













## 1240BIR ITALIANB

bi

#### FERDINANDO BANALLI

DAL 1846 AL 1855.

TERZA EDIZIONE, RIVEDUTA DALL'AUTORE.

VOLUME QUARTO



FIRENZE. FELICE LE MONNIER.

1859.







### LE ISTORIE ITALIANE

DAL 1846 AL 1853





# ISTORIE ITALIANE

#### PERDINANDO RANALI.

DAL 1846 AL 1855.

TERZA EDIZIONE, RIVEDUTA DALL'AUTORE.

VOLUME QUARTO.







FIRENZE.

1859





#### ISTORIE ITALIANE.

#### LIBRO VENTIQUATTRESIMO.

#### SOMMARIO.

I. Partenza dell' armata francese per l'Italia. - II. Commessione date al generale Oudinot. - III. Fiducia de' Romani, Primo abarco a Civitavecebia. - IV. Protesta de' Romani, - V. Promesse del generale Ondinot .- VI. Bando dello atesso generale a' popoli romoni. - VII. Diacorso indirizzato dal municipio di Civitaverchia, - VIII, Rigori usati in detta città da' Francesi. Ambasciadori di Oudinot al triunvirato per entrare in Roma. Colloqui avuti. - IX. Ambasciadori del municipio romano ad esso Oudinot. - X. Commovimento in Roma. Operele nel Parlamento. Deliberazione di resistenza. Fervore populare. - XI. Relazione dell' ambasceria del Rusconi e del Pescantini, - XII. Parole dello Sterbini. - XIII. l'erere dell'Armellini. Confermazione del decreto di reaistenza. - XIV. Gindizin di questo partito. - XV. Speranze della corte di Gaeta. - XVI. Incertezze toscane - XVII. Ambasciadori mandati al principe. Orazinne da essi indirizzatagli. - XVIII. Effettó prodotto, Indugio a rispondere. Anaietà par quest' indugio. - XIX. Baldanza de' fantori del regno assoluto. Deposizione di officiali pubblici. Deposizione dello Zannetti dalla carica di ganerale, - XX, Bigori interni. - XXI, Guerra de'moderati ai democratici, già caduti. Voci di trame. Istanza per avere un corpo di Piemontesi da sottomettere Livorno, - XXII. Consulte a Mola di Gaeta, Rispoata del granduca a' Fiorentini. - XXIII. Allegrezze de' moderati. Giudizio del popolo. Elezione del conte Serristori e commessario atraordinario del principe. Suo arrivo a Firenze. -XXIV. Pubblicazione del decreto del principe. Pareri diversi intorno al medesimo. Primi atti del commessario. - XXV. Grande commovimento popolare in Roma e nelle provincia per la promulgata resistenza a' Francesi. - XXVI. Legione del Garibaldi. - XXVII, Coorte de' bersaglieri MANALLI, -- 4.

lumbardi in Roma, - XXVIII. Bandi e decreti e prayvedimenti di guerra. - XXIX. Atti di vendetta. Rassegne militari. - XXX. Generale disposizione nei Romani a reggere la repubblica contra l'assalta francese, Ecclissamento de' moderati. - XXXI. Numero e qualità dei difensari della repubblica romana. Commovimento del giorno 50 aprile. Distribazione delle milizie. - XXXII. Assalto de' Francesi ributtata da' Romani. - XXXIII. Loro ritirata a Palo. - XXXIV. Tripudii e vantamenti della parte popolare per questa vittoria, - XXXV, Dichiarazione de' priginal francesi. - XXXVI, Restitutione di essi, Apparenze di affraternamento. Illusioni popolari. - XXXVII. Voci confuse e alterate, sparse foori intorno alla vittoria de' Romani. - XXXVIII. Accecamento della parte da' moderati. - XXXIX. Uffici conciliativi del padre Ventura - XL. Grandi contese nell' assemblea francese per le nuove de' fatti di Roma. - XLI, Richiamo nel Parlamento inglese. - XLII, Ambasceria di Ferdinando Lesseps a Roma, Commissinai dategli, - XLIII, Cammissioni della stessa repubblica a Rayneval e d'Harcourt. - XLIV. Brighe de' papaleschi parigini per mandar male l'ambasceria di Lesseps. --XLV, Pessima stato della tesoreria romana. Nuova pubblicazione di moneta in carta. - XLVI, Moneta detta erosa, Requisizione di argenti. Abasi cammessi. - XLVII. Cassaziane degli appalti de' dazi di consumo, - XLVIII, Disardini e delitti atrocissimi in Roma. - XLIX. Notizia del Zambianchi, e sue crudeltà. - L. Devastazioni sotto pretesto della difesa. Vani ammonimenti de' rettori. - Ll. Scandalo per un' enciclica del papa a Gacta. - LII Vittoria de' Romani contro a' Napoletani. - LIII. Sbaren degli Spagnuoli a Fiumicino. - LIV. Apparecchio de' Francesi a quovo assalte. - LV. Tregua fatta per la venuta di Lesseps.

I. Quando si dice che il civile consorzio vale per impedire che i più forti non opprimano i più deboli, non è detto tutto il vero. Al quale parci più consentaneo, che nel vivere naturale, spicciolati e l'un l'altro; nel civile, accozzati e in forma di nazioni, gli uomini si fanno guerra, e secondo la potenza, si soperchiano. Altro divario è, che i selvaggi procedono franchi, nè allegano altra ragione che la maggior aggliardia; i civili cuoprono con nomi onesti e splenditi a stessa violenza. Ma, in ultimo, il mal seme d'Adamo, superbo, invidiante, maligno mai sempre si riconosce; donde poi, ti guarda le origini, procede lo ingrandimento e la prepotenza degl' imperi. E venendo al proposito, non altro ci mostra quel che resta di queste disgraziate istorie, se non che piccoli Stati tornati in servitù per le armi de' più vasti; cioè

la causa de' più deboli manomessa da' potenti; o in altri termini, il trionfo della forza.

II. L'armata francese mettevasi in punto di sciogliere per l'Italia. Per la vana e arrogante persuasione di non incontrare la menoma resistenza, di sole tre brigate, o sia circa otto mila uomini, componevasi. Ne fu dato il comando al generale Oudinot; giunto a' primi gradi più per lo splendore del nome paterno, che per proprio ingegno o scienza. Debole d'animo quanto superbo; bisognoso dell'altrui consiglio, e agevole ad essere aggirato, quanto di superiorità gelosissimo; ambizioso di fama, più che di onore, Essendo accontato con quelli che avevano in Francia abbracciato la repubblica con animo regio, non capiva in sè dall' allegrezza di avere occasione di rendersi della causa papale benemerito; non solo eseguendo, anzi, se 'l destro si porgeva, rafforzando gli ordini de' rettori. I quali furono confusi e ambigui come gl'intendimenti. Poiche (dicevangli) l'attual governo di Roma minacciano in pari tempo rivolgimenti interni e occupazioni esterne; non potendo la repubblica francese rimanere indifferente, si per conservare la sua riputazione nella penisola, e si perchè negli Stati Romani sia ristabilito un ordine regolare di cose, conforme agl' interessi e diritti dei popoli: movesse tosto per a quella volta. Non entrando in trattati deffinitivi, nè facendo atti da reputar legittima la romana repubblica, accettasse proposte, e stringesse accomodamenti acconci a preparare un assestamento durevole. Scrivendo subito al governatore o maestrato di Civitavecchia per entrare in città, gli sarebbero aperte le porte; chè tutte le informazioni fanno credere, l'esercito francese essere con lieto animo ricevuto dagli uni, come liberatore: dagli altri, come freno alla tirannide. Ma se, contro ogni verisimiglianza, fosse vietato l'entrare, non curasse la resistenza opposta in nome di magistrati da niun potentato d' Europa approvati, e sedenti in Roma contro il voto del maggior numero de' popoli. Posto il piè nel territorio della Chiesa, conferisse per lettera cogli ambasciadori d' Harcourt e Rayneval, che trattano a Gaeta, e secondo le costoro notizie facesse le convenienti provvisioni. A Roma spedisse uno de' suoi ufficiali, con ordine di fare intendere a'capi del governo, il fine della spedizione non essere di sostenere quella repubblica, e quindi tirafti a partiti utili per salvare il paese da terribili sciazure.

Raccolte Oudinot le sue genti a Marsilia, innanzi d'imbarcarle, indirizzò loro un discorso, dove non era fatta parola nè del papa ne del suo governo da restaurare, ma sì della insegna francese da sventolare nel territorio romano, qual testimonianza di affetto a' popoli, che non si volevano lasciare esposti o ad essere occupati da potentato forestiero, o a seguitare a vivere preda d'una fazione. Raccomandava in oltre disciplina, temperanza, rispetto alle cose e alle persone: e conchiudeva, che gl'Italiani sarebbero lorodebitori di quanto i Francesi acquistavano per se medesimi. E parlava il vero, perchè con quella impresa, non più a noi che a loro apparecchiavano le catene della servitù; sì come più tardi non ebbe rossore di ciò significare in pubblico parlamento il conte di Montalembert, gran papista e valente favorilore di quella parte; dicendo, con favella strana di questo secolo: che a distruggere ogni resto di rivoluzione, conveniva fare una spedizione di Roma in Francia.

III. Saputosi in Roma, che la nazione francese avea dato facoltà a' reltori di spedire milizie nello Stato romano, parve in principio da dissimulare; o che non volessero si tosto spaventare le popolazioni, o sperassero che dovessero estere neutrali, secondo l'annuntio. Lo stesso Mazzini disse in Parlamento, che miravano per avventura a impedire lo avvenimento degli austriaci, e a sicurare il romano tenitorio: quindi essere opportuno far nuovamente fede alle nazioni cattoliche del proposito della repubblica in maltevare il pieno e libero esercizio dell'autorità spirituale del pontefice. Similmente il principe di Canino sermoneggiava: non doversi pronunciare alcun giudicio sinistro alla venuta de' Francesi, non essendo mai possibile che riesca contraria a libertà. Nè è da sospettar di francia, a torto o a ragione.

non hanno riconsciuto la romana repubblica, e quindi, ancora con fine di aiutarla, sono costretti a intervenire silenziosi e improvvisi. - Non si ordinò per tanto alcuno apparecchio di resistenza; anzi festeggiavasi con lumi, suoni, rassegne, agúri ed altre mostre di allegrezza pubblica l'anniversario della fondazione di Roma, mentre l'armata francese entrava nel porto di Civitavecchia. Dove si sperò da prima, che fossero navi che recassero Lombardi imbarcati a Sestri, ovvero Francesi scritti a Marsilia per servizio della repubblica romana Ma scesi a terra il signor Latour d'Auvergne, segretario di legazione, il signore Espivent aiutante di campo, e un altro graduato; e dirizzatisi a Michele Mannucci, preside della città, gli consegnarono lettera del general supremo Oudinot, che diceva: La repubblica francese, sinceramente benevola a' romani popoli, desiderando por fine a' loro mali, e agevolare che si stabilisca un ordine ugualmente lontano da licenza e da tirannide, spedire a Civitavecchia un corpo di milizie, affidate al suo comando: pregarlo a provvedere perché sieno amichevolmente ricevute e alloggiate.

Il preside domandò tempo necessario per avere ordini da Roma: ma non intendendo i Francesi che fosse posto il più piccolo indugio allo sbarco, minacció prima resistere: poi aduno il municipio, il consiglio de' mercanti e i graduati maggiori, perchè dalla stessa bocca degli oratori francesi s' informassero; e spillato che in fine miravano a ristorare il governo papale, furono mosse querele acerbissime, con minaccia di resistenza. Allora il signor Espivent, cangiato modi, e usando meglio quelli della fraude diplomatica che della militare franchezza, dichiarò che intervenivano come confederati e amici: che avrebbero lasciato a' popoli romani eleggere quella forma di reggimento che avessero voluto: che non sarebbersi impacciati degli affari loro. contenti di usare una benefica protezione: e da ultimo, sarebbe rimasto come prima il governo di Civitavecchia, e le milizie francesi avrebhero pagato del loro per sostenlarsi. Sulla fede di questa dichiarazione, pubblicata per le stampe, il municipio e il consiglio de' mercanti deliberarono, non doversi la città opporre allo sbarco delle milizie francesi. Ma il preside scrisse al generale Oudinot, che non secondo questa deliberazione, ma secondo gli ordini di Roma sarebbesi governato: e in tanto, faceva' chiuder le bocche del porto, alzare i ponti, chiamare in città la coorte de' bersaglieri comandata dal colonnello Melara, e a tutti i graduati della guarnigione faceva promettere sull'onor loro obbedienza a' comandi delta repubblica.

IV. Giunta in Roma la nuova che i Francesi volevano sbarcare, i triunviri ne avvisarono il pubblico, esortandolo con calde parole a non tollerare quella prepotenza, e a mantenere irrevocabilmente la forma del reggimento repubblicano. Nel medesimo tempo ragunavasi il Parlamento. Chiedevano alcuni, fosse letto il primo bando del generale Oudinot; altri negavano, non essendo pubblicato: ma i più, deliberato che si leggesse, levossi quasi unanime grido d'indignazione, rivelando intenzioni avverse alla repubblica romana; e d'accordo protestarono: che a quella minaccia d'occupamento della città, non provocata nè preceduta da avviso, che eccitava turbazione in paese tranquillo, offendeva al diritto delle genti, infrangeva l'obbligo della stessa repubblica francese di rispettare la libertà delle altre nazioni, e toglieva ogni amor di fratellanza fra'due popoli, avrebbero con tutte le loro forze resistito.

V. Ma in Civitavecchia non erano d'accordo i retlori, noi il popolo. Il municipio, lusingato dalle dichiarazioni del-l'Espivent, voleva che amichevolmenie fossero i Francesi ricevuli. Il preside, d'altra parte, adunava i capi della milizia per eseguire gili ordini di resistenza, venuti di Roma. El popolo che prima avea gridato pace, sentendo apparecchia guerra, cominció tumulturae. Per mezzano e inuitle temperamento, sistanzió, che sarebbe permesso lo entrare a'Francesi, qualora il general supremo confermasse le promesse del suo aiutante. Oudinot, cui il mentire e ingannare non costava nulla, purché occupato avesse Civitavecchia, confermo, al presides i profferse amioc; altestó i rispetto al governo

voluto dal maggior numero do' cittadini: e si convenne che i Romani tenessero l'amministrazione della città, le loro milizie guardassero la fortezza, la darsena, l'antemurale; alle porte fossero mescolali soldali francesi e romani; rimanesse in arme la milizia cittadina, in autorità il municipio; le due bandiere tricolori sulle torri della città sventolassero unite.

VI. Così, senza opposizione, cominciarono a sbarcare le milizio francesi; che mettendo piò a terra, gridavano viva la repubblica romana, viva la repubblica romana, viva la repubblica francese. Ma non apena compiulo lo sbarcamento, che il generale Oulinot fece a' popoli degli Stati romani un bando, che avea recato di Parigi, scriitto da chi soprantendeva alle cose di fuori; dal guale trasparivano concetti e sentimenti non conformi alle protestazioni festò pubblicate. Chè se bene replicasse di non ingerirsi negli affari di governo, e riprotestasse amore, pace, libertà, e altri generosi affetti, pure chiaro dimostrava, che i rimettero il papa era finale intendimento. Onde forte si turbarono i repubblicani; richiamandosene al municipio, si corrivo a consentire lo ingresso. Il quale raunato in fretta, amandò al capo dell' armata francese la seguente orazione.

VII. Giorni di felici speranze sorgevano per l'Italia; tantosto mutati per tradimento di principi: e quel Pio IX, da noi cotanto idoleggiato e gridato redentore della patria nostra, dovemmo alla fine, come ogn'altro suo predecessore, provare a lei sommamente infausto; non solo abbandonando nel meglio la impresa, anzi co' maggiori nemici dell' Italia collegandosi. Allora i popoli deliberarono di reggersi da sè stessi, mediante il suffragio, legittimamente manifestato, dell'universale. Così venimmo a repubblica; santo, e di tutti i reggimenti civili il solo alla umana ragione e dignità rispondente. Il quale, o Francesi, ancor voi con gloriosa rivoluzione eleggeste, quasi porgendo agli altri popoli il magnanimo esempio. Ed ora vorrete l'armi vostre adoperare perchè ripigliamo il giogo, già scagliato via, de' nostri tiranni; anzi la più ontosa tirannide, chente è la sacerdotale? Ciò imaginar non possiamo; ch'e' sarebbe troppo grande vituperio per la nazion francese, ridurre schiavi quelli co'quali ebbe comuni battaglie, fatiche e trionfi, per amore di libertà. No; l'armi non potete avere imbrandito contro chi è oppresso, ma si contro chi opprime; e gli oppressori nostri vi sono ben noti: sapete, per esempi antichi e recenti, che non si placano; anzi agognano vendette atrocissime e sanguinose. Delle quali se vorrà essere stromento il soldato austriaco o napoletano, bene sta, Ma i soldati di Francia della Francia repubblicana, constituita anch' essa per lo voto generale del popolo, renderebbonsi infame ludibrio di tutto 'l mondo, in questa e nelle future generazioni. Lungi per tanto da noi ogni sospetto, che veniate ad abbattere il reggimento che legittimamente ci siamo scelti; anzi le braccia vi stendiamo con fede, che vogliate difenderci e sostenerci contro l'altrui violenza: e fare che il fuoco sacro della libertà, serbato da noi in Roma, si raccenda in breve per tutta Italia: si che unita di governo, e al grado di nazion sollevata, diventi della francese repubblica poderosa confederata, da formare in Europa saldo e non più vincibile propugnacolo di civiltà contro la settentrionale barbarie.

VIII. Andò in collera il generale Oudinot per questo discorso: ordinò, fussino sequestrate le stampe, tolte le appiccate a' canti, chiusa la stamperia, fatta prigione la coorte del Melara, ed altri rigori; pe'quali si parve ch'e'da nemico e non da amico procedeva. Essendo con ambigue e lusinghevoli protestazioni riescito a impadronirsi di Civitavecchia, apparecchiavasi coi medesimi modi ad occupar Roma: dove mandò subito ambasciadori per conoscerne le disposizioni. Presentatisi a' triunviri, e significato loro ch'e' speravano. l'esercito francese avrebbe avuto in Roma la stessa lieta e fraternevole accoglienza di Civitavecchia, il Mazzini interrogolli: perchè la repubblica francese mandava a Roma genti "armate? Quelli rispondevano: primieramente, per salvare lo Stato dalla occupazione più o meno prossima che Austriaci e Napoletani ne farebbero; appresso, per sostenere quel governo che sarebbe nato da' suffragi liberi del popolo, e secondo questi promovere una durevole conciliazione fra

Pio IX e i cittadini di Roma. Ripigitavano i triunviri: che se ben generosa la intenzion loro di proteggere gli Stati romani, tuttavia il modo di presentarsi senza anticipato avviso, con un bando quale era quello del generale Oudinot, con minaccie di guerra dove a Civitavecchia si facesse al-cuna resistenza, era tutt'altro che di proteggitori. In oltre, dove la repubblica francese intendeva porzere una mano amica a' Romani, bastava una sua protestazione solenne contro chiunque occupar volesse le loro terre; senza che mestier fusse cominciar ella stessa dall'occuparie, con offesa agli altrui diritti. Quanto al conoscere il voto de' popoli romani, essere già stato pubblicamente e liberamente significato; nè rimaner dubbio al mondo, che non sia per la cassazione del dominio temporale de' pontefici, e per lo stabilimento della repubblica.

Opponendo gl'inviati francesi un numero considerevole di elettori non essere intervenuto a' comizi, i triunviri replicavano; che se ciò pur era vero, doveasi dar loro la colpa, che chiamati non obbedirono: e accettando il decreto del sovrano consiglio, col silenzio il ratificarono. Ma si essi erano certi del voler unanime dei popoli, contrario alla sovranità temporale de' pontefici, che consentivano fosse di nuovo e legalmente sperimentato; poichè lo intervenimento armato . de' Francesi erasi a Civitavecchia omai compiuto. Allora gli ambasciadori dichiararono, prima condizione d'ogni accordo dover essere la temporale sovranità del papa in Roma, modificabile con Istituzioni di più o meno larga libertà; nè doversi dissimulare essere stato ciò uno de' principali intendimenti della venuta de' Francesi. Rispondevano gli altri, che in questo modo il fine della spedizione era fatsato; che in cambio di concitiare e pacificare, avrebbero accesa la guerra civile, e promosso tutti i disordini della licenza. Fu messa innanzi la solita quistione della religione cattolica. da importare a tutta Europa; e, per conseguenza, il diritto e l'ohbligo ne' Francesi, qual potentato cattolico, d'intervenire nella sede del papa. Il Mazzini notava, che la della quistione non era stata tocca: che la religione non era da

- 1 - 11 / L , 10

confondere col governo: che il papa erasi di Roma partito senza che nessuno lo avesse cacciato; che gli era stata sempre aperta la porta al ritorno, purchè avesse scelto di ritornarvi come papa: che l'unica cosa disvoluta da'Romani, era il ritorno del principe: e se pure alla tutela della sede cattolica era indispensabile che il papa avesse parte di dominio temporale, non era giusto che i Romani dovessero dargtiene: conciossiachè il papa pon era un potentato romano, o italiano, o francese, o alemanno, ma secondo il concetto religioso, apparteneva a tutte le genti, lingue e razze; quindi ogni nazione poteva conferirgli un trono, ma in casa sua. I Romani avevano deciso, non essere necessario alla stabilità della potenza spirituale, l'autorità temporale : se altra nazione avvisasse il contrario, provvedesse ella; senza costringere altrui a rivocare una sentenza fatta legittimamente. - Non sapendo o non volendo gli oratori francesi confutare queste ragioni, tornavano ad allegare le liete e oneste accoglienze avute in Civitavecchia, quasi indicio dell'animo de' rimanenti popoli. I triunviri facevan loro osservare, che il popolo di Civitavecchia fu preso alle lusinghevoli promesse: qualora avesse sospettato che avevano per fine di ristabilire il papa, avrebbe a qualunque costo resistito. -Parlossi allora di danni e di calamità che la resistenza porterebbe a Roma e allo Stato: consigliavano gli ambasciadori a cedere; chè, per quanto (seguitavano a dire) l'entrata de' Francesi fusse presagio del ritorno del papa con sovranità temporale, tuttavia-sarebbe questa ristorata con le più ampie franchigie, mallevate dalla repubblica francese, dopo consultato il voto libero de' popoli. Se la costituzione di libertà data da Pio IX fu violata, ciò avvenne perchè niun potentato l'assicurò; ma ciò non potrebbesi rinnovare, essendoci di mezzo la nazion francese. Esortarli quindi nuovamente a non tirare con inutile opposizione sciagure sulla loro patria. - Detto questo, domandavano a' triunviri se erano disposti ad accogliere i soldati francesi come fratelli; e quelli, per ultima conclusione, rispondevano del no.

IX. Nel medesimo tempo, il municipio di Roma mandò

pure oratori al generale Oudinot: il quale parlò loro in modo che ben si attinse, la finale sua intenzione essere la ristorazione del papa. Disse che arebbe reputato governo legittimo quello eletto liberamente, senza alcuna ingerenza tirannica di setta, dal maggior numero de' cittadini: che non tutti, anzi un piccol numero volevano la repubblica: che lo Stato romano non si poteva stimare nazione, ma si una provincia della nazione italiana, da reggersi secondo l'utile di questa: che tutti i cattolici avevano diritto di sostenere il capo della religione, e la sede in Roma del suo dominio temporale: che doveva una volta finire il doloroso esilio di Pio IX, eccelso pontefice, e da tutto il mondo riverito, il quale avrebbe consentito al raffermamento delle franchigie da lui già concedute: che, in fine (e ciò disse con voce irosa), avea cannoni e polveri per farsi rispettare. - Mostrandogli allora gli oratori romani, che ciò indicava violenza e abuso di forza, quegli rispondeva più mite e più frodolento, ricantando le solite bugie: che lo intervenimento dei Francesi nello Stato romano dovea stimarsi inestimabile beneficio: che gravissimi danni minacciavano Roma: che movendo da una parte gli Austriaci e da un'altra i Napoletani, era gran ventura che i Francesi li antivenissero, come amici e mediatori, e deliberati a stornare l'orribile tempesta, e salvare la libertà.

X. Fra tanto, in Roma era grande commovimento, prodotto non meno dalla incertezza, che dalla qualità delle notizie. Nel Parlamento furono mosse acerbissime querele; accusati il preside ei le omandante del forte di Civitavecchia, per avere, senza contrasto, lasciato occupare dalle genti francesi il territorio della repubblica. In questa, i conventi popolareschi, che in Roma seguitavano a poterne più de' retori stessi, facevano petizioni di guerra. Correvano per la città sempre più incerte e paurose nuove, che accrescevano i sospetti della tradigione, già nati pe' diversi e contradittori discorsi e bandi del generale francese. Il Mazzini sale in bigoncia, e riferito l'abboccamento cogli ambasciatori francesi, invita il Consiglio a risolvere. Quanto a sè, dove anche l'opinione di tutti già altri fosse per cedere, terrebbe sem-

pre per la resistenza. Grande applauso a questi delli risonò; ed ei riprese a dire: Due vie abbiamo: o di resistere disperatamente, e infamare nella memoria de'secoli l'opera della repubblica francese, conculcatrice d'altra repubblica, sorta co' medesimi diritti; o consentire che si rinnovi la sperienza del voto generale de' popoli. Secondo che voi delibererete, se conforme alla nostra coscienza, non fatica risparmieremo né pericolo fuggiremo per mandarlo ad effetto: quando no, torneremo privati cittadini, seguitando ognuno le ispirazioni del proprio cuore. - Il Consiglio deliberò: doversi colla forza respingere la forza; commettendo a'triunviri l'eseguire. Fremiti di gioia scoppiarono d'ogni lato; non rifinavano di gridare: viva la repubblica. Furono pronunciati concitatissimi discorsi di guerra. Pareva che que' popolari loccassero il cielo col dito. Nè valse a farli rimutare, che il triunviro Saffi, giunto più tardi in Consiglio, riferisse che allro inesso, mandato da Oudinot, assicurava, niun disegno essere in lui di proteggere la sovranità temporale del papa; solo aver avulo in animo antivenire lo intervento austriaco e napoletano, omai sicuro, e certamente alle romane libertà pernicioso.

XI. Nè pure il decreto di guerra fu revocato per la relazione che il Rusconi e il Pescantini, oratori mandati dal Consiglio a Oudinot, fecero in questa forma: Essere stati essi con gentil cortesia accolti dal generale; averlo subito informato, come all'annunzio della venuta di Francesi, tutta Roma erasi commossa, Maravigliandosi egli della freddezza ond' erano i suoi soldati ricevuti, non avergli taciuto esserne cagione il timore che non venissero a sostegno del papa. Per tre volte il generale aver protestato, non essere ciò pelle sua commessioni; e altrettante volte replicato, lui non per altro venuto, che per lo Stato romano da pericolosa occupazione assicurare, senza punto impacciarsi della forma del suo reggimento. Bramar si, che il voto de' popoli avesse ognora manifestazione libera. Così essersi la sera accomiatati; la mattina, avuto novello abboccamento, aver loro le stesse proleslazioni raffermalo. Chieslogli che facesse più

n sur Car

aperta e franca notificazione da tranquillare il paese, avere senza indugio risposto: noi vi domandiamo ospitalità: accoglieteci come amici, e amici vostri siamo: non abbiamo commessione nè di rinnovare il governo passato, nè opporci al 
libero suffragio del vostro popolo: mille rimembranze di 
gloria collegano la Francia coll'Italia: inestri padri combattevano insieme per quelle idee che l'età civile ha portato. 
Dettogli da ultimo, che contento terrebbe se i fautori della 
tirannide al suo venire levassero le corna: fiaccherebbele, 
rispose, senza più: solamente sotto il vessillo della libertà e 
della civittà i soldati francesi combattere.

XII. Fatto questo rapporto, sorge Pielro Sterbini, e i relatori interroga: se eransi informati di que che avrebbero fatto i Francesi, caso che i Romani non avessero loro aperto le porte. Sforzerebberte, rispondono. Allora quegli ripiglia più acceso che mai: lo temo i Francesi ancora come amici; perchè non ci lasceranno fare ciò che vogliamo. Se volevano impedire che gli Austriaci e i Napoletani non intervenissero, potevano ciò per ufflei diplomatici. Nè l' imperadore avrebbe con loro intargizito guerra; e osanolo, sarebbe stato facilimente domajo. Noi (questo sarà il resultamento ullimo) avremo a un'otta Austriaci, Napoletani e Francesi. Quindi prego il Consiglio a mantenere le deliberazioni di cresistenza.

XIII. Ne' triunviri era divisione di parere. Il Mazzini seguitava fermo nel pensiero di resistere. Il Sallira incerto. L'Armellini si dichiarò per l'accordo; e salito in bisoncia, disse: Io sento di avere un grande obbligo; e per obbedire alla voce della mia coscienza, e allontanare gravi pericoli dalla patria nostra, vi esorto (tale è il parer mio) a trattare co' Francesi. — Essendogli da più parti dato sulla voce, ci seguitando aggiunse: lo parlo sincero e per troppo amor di patria. I Francesi vengono per zelo di religione; cioè per rimettere il pontefice nel dominio spirituale, senza impacciari di sua podestà temporale. Nè può essere messo, in dubhio da chiechessia, essere meglio avere in Roma soddai republicani, che i croati è i distruttori di Messina. — Succedono nuove

mori popolareschi; e tuttavia il triunviro seguitò a uostrare i pericoli della resistenza: non però voltando in favor suo i più del Consiglio; rinfiammati da altro discorso dello Sterbini, dimostrante, non essere mestieri delle armi di alcuna nazione per rimettere il papa nel dominio spirituale; sapendo tutto 'l mondo, la repubblica romana essersi più volte dichiarata pronta a dargli tutte le maggiori malleverie. — Mandato, per tanto, a partito se si dovesse o no raffermare il decreto di resistenza, fu novellamente vinto quasi a una voce, in mezzo a frasorose grida di viva la reoubblica.

XIV. Conoscevasi pure in Roma (in questo stesso temno) altra notificazione del generale Oudinot: dove parlava diverso di pria, e più benigno; parendogli da vincere meglio per fraude, che per armi. Ma raffermata la deliberazione di resistenza, cresciuta la concitazione degli animi, entrata in tutti la diffidenza, niuno effetto produsse. Certamente la prudenza di Stato voleva che si cedesse: non potendo mai nazione di tre milioni di uomini reggere all'assalto di quattro potentati, d'una forza tante più volte superiore. Era anche precipitato il deliberare la resistenza, mentre ambasciadori dalla parte si de' Romani e si de' Francesi andavano e venivano, con protestazioni e dichiarazioni che i suffragi liberi della nazione sarebbono stati rispettati. Ma il cedere non avrebbe impedito in ultimo, che signoria assoluta non si ristorasse; e toglieva a' Romani lo splendore della difesa. Se ebbero il danno dell'essere stati ingannati, almeno non riportarono la beffa.

XV. Saputo a Gaefa lo avvenimento de' Francesi a Roma, quella corte non sapeva rallegrarsene, nè poteva dolersene; avendo il papa invocato il soccorso di tutti i potentati cattolici; e i Francesi ambivano di avere fra questi il primo logo. Bisognava dissimulare, sperando che la parte cattolica di Francia prevalesse ne' consigli de' retlori, e la impresa volgesse conforme a' desiderii de' cardinali. Buono agúrio pareva la resistenza dichiarata dalla repubblica romana; perciocché (opinavano) ingaggiata la guerra e sparso il sangue, rea forza ai Francesi tener Roma da nemici, e lasciarae, per

necessilà o vendetta, che il papa vi lornasse assoluto. Affretarono per tanto che i Tedeschi occupassero le legazioni e la Toscana; disponendo altresi che i Napoletani ingrossasero dalla parle degli Abruzzi al confine romano, per congiungere le loro armi con quelle de l'arneesi; forse colla speranza, che ottenuta la facile vittoria, le prime rimanessero a guardia di Roma. In lanto la corte papale, gelosissima del suo impero, e sospeltosa che i Francesi non l' usurpassero, spedi subito a Civitavecchia monsignor Valentini, con titolo di governatore: a cui il general Oudinot fece poco buon viso, parendogli che dovesse impacciarlo ne' suoi divisamenti guerreschi, con mettere troppo in luce il fine della ristorazione papale, ch' egli s'era proposto di tener celato il prà che poteva se colle trombe nel sacco rimandollo a Gelata.

XVI. Seguitavasi in Toscana a vivere fra le moleslie di coloro che agognavano regno assoluto, ogni di più haldanzosi; e le ansietà di conoscere le induziate risoluzioni del principe. Non avevano mancato i rettori fiorentini di spedirgi subito corrieri per informario del compito ristoramento del suo dominio. Fu detto, che poco si rallegrasse; non della mutazione, ma della mescalanza de' moderati, o costituzionali, con quelle loro promesse, che non leggermente l' arebbono impacciato, oblizandolo a raffermare ciò che non sapeva apoorta se fosse da mantenere. Alcumi giorni dopo gli furono mandati ambasciadori; fra' quali Franceisco Cempini, presidente del senato, e Cosmo Vanni, presidente del Consiglio generale; con commessione d'indirizzargli questo discorso.

XVII. Il popolo toscano, locco dalla sveniura, per subito ed improvviso moto, ha riposta in seggio la monarchia civile, da voi con sapienza fondata. Il municipio di Firenze, 
coll'arrota di alcuni nolabili cittadini, prese in nome vostro 
le redini dello Stato, ed in nome vostro promise a' popoli, 
che tornalo sareste si come padre fra figliuoli suoi; siccome principe obbligato con leggi, fra'cittadini sottomessi 
alle leggi. Giorni di dolore sono passati per voi e per tutti 
noi; non vogliam ricordartii, nè cereare le cagioni che li

produssero. Pensale, invece, che per venticinque anni di regno tante prove di amore vi porsero i Toscani, che asguignere polete nuovo splendore al nome vostro, e nuovo titolo alla riconoscenza del popolo. Il vostro ritorno, avacciato da'voti dell'intera Toscana, risparmierà a noi l'onta e i danni d'una occupazione del nostro paese; a voi il delore di fare al vostro regno fondamento le armi forestiere; dalle quali sempre abborriste, essendovi piaciuto il regnare con amore. Se i tempi, abi troppo mutali, richiedono forte più che mai lo impero delle leggi, non per ciò farete che nos sia all'onor della nazione e alla libertà della patria consentaneo. Di che ci è pegno l'aver voi consentito a'vostri popoli lo Statuto di libertà, e avuto parte nella guerra italiana.

XVIII. Ma queste cose non trovavano più si facile adito nell'animo del principe: già quasi in balía della diplomazia austriaca, russa, napoletana e papale; che avrà bene saputo mostrargli, non essere da fare alcun conto del sostegno de' moderati; superbissimi nelle parole, codardissimi ne' fatti; da ripigliare cento volte il governo, e cento volte lasciarsi scavallare da' licenziosi: nè allora invocare il ritorno del principe, che avevano veduto fuggire con indifferenza, per amore a lui, ma per ambizione di riacquistare la mal sostenuta petenza. Tuttavia Leopoldo accolse benignamente gli oratori del municipio fiorentino; si congratulò dell'avvenimento; mostro di saper grado alle persone che avevano a suo nome tolto a governare il paese, e promise che avrebbe fatto aver loro una risposta al discorso indirizzatogli. La quale indugiata di alquanti giorni; e aggiuntosi, che rispondendo al primo avviso fattogli per corriere, non una parola diceva dello Statuto, nè alcun segno di gratitudine al municipio ristoratore, dava forte cagione di dubitare. Cominciando la città a bisbigliare, i reggenti, per chetarla, ammonivano per bando, essere intempestivo ogni sospettare: doversi attendere la risposta al discorso fattogli dagli oratori; dove i suoi intendimenti cittadineschi arebbe dichiarato.

XIX. Correvano, in questo mezzo, voci sparse ad arte, e

leggermente credute, che in Lucca apparecchiavansi alloggi e viveri per soldati austriaci : le quali accrescevano baldanza in quelli che non finavano di martellare i reggenti a usare maggior rigore: e coll'essere contentati, vie più pretendevano: piovendo d'ogni parte lettere senza nome, e anche sottoscritte, per incitare a proscrivere, deporre, conculcare, squartare non so quanti. Per dir vero, i governanti furono assai lontani dal fare ciò che la fazione tirannesca avrebbe voluto; anco perchè in Toscana qualunque signoria non è possibile che mai diventi feroce : ma si fecero più di quello che si conveniva alle loro qualità cittadinesche, e alle protestazioni replicate, che non sarebbero state recate a colpa le opinioni diverse ; e negli uffici sarebbe stato lasciato chiunque non si fosse chiarito disonesto: perchè anco onesti, anco senza necessità pubblica, e per compiacere o non contrastare alle ire della parte vincitrice, furono cassi. Così i moderati, senza volere, cominciarono, e assai innanzi condussero quella che, con brutto vocabolo nuovo, chiamavasi reazione; da cui essi medesimi, come a suo luogo dirò, per prima furono percossi. E conciossiachè de' più notevoli della parte popolare, solo in carica rimanesse il professor Zannetti, generale della guardia cittadina ; parendo ch' e' amato da' repubblicani, non avesse l'odio de' monarchici; eccoti contr' esso lettere cieche e minacciose per forzarlo a deporsi. Il che fece senza indugio; non per paura, ma per non esser cagione di sturbamento: veggendo come que' rettori, chiamati costituzionali, mentre in sulle labbra aveano libertà, in effetto si lasciavano da' nemici d' ogni libertà padroneggiare ; e chiaramente gli facevano intendere, che avrebbe fatto loro piacere a lasciare il grado. Pure la sua deposizione non fu senza scandolo, essendovi corse proteste, controproteste, dichiarazioni, rinunzie: chè di tutte le reputazioni popolari fiorentine, la meno scassinabile era quella dello Zannetti, per la professione di medico, che gli procacciava clienti e devoti ancora fra' monarchici: i quali non si odiavano i suoi sentimenti, che maggiormente lui non osservassero.

XX. S'aggiunsero rigori che si convertirono in ridicolo.

Da alcune sere, di tempo in tempo, e a certe distanze, l'orecchio veniva percosso da vibrato ronzío di uno strumento altre volte usitatissimo dal volgo, allora quasi sdimenticato. che chiamavasi scacciapensieri. Fu rapportato, che lo insolito suono alludesse a occulte trame repubblicane. Eccoti per la città soldati a piè e a cavallo rompere con fragoroso calpestio i silenzi della notte, e mostrare come se v'avesse nemici da combattere. Peggio era che bande d'uomini armati di bastone percorressero le vie, entrassero nelle botteghe più sospette, e sotto pretesto di andare in cerca di scacciapensieri, insultassero, e talora anco percuolessero cui fosse loro paruto. I reggitori disapprovavano queste e simili iniquità, ma non sapevano o non potevano impedirle; da forse accorgersi della poca giustizia di loro querele, quando accusavano i rettori popolani di non essere pronti ed efficaci infrenatori di tumulti: ciò mai sempre intervenendo a' reggimenti nati da subite mutazioni, dove è incerto se sia più da temere de' contrari o de' fautori: i quali non si fermano mai dove sarebbe onesto, stimolati da interessi e odii privati.

XXI. Në i moderati potevano allegare, non avere essi fallo nascere così la parte de' tiranneschi, come i popolari avevano creato la parte de'licenziosi: perchè se questi, per arrivare al sommo potere, si accontarono co' turbolenti, quelli, per ripigliarlo, fecero lega co' parligiani del regno assoluto, sperando in vano gli uni e gli altri di spezzare gli stromenti del loro innalzamento; onde, avendo fatto peccato comune, dovevano scusarsi, o almeno non accusarsi. Ma i moderati (e questa è vera macchia per loro) seguitavano, ne' loro diari, a vituperare la parte popolare, non perdonando a chi per loro mislealtà trovavasi in carcere. Questa guerra prolungata e codarda, non tanto nasceva da malignità. quanto dalla già notata e crescente paura di rimanere bugiardi nelle replicate assicurazioni di salvata libertà: quindi studiavano di acquistare ognor più la grazia e la fiducia del principe, dando addosso a' popolari; non avvisando che il principe restauralo avrebbe avuto più in uggia la parte loro. ognora viva, che l'altra omai spenta. Oltre di che, non poteva attribuir loro gran merito per opera serotina, e fatta quando vedevano di per sè disfarsi il reggimento popolaresco. e armi forestiere soprastare. Non ottenendo l'intento, gittavano novelli semi a più implacabili odii e rancori acerbissimi; aggiungendosi alla sciagura di perdere la libertà, il rimanere maggiormente divisi, con soddisfazione e vantaggio grandissimo della parte agognante, quando che fosse, l'assoluto impero. Continuarono pertanto le voci di trame occulte. di resistenze, di sommosse preparate dalla parte de' repubblicani; e volta in riso la conginra degli scacciapensieri, buccinavasi di pugnali nascosti: e i rettori ordinavano, o erano costretti a ordinare, inquisizioni: facendosi così spargitori di sospetti, che altri maggiori ne partorivano. I quali, se bene nella mansueta Toscana non menassero a sanguinosi fatti, pure mantenevano l'agitazione che si volea cessata; e, che era peggio, accrescevano ragione o pretesto in quelli che. sospirando la venuta dei Tedeschi, ivano predicando, che senza esercito di fuori, non si poteva tranquillare e riordinare un paese d'ogni forza interna sprovveduto; tanto più che i Livornesi seguitavano nella ribellione, e fra loro e i Pisani avvenivano scontri e zuffe di uomini armati, e minaccie di correre gli uni all'assalto degli altri. Per certo, la città di Livorno era grande scoglio a que'reggenti detti costituzionali: e giustamente timorosi che avrebbe avacciata la vennta degli Austriaci, cercarono di antivenirla con implorare che un corpo di Piemontesi v'accorresse, e tornassela in fede del principe. Ne scrissero al re di Sardegna, ed ebbero di bnone parole, ma nessuna efficace e pronta deliberazione: sendo il governo sardo già ricadnto in mano di uomini paurosi e circonspetti, a' quali non parendo vero di non avere Austriaci a Torino, non si sarebbero mai esposti a prendere nuove brighe coll' imperadore per alcon altro paese d' Italia.

XXII. Intanto, a Mola di Gaeta erasi ingrandita la corte granducale per nuovi chiamati; fra' quali il cavalier Baldasseroni e il duca di Casigliano senatori. V'ebbe consulte

diverse, più o meno confidenziali. Dicono che alcuno s' attentasse consigliare che soccorsi forestieri non s'invocassero: e il principe mostrasse d'inclinare a questo partito, se non era omai coll'imperadore obbligato. Più tosto consenti di promettere, che sarebbe tornato principe non assoluto; al che, se per le istanze degli oratori inviati dal municipio fiorentino s'inducesse, o perchè le cose d' Europa non gli parevano ancora assodate, non è chiaro. Fece questa bilanciata risposta, che i sopraddetti oratori recarono a Firenze: Avere con grande contentezza inteso come il popolo toscano scagliasse via il giogo della setta che l'opprimeva. Per questo nobile impeto, sentire maggiore il dovere di allontanare per sempre le cagioni che produssero le sofferte calamità, collo spedire senza indugio un suo commessario, che vestito di poteri straordinari, apparecchi il pieno ristoramento degli ordini interni, e il libero impero della legge, sotto governo forte e osservato; usando i mezzi che, secondo le presenti condizioni d'Italia, sono possibili e più spediti. In fine, nulla stargli più in sul cuore, che presto fra 'l diletto suo popolo tornare, e insieme colla ricuperata quiete poterlo d'ogni danno avuto risarcire: e si fattamente il civile reggimento risondare, che non si debba più la rinnovazione de' passati disordini temere.

XXIII. Subito i rettori pubblicarono questa lettera, da più giorni aspettata; esultando i moderati per la protesta di ristorare il reggimento desiderato; onde vie più insuperbivano dell'opera loro, e di ripigliare la potenza si tenevano afcuri. Ma il sagace popolo fiorentino, che d'ordinario ne' giudizi dà nel segno, interpretava diversamente la risposta del principe. Diceva: aver per ultimo, quasi per non parere, gittato la parola costiturione; nel resto trasparire tutt' altro; ne esser dubbio, ch' ei con quelle proteste di governo forte, e di mezzi possibili e spediti, non alluda a soccorsi tedeschi; co' quali quanto sia conciliabile la costituzione de' liberi Stati, ognuno puote argomentare. — Si fatti commenti facevano maggior presa per le notizie che la venuta degli Austriaci in Toscana era senza fallo, e da più giorni stanziata. Se non

che, il sapersi commessario del principe il conte Serristori andato a Gaeta, come sopra fu detto, per eccitamento della parte de'moderati, faceva ad alcuni più fidenti ripigliare la speranza che gli Austriaci non sarebbero venuti; parendo che un uomo qual era il conte, agiato di fortune proprie, e pregiantesi della fama di libero, non volesse perderla si a un tratto. Fu detto, e dagli amici di lui divulgato, comecchè pochi sel credessero, ch' e' fusse tenuto al buio della venuta degli Austriaci, perchè l'ufficio di commessario accettasse. Certo è, che arrivato in Firenze, fece lo ignaro; assai bene riuscendovi, per quella sua indole taciturna, severa e ricisa. Non di meno, punzecchiato a dire gualcosa, ad alcune parole tronche sfuggitegli, si attinse ciò che pur doleva sapere. Onde non molto lieti se ne tornarono alle loro case que' primi ristoratori del principato, che cominciavano a sentire sbugiardate le loro promesse. Vi ebbe mostre di libertà; avendo qualcuno lasciato gli uffici, per ripigliarli quando la venuta de' Tedeschi non era solo minaccia, ma cosa effettuata, e il frutto di governo stretto portava. Pure di tal fatta uomini, il nome di liberi ambivano e ambiscono.

XXIV. Il commessario fece subito pubblicare una lettera del principe, che ringraziava i sobbarcatisi alla grand'opera della ristorazione della sua autorità, e dolenti che in fino allora non avevano ricevulo alcun contrassegno di riconoscenza. In pari tempo, venne appiccato a'canti della città un decreto dello stesso granduca, con tutte le solennità delle forme che usano i principi quando parlano a' popoli. Per esso ringagliardirono si le speranze e si le paure. La tanta benevolenza delle espressioni affettuose, lo più esplicito e replicato dichiarare il ristoramento degli ordini civili; il pregiarsi di fede conservata alle istituzioni libere, non ostante l'abuso che n'era stato fatto, davano gran presa allo sperare. Ma, per converso, la rinnovata intitolazione di principe imperiale d'Austria, era forte motivo al temere, e quasi segno di mal uria: oltre che quel governo forte, ripetuto tante volte, sonava nell'animo dei più intervento de' Tedeschi. Del resto, non essendovi riparo, giovava dissimulare;



aspettando che i fulti mostrassero la sorte de Toscani. Furono dall Serristori dichiarati nulli tutti gli atti di governo dall'otto febbraio in fino a tutto l'undici aprile. Solo mantenne la validità alle sentenze de tribunali, e alle nuove polizze del tesoro, messe in commercio; e permise di acconciare la sorte delle persone poste in ufficio, promosse da'capi del governo, notificato per illegittimo. Il che produsse che furono conservati quelli che o non si erano mai molto scoperti, o avevano saputo voltare secondo il nuovo vento che sofitava; e alcuni riportarono premii e insegne di cavalieri. Con altro hando, ratificò e autenticò il decretato da'rettori municipali. Ma delle costoro opere e decreti, qual conto fosse tenuto più tardi, vedremo al suo luogo; riconducendoci ora l'ordine a Roma, dove onorate testimonianze di coraggio si facevano.

XXV. Appena il Consiglio dichiarò al pubblico di commettere ai triunviri di salvare la repubblica, e respingere la forza colla forza, grande fu il fervor popolare : eccitato dalla parte con voci che fossero esca a giusti risentimenti di amornatrio, Offendeva crudelmente l'essere stata da' Francesi dipinta Roma in balia de'licenziosi, quasi avesse fatto altrimenti o più, che seguire il loro esempio. Maggiormente irritò, anzi fece l'ira traboccare, l'essersi sparso clie il generale Oudinot, avvisato di trovare piuttosto gagliarda resistenza, rispondesse con beffardo piglio: i Romani non combattono. S'empiono le strade di popolo; si levano grida di voler essere armati. Promesse, giurameuti, imprecazioni contro al pontefice e alla repubblica francese suonavano per l'aria. Verso la porta che guarda Civitavecchia, cominciasi ad asserragliare; poi corrono a minare Pontemolle. Il solito Ciceruacchio dà parola che tutto Trastevere sarebbesi sollevato; e veramente, fu in quella parte straordinaria concitazione. Ei parve per un momento come sopite le interne discordie; conciossiachė i monarcali d'ogni fatta, a questo inaspettato impeto di popolo, parato a difendersi, non dessero più segno di vita. Non meno di Roma parvero commosse le provincie. Inviti e petizioni di presidi, di municipi e di congreghe, con lunghe liste di soltoscritti, s'indirizzavano al Consiglio, perche alla difesa senza induzio provvedesse. Fu tosto richiamato a Roma il Garibaldi, che colla sua legione slanziava a Terracina, per guardare i confini da' soldati napoletani. Di questa legione garibaldiana non è vano saper qui l'indole e il costume.

XXVI. Immagina accozzamento strano d'uomini diversi: garzoncelli da dodici a quattordici anni ; alcuni vecchi soldati, tratti dalla fama del celebre battagliero di Montevideo: i più, gente avventiccia e da corrucci, che pure veniva fatto alla inflessibile severità del capo tenere in briglia : restando il coraggio e l'ardimento, infrenata la voglia di misfare da feroce disciplina. Vestivano tuniche di colore scarlatto: cappelli di varie fogge, senza impacci di militari ornamenti: armi anch' esse di più forme : montavano con selle all' americana: mostrando gran dispregio a tutto ció che più curano gli eserciti ordinati. Si shandavano, raccoglievano, correvano rinfusamente qua e là: destri, avventati, indomabili, Nell'entrare agli alloggiamenti, saltavano di cavallo, e ognuno, non eccetto il generale, attendeva a' bisogni del suo corsiere. Per provvedere la vettovaglia, ivano a caccia di pecore e buoi e pollami, che poi graduali e soldali si mettevano a sgozzare, squartare, arrostire, Quando il generale faceva sonare le trombe, tutti erano a ordine; niuno sapendo mai il di innanzi ove dovesse andare. Rassembravano tribù, guidate da archimandrita pronto e arrischiato. Bastavano prove di coraggio per aver gradi ; onde il numero de' graduati stra-' boccava ; e le patenti e i benserviti si davano senza misura.

XXVII. Non si può dire con quanta festa fusse accolto in Roma il Garibaldi, reputandosi, ed era in effetto, il braccio della repubblica romana; come il Mazzini era stimato la mente, serbandosi egli a far bandi, ordini, proposte, e tutta la parte discorsiva. Ma non fu dato subito al Garibaldi il comando supremo dell'esercito; il quale era nello stesso ministro sopra la guerra, Avezzana, che di guerra nulla sape.» va, e quindi anche esso faceva le parti di ordinatore e ciarlatore. Arrivava pure a Roma, veramente a tempo, e quindi

da tutta la città festeggiata, la coorte de' bersaglieri, condotta dal valoroso Luciano Manara, in numero di secento uomini: uno de' pochi e onorati resti della legion lombarda, la quale nella seconda guerra italiana avea avuto si infausta parte sotto gli ordini del general Ramorino. Ricusando essi di aiutare la ribellione di Genova, avevano avuto da' rettori piemontesi un salvocondotto per traghettarsi in Toscana o in Romagna, Nella prima, fatto la ristorazione del principe, e cominciato gli Austriaci ad occuparla, non potendo entrare. deliberarono condursi a Roma, per dove avevano ricevuto inviti e assicurazioni di festevole accoglimento. E tanto più vuolsi in queste istorie fare di questi ultimi militi ricordazione onorevole, quanto che, non avendo essi spiriti repubblicani, e molto meno mazziniani, tuttavia parve loro bello di andare a difendere città italiana, da genti non italiane proditoriamente assalita.

XXVIII. Fra tanto, in Roma bandi e decreti floccavano. Il ministro della guerra con soldateschi accenti inanimiva la milizia; il municipio con civili detti confortava i borghesi. Ancora alle milizie francesi furono indiritte parole a nome del popolo romano, per avvertirle dello inganno in che erano tratte, e della scellerata opera che erano chiamate a fornire. Molti degli stessi Francesi che dimoravano in Roma, e sapevano che la maggiore sicurezza per le persone e per gli averi si godeva; anzi dopo la partenza del papa, gli usati delitti erano meglio diminuiti che aumentati; univano le loro parole con quelle de' Romani, per mettere in sugli occhi delle genti di Oudinot la grande infamia che al nome francese procuravano. Un decreto del triunvirato scioglieva monache e frati dal voto religioso, e a scriversi per sostenere la difesa della patria gl'invitava. Forse qualcuno, stucco della vita monastica, prese questa occasione per liberarsene; qualche altro, per vanità o speranza di premio, accettò di scriversi soldato. Ma i più stimarono come sacrilego quest'ordine; che non giovò alla repubblica, e servi a farla tassare di avversa alla religione. Parve in oltre, che in que' momenti di guerra, per rendersi benevolo l'uno e l'altro clero, o mitigarne l'odio, fosse da non indugiare la legge degli stipendii per gli ecclesiastici; i cui beni dovevano essere incamerati. Stanziossi, come provvedimento temporaneo, il minimo che dovessero avere: cioè i sacerdoti semplici, cento otto scudi all'anno; i titolari di collegiate e cattedrali, scudi cento quaranta quattro: i parrochi, scudi cento ottanta; i vescovi, mille; i sacerdoti regolari, sempre che restassero in convento, scudi settantadue, con divieto per altro di più fruire i proventi detti di stola nera. Ma i preti e frati, che vivevano di larghe entrate, mal si acconciavano a questi limitati salari. Tuttavia a'claustrali dell'uno e l'altro sesso, furono indirizzati eccitamenti, perchè aiutassero anch' essi l'opera della difesa di Roma, fornissero quella porzione di biancheria che fosse loro stata di soverchio, innalzassero preghi al Dio degli eserciti per la vittoria de' loro confratelli.

Furono pure decreti in sè benefici, e altora fatti per accattar grazia popolare, dividere i condannati, conforme alla qualità del reato, togliere i mentecatti dalla poco salutare aria delle spedale di Santo Spirito, facendoli albergare nel palazzo Montalto presso Frascati, già villeggiatura de' principi Odescalchi; e finalmente, delle terre, già degli ecclesiastici, assegnare ad ogni famiglia povera una porzione da coltivare. Temendosi che ingaggiata la guerra co'soldati francesi, non si stimassero sicuri dentro Roma quanti vi dimoravano di quella nazione, fu decretato che sarebbe tenuto reo e punito severamente chiunque di far loro oltraggio si attentasse. Conciossiaché i rivenditori di commestibili cominciassero ad alzare i prezzi, non ostante l'abbondanza de'viveri, furono minacciati della perdita delle loro derrate. Altro decreto ordinava, che al primo segno di assalto, tutte le campane sonassero a stormo; la città si giudicasse in condizione di guerra; le botteglie di commestibili e le farmacie rimanessero aperte, sotto pena di multa; si sospendesse ogni pubblicazione di giornali, eccetto il diario delle leggi; in ultimo fosse vietato quanto potesse direttamente o indirettamente nuocere alla salute della repubblica. Nello stesso tempo

mandossi invito a tutti i cittadini di recare spontanei i loro argenti alla zecca per i bisogni della difesa. Un ordine metteva a disponimento pubblico i cavalli de' particolari, che ne avrebbero avuto ragione a suo tempo. Similmente ordinavasi, che tutte le armi possedute da uomini che per vecchiezza o malattia non avessero potuto farne uso, fossero consegnate; e si diroccasse il corridoio che dal Vaticano conduce a castel Sant'Angiolo, per ottenere materiali di difesa, S' institui un collegio di uomini e di donne per l'assistenza e cura de' feriti. Fino si creò una compagnia di quattro, con particolare debito d'infiammare il popolo alla guerra; quasi di arringatori e vociferatori fosse stata penuria. I quali divulgarono a gran lettere questi ammaestramenti: La guerra essere sacra quando si difende la patria contro lo straniero: Dio e popolo essere fondamento d'ogni giustizia: la religione pura di Cristo infondere coraggio e perseveranza: chi muore per la patria compiere un dovere di uomo e di cristiane; il dominio temporale de' preti essere contrario alla dottrina di Cristo: la repubblica essere il più giusto reggimento, e da doversi a costo della vita sostenere.

Abbisognando, in oltre, pronti alberghi per le milizie combattenti, e spedali pe' feriti, i rettori s'impadronirono di alcuni fra gl'innumerevoli conventi e monisteri di Roma: obbligando monache e frati a restringersi maggiormente. Il che fece allora, e più dopo, alzare furiosissime querele dagl' ipocriti: quasi fosse stata dalle radici sharbata la religione, la pudicizia, e ogni divina e umana cosa. Forse gli eseculori di questo provvedimento in qualche luogo avranno commesso qualche sopruso; ma furono anche, fatte opere generose, e da notare. In certo monisterio, la badessa, mostratasi rassegnata a quelle necessità pubbliche, chiedeva che a lei e alle sue alunne si lasciassero poche stanze, dove sarebbonsi ristrette, e arrecato soccorso e conforto a'feriti. Non solo furono contentate; anzi ebbero più assai stanze che non domandavano; promettendo loro il Garibaldi, che dove uno de'suoi soldati avesse pronunziato parola men che vereconda, sarebbe stato aspramente punito: come usò nel



convento di San Pietro a Montorio; i cui religiosi eranai richiamati, che alcuni militi, senza ordine, mettessero giù per
fondere certe loro campane predilette; i quali furono fatti
incatenare, e se non era la interposizione degli stessi momaci, sarebhero stati giustizati. Ne fu meno provveduo
perchè le masserizie e cose di valuta che erano ne' conventi
o palazzi, de' quali per cagion della guerra i rettori s' impossessavano, fossero messe solto custodia, per restituirii
a' propri possessori. Giudicatosi necessario di dare ordinamenti di unità all'opera di sbarrare e asserragliara la cità,
nel tempo che erano stati eletti speciali capi e deputati per
la fortificazione di ciascun rione, s'institul un collegio supremo, che s' intiloiò delle barricate, del Caldesi maggiore,
di Vincenzo Cattabene capitano, e di Enrico Cernuschi; a
egi dovevano far cago lutti gii altri.

XXIX. Cogli apparecchi di guerra si mescolavano atti di vendetta. Andandosi in cerca di legni e carra per construire serragli, trasportate in piazza alquante carrozze di cardinali, il popolo veggendole si belle e lussureggianti, e rammentando il superbo fasto de' padroni, inferocito ne fece un falò; soffiandovi forse i fabbricatori di cocchi per ingordigia, e qualche ladro per portar via i ferramenti. Finalmente, la mattina del 29 aprile furono fatte generali rassegne dell'una e l'altra milizia: la stanziale o mobile, in piazza del Vaticano: la cittadina, o come dicevano nazionale, in piazza de' Santi Apostoli: intervenendovi i rappresentanti del popolo; il cui presidente avendo arringato, e uno chiesto, se avrebbe consentito che i Francesi entrassero a dettar leggi in Roma, mandarono un urlo unanime, che no; e domandato pure se volevano il governo de' preti, un più gagliardo no, a guisa di fragoroso tuono, s' udi.

XXX. E per questo sentimento di odio al reggimento papale, allora con tutte le arti fomentato da' capi della parte popolare, si formó una quasi generale disposizione a mantenere la repubblica; che i più certo non amavano, ma avrebbero tenuta piuttosiochè il governo de' cherici ripitiare. Tanto e rano mutati gli animi del popolo romano; che si

papale un tempo, allora sopra ogni altro dello Stato, avversissimo era. Effetto forse del disinganno atroce; per aver prima creduto Pio IX fautore di civili larghezze, e poi, come gli altri, nimico. E come sotto quel nome, si idoleggiato. erasi Roma tanto concitata, e acquistato fama gloriosa di promotrice della resurrezione italiana, mal tollerava di tornare oscuro mancipio del sacerdotale imperio; notandosi il minuto popolo il più acceso a repubblica. Nè gran parte del popolo alto sarebbe stato a quella contrario, se non avesse stimato impossibile ogni difesa a lungamente sostenerla contro si poderoso assalto. Gli stessi moderati sarebbonsi in ultimo a repubblica voltati, qualora non gli avesse ritenuti. primieramente l'essersi omai troppo mostrati di quella, e più de' suoi reggitori, avversari: e in secondo luogo, una vana speranza che i Francesi, che prima o poi sarebbonsi impadroniti di Roma, non arebbono tollerato che ristorazione di puro reggimento teocratico si facesse. Ma posto mano alla difesa, o fosse amor di patria, da svegliarsi a que' primi bollori in chiunque viveva in Roma, ovvero dottanza (almeno nella più parte) di non affrontare mortali sdegni de' difensori, cessarono di convenire ne' loro ritrovi, o scrivere censure contro a chi reggeva: e quasi diresti, che se non favoreggiarono, nè pure contrariarono la difesa. Intorno alla quale essendo state divulgate notizie torte per ira di parte, rileva qui raddrizzarle con buone testimonianze.

XXXI. La repubblica romana, di forze in qualche modo ordinate a milizia mobile, non aveva allora dentro Roma, che quattro in cinque mila uomini; de' quali poco più di mille erano italiani d' altri paesi, come lombardi, genvesi, napoletani; e v'avea pure qualche centinaio di polacchi; e alcuni francesi, qua e la raccolti. Onde mal si guidicò avere i Romani per opera di forestieri, che vi si erano raccozzati, resistito il trenta aprile; anzi è da notare, che in detto giorno, memorabile sopra oggi altro, la resisenza, più che dalle milizie, fu fatta dal popolo. Il quale, non appena dato dalla campana di Campidoglio il segno che i Francesi si approssimavano, si leva d'oggi parte. Nè è

possibile tener chiuse le armerie, non eccetto le più privilegiate, come quella dell'ambasciadore di Spagna. Ognuno v'entra, prende rinfusamente quante arme vi trova di antica e moderna foggia, e corre dove il cannone nemico s'ode lontanamente romoreggiare. Beccai, fabbri, legnaioli lasciano le botteghe, e vanno co' loro arnesi; ne mancano donne, si fiere fra 'l minuto popolo romanesco, a tramescolarsi nelle turbe guerreggianti: altre dalle finestre fanno coraggio agli accorrenti. In breve si videro di gente armata e fremente gremiti i bastioni del Vaticano; dove pure quanti più cannoni si potea, sono trasportati e acconciati a batterie, sotto gli ordini del valorosissimo Calandrelli. Ancora le porte e le vie della città si sbarrano; e la diritta riva del Tevere è per modo asserragliata, da non essere alcun varco. Ultimamente la milizia, spartita in quattro brigate, e alcuni corpi spiccati, così fu distribuita. La prima brigata, comandata dal Garibaldi, e composta della legione italiana, delle coorti degli studenti e de' ritornati, e della legione de' fuorusciti e doganieri mobili, occupava fuori il tratto da porta Pratese a porta San Pancrazio. La seconda brigata, di due coorti di milizia cittadina mobile, e del primo leggiero, comandata dal colonnello Masi, occupava le mura da porta Cavalleggieri a porta Angelica. Il resto a piazza Navona, a piazza Nova, e a piazza di San Pietro, apparecchiato alla riscossa.

XXXII. Oudinot, dall'altra parte, giunto a Castel di Guido, discosto circa quattro leghe da Roma, volendo riconoscere il paese, manda alcuni cacciatori a cavallo; che ricevuti a colpi di archibusi, si ritirano. Allora il forte dell'e sercito, di circa sette mila uomini, e dodici pezzi di artiglierie, s'avanza in due schiere serrate, con intendimento
di dare doppio assalto a porta Cavalleggieri e a porta Angelica. Il Garibadi dalla Porta San Pancarzio, uscito fuori
colla sua legione di circa ottocento uomini, e seguitato dalla
coorte degli studenti, e da un forte drappello di carabinieri,
attacca per fianco il nemico; che sostenno la carica, e quasi
lo faceva piegare. Ma rafforzato subito dalla legione de' fuorasciti, dalla coorte de' ritorati, dalla legione e fomane e da

due compagnie di milizia assoldata, rincalza la pugna; secondata altresi dalle artiglierie, che dagli spalti de muri fulminavano, insieme con vivissimo scoppiettare di archibusi.

XXXIII. Mentre così ferocemente si combatteva all'estremo della città, nel centro era calma, come in tempo di pace. Non chiuse le botteghe, non interrotti i traffichi, non cessati i passeggi, niun segno di sbigottimento. Il Consiglio, per più sicurtà ragunato sul Quirinale nel palazzo detto della Consulta, riceveva le novelle della zuffa, aspettando l'esito. Più volte i Francesi provarono di sforzare le porte: e sempre furono ributtati; si una squadra, capitanata dal comandante Picard, pintasi troppo innanzi, e avviluppata da' garibaldiani, ebbe circa trecento prigioni: gli altri rincularono; con tanto più sgomento, quanto che non s'aspettavano si aspro affronto, dopo le assicurazioni del loro generale, che sarebbero stati ricevuti a gloria dal popolo romano. S' e' fu error grande de' rettori francesi permettere si debole spedizione per lo falso concetto formato dei popoli romani, assai maggior peccato commise il general Oudinot di avventurarsi con poco più di sei mila uomini, dopo le dichiarazioni di resistenza, e innanzi di ricevere maggiori rinforzi. Lo indusse matto orgoglio, che fu ben gastigato: non essere gl' Italiani gente da combattere: e per far presto, allungò la guerra: cui pon altro, secondo l'antico precetto, poteva render corta. che il farla grossa. Si può con certezza affermare, che se rinnovato avesse l'assalto, sarebbe stato rotto in quel primo furore di popolo offeso. Ordinò per tanto la ritirata a Palo. fino che non avesse ricevulo altri ajuli, e fatto apparecchi di spugnazione. Tornavansi in dietro i soldati francesi umiliati dalla vergogna della ingiusta guerra, e della riporta sconfitta. Il Garibaldi avrebbe voluto seguitarli fino a Civitavecchia: il che forse potea dare, se non finale successo, certamente più lustro a quella vittoria. Ma il Mazzini, che pensava non solo alla italiana, anzi alla europea repubblica, e contava allora in una nuova rivoluzione a Parigi, e nel trionfo della parte popolare più estrema, s'oppose; dicendo che non si dovea troppo oltraggiare l'onor militare del Francesi, da rendersi per sempre impossibile ogni riconciliazione; e dover bastare il necessario ad una semplice difesa, per dar tempo agli sperali avvenimenti. I Francesi, fra morti, feriti e prigioni, palirono una perdital di circa seltecento uomini: quasi altrettanta fu dalla parte nostra.

XXXIV. Non è possibile riferire per la sopraddetta vittoria l'allegrezza del popolo romano; che sull'alto de' colli. che sono dentro Roma, come vedea vincere i suoi, e scompigliarsi i nemici, gli facea di liete grida risonare. Rientrando il Garibaldi in città vincitore, tutti corrono ad incontrarlo; mettono suo nome in cielo; nuovi combattenti s'offrono di seguitarlo; e se i popolari imbaldanzivano ancor quando era da tener basso il capo, allora, che d'un vero trionfo potevano vantarsi, in fino alle stelle il sollevavano. Con tutte le trombe che sapevano, magnificarono il valore e la risoluzione de' difenditori della repubblica, vituperando la baldanza degli assalitori: Con sette in otto mila uomini pretendevano espugnare una città come Roma, patria de' Camilli e degli Scipioni: quasi oggi non v'avesse che femmine e fanciulli; ma, alla croce di Dio vi hanno trovato petti e braccia d'uomini, anzi di eroi, ardenti della virtù antica, che hanno fatto loro, e più faranno tornare questo ranno in capo. - Finalmente, il triunvirato senza indugio bandiva che l'onor militare era salvo; il che era vero; e ora farebbesi il resto; il che era vanto; consueto nelle prime vittorie, e necessario ad accrescere gli ardori popolareschi. A ringagliardirli, s'aggiunse un bando del Consiglio, che diceva: Col vostro sangue, o valorosi difensori della romana repubblica. ratificaste il nostro decreto di resistenza: e combattendo ieri le armi dei Francesi, meritaste gloriosamente della patria. Ma non sono per anco spenti i nostri nemici: oggi forse o domani moveranno novello assalto; e noi saremo domani quel che fummo ieri. Cresceranno i nemici? Crescerà pure l'animo nostro e la nostra costanza, per difendere in Roma la causa d'Italia e della repubblica.

XXXV. Cogli sdegni guerrieri si mescolavano lustre di

fratellanza generosa. Avendo Oudinot domandato chirurghi pe' suoi feriti, ne furono mandati con gran diligenza. Amori più significativi furono co'prigioni francesi: trattati splendidamente e confortati da frequenti visite di chi recava loro rinfreschi, confetture, vini, tabacco ed altro: per mostrare che non colla nazione francese, si co'rettori di essa era la guerra; e più, per adescarli e renderli stromenti efficaci a togliere i compagni dall'obbedienza di chi gli aveva condotti contro Roma. V'ebbe fine una dichiarazione de'due graduati Picard e Jermelet, rogata da notajo pubblico: nella quale attestavano, che per condurre i soldati francesi a Roma, era stato loro dato ad intendere, che pochi faziosi audacissimi avevano con violenza imposto un governo, che il più de' cittadini ad ogni patto non volevano, desiderando essi il governo del papa: che la città era in preda di nomini micidiali e spogliatori e conculcatori d'ogni umana e divina ragione: che non v'avea più në leggi në commerci në religione në fede në alcun vincolo di civile consorzio; che nel medesimo tempo Tedeschi e Napoletani movevano per restituire la più crudele tirannide: che doveva essere interesse e onor de' Francesi correre a liberare così inclita città dai disordini della licenza, e dal pericolo della schiavitù: ma giunti essi a Civitavecchia e poscia condotti a Roma, conobbero e toccarono con mano di essere stati tristamente ingannati, avendo anzi dovuto ammirar quiete e buon ordine per tutto, amor grande alla libertà, e odio accesissimo contro il chericale reggimento.

XXVI. Scritta questa dichiarazione, ne fu fatta dallo stesso notaio lettura a tutti i prigioni, raccolti nella chiesa nuova; i quali colla voce la ratificarono, gridando: è vero, è vero; siamo stati traditi; i Romani sono brava gente; amano la repubblica; ancor noi l'amiamo; vogliam difenderla, e combattere i tiranni d'ogni paese. Raddoppiarono satutazioni, abbracciari e giuramenti di non più prendere le armi contro la repubblica romana, ma si impugnarle per la sua difesa. Allora i triumviri, che avevano dato il permesso per questo spetlacolo, decretarono che i Francesi fatti prigioni nella giornafa del 30 aprile, fussino liberi di tornare al loro

campo. Tutta Roma si levò a festeggiarli; accomialandoli il popolo a più d'un miglio fuori della città, co'scambievoli gridi di viva la repubblica francese e viva la repubblica romana: onde pareva già la pace falta; di nemici, i Francesi divenuti protettori: il generale Oudinot tra qualche giorno non aver più soldati da comandare, anzi una rivoluzione a Parigi scoppiare, appena giuntavi la dichiarazione di que'rigioni. I quati arrivati al loro campo, smentirono il protestato in Roma; i più tornarono a combattere, e i sospetti di sedizione fuono imbarcati per Corsica: per lo cui escempio rimase più salda la disciplina di tutto lo esercito. Oudinot, non volendo parere d'essere vinto di generosità, liberò la coorte comandata dal Metara, cui avea fatto prigione a Civitavecchia; la quale essendo di circa ottocento uomini, venne a rinforzare il romano esercitio.

XXXVII. Le nuove di questa prima vittoria de' Romani, andarono fuori confuse e alterate. Sapendo troppo male a' Francesi lo scorno di quella rotta, avevano fatto andare intorno una voce, che subito da' giornali del loro paese fu divulgata: essere stato loro teso un agguato; altettati ad avvicinarsi con segni di amicizia, aver trovato furioso popolo armato. Questa voce, se bene alcun fondamento non avesse, e ne pure il generale Oudinot ne'suoi diari osasse dirla apertamente; tuttavia non pareva vero a'nemici della repubblica, di farla sonare per le diverse parti d'Italia, postergando vilmente l'onore italiano all'amore di parte, Maggiormente faceva stomaco, che alcuni fra' moderati di Toscana e di Piemonte (da che a quelli di Roma era vietato) la ripetessero e autenticassero: per lo che nascevano qua e là contrasti e dispute vergognosissime. Ma presto svanita, e dovendo lor malgrado confessare, essere stata onorevole la resistenza de' Romani, trovarono altro modo per oscurarla; propalando che non de' Romani era opera, ma si de' tanti forestieri d'ogni paese, che vi si erano raccozzati. Secondo loro, pareva che Polacchi, Russi, Turchi, Alemanni, Spagnuoli, in fine tutto il mondo democratico fosse a Roma, per difendere quella repubblica. Più strano poi era, che BANALLI, -- A.

Laguer of Cornell

fra'forestieri annoverassero Genovesi, Napoletani, Lombardi; e avendo loro fatto onore di combattere in Lombardia ed in Venezia contro gli Austriaci, stimassero indegnità, che in Roma contro a' Francesi guerreggiassero.

XXXVIII. Ma l'accecamento di parte faceva, che l'onore e il retto senso si mettessero in non cale. Tanto era il dispetto de' monarchici verso la parte repubblicana, che non sapevano darsi pace di quel suo momentaneo trionfo. dono che le armi regie del Piemonte soggiacquero. I più discreti, o meno imprudenti, si contentavano dire: Che la difesa di Roma onorava bene quelli che la sostenevano, ma per essa sarebbersi a peggiori termini condotte le cose dell' Italia: era gran peccato che per causa infelice e funesta si versasse il sangue risparmiato in Lombardia contro il vero nemico: in fine, ogni sforzo sarebbe tornato inutile: prima o poi i Francesi avrebbero preso Roma; e meglio era che l'avessero occupata come amici: nel qual caso non era dubbio che il loro sostegno alle acquistate libertà mancasse. -Con questi discorsi d'intempestiva prudenza, maggiormente inasprivano la parte dei popolari, che in Roma, a torto o a diritto, in quel momento davano il sangue e la vita: e segnalate prove di coraggio operavano. In somma, da tutte parti non sanevamo quel che ci dicevamo o facevamo.

XXIX. V'avea poi di quelli che, assunto l'arduo ufficio di accordare popolarità e papato, travagliavansì a tenere in credito il nome di Pio IX; sperando di poterio efficacemente usare a salisfazione delle due parti contendenti; fusse pure collo indurto a rinunziare in parte o in tutto la podesià temporale. Capo e soprintendente di costoro era il teatino padre Ventura, che rappresentava in Roma il governo siciliano. Egli, come che desiderasse in cuore il ritorno del pontefice, e spiriti teocratici nutrisse, pure non si mostrava, avverso alla repubblica; anzi, per un pezzo, predicò che poteva heu essere una repubblica con l'emporate soprintendenza del papa: allegando, che innanzi all'anno 1845, non era stato sovrano assoluto di diritto, ma si bene protettore d'una ggregato di manicipii liberi, formanti lante piccole

repubbliche: onde si diceva: la santa chiesa di Dio e la repubblica de Romani. Ma poscia, veduto il frate teologo, che non si voleva nè poco nè molto, nè diretto nè indiretto il dominio del papa, abbracciava l'opinione, che si obbedisse al voto generale de' popoli; e veniva fuori con questo sermone: Dovere oggi il clero dimenticare ogni partecipazione anche indiretta nel governo temporale dello Stato: in vece, occuparsi nel predicare colle parole e coll'esempio la verace dottrina del Vangelo; perchè il gran moto che tutto agita e sconvolge, e niuna forza umana può fermare, di cristiano che è stato, ed è tuttavia, non diventi scismatico o volterresco. A questo fine prezioso volere intendere da quindi innanzi lui stesso, senza punto badare al temporale del sacerdozio: non dovendosi reputare sventura per esso il perdere le croci d'oro, quando una croce di legno conquisto l'uni-Verso.

Per queste maravigliose, e allora careggiate dottrine, il Ventura era forse il solo fra' moderati, e certamente fra gli ecclesiastici di nome, che potesse praticare uffici autorevoli da non ombrarne i popoleschi. Andato al campo di Oudinot a Palo, e chiesto di parlargli da parte de' triunviri, lo informaya, che dovesse la resistenza del 30 aprile ritenere effetto di mala intelligenza: essere ancora possibile conciliar le cose. dove consentisse di fare nuova dichiarazione: per la quale ognuno restasse meglio capace, non venire i Francesi ad importe alcun governo a'Romani, Rispondeva il general francese: essersi lui abbastanza dichiarato, perchè nessuno avesse dubitato che gl'intendimenti suoi non fossino civili: dono la resistenza incontrata, aver ragione di mostrarsi severo: tuttavia, facendo poco conto di questo diritto, protestarsi nuovamente pronto di entrare a Roma da amico, e mezzano fra la licenza e la tirannide. Dopo ciò, il padre Ventura, trasferitosi a Civitavecchia, scriveva a' Romani: che l'ambasciador francese Ravneval era di Gaeta andato a Palo, recando ordini a Oudinot, di non attaccar Roma; conciossiachè Pio IX avesse protestato, dicendo: essere stato ingannato: fattogli credere, che all'avvicinarsi delle forze francesi o napoletane

un movimento popolare sarebbe nato, simile a quello di Toscana: lui, guerra non volere, nè sangue, nè rovine della città e de' suoi monumenti. — Che veramente così partasse Pio IX, non possiamo accertare; come ch'e' nulla in Gaeta, fra'ceppi della diplomazia; contava.

XL. Nell'assemblea francese, secondo era da aspettare, le cose di Roma furono grande e forse desiderata materia di subbuglio. Giulio Favre, che per le dichiarazioni de'rettori avea proposto che la spedizione di soldati francesi a Roma si decretasse, maggiormente crucciato, pronunziò questo discorso: Quando il presidente de' ministri di Stato ci persuase di proporre a voi, onorandissimi colleghi, la spedizione de' nostri soldati a Roma, fece valere il generoso argomento, che li mandavamo a proteggere la libertà de' Romani, e impedire che sotto la forza armata dell' imperadore e del re di Napoli non fosse il papal reggimento ristorato. Ora è da vedere se fummo ingannati, o se agli ordini dati non fu obbedito: non notendo essere che l'una delle due cose. Ricevuti amichevolmente i nostri soldati a Civitavecchia, disarmarono i cittadini; poi, senza indugio a Roma si voltarono. Trovatala sbarrata e apparecchiata a resistere, appiccarono l'empia battaglia, diedero più d'un assalto; e sempre ributtati, furono costretti a ritirarsi, perdendo più di cinquecento nomini, fra morti, feriti e prigioni. Oh sia maladetto chi fece spargere il sangue francese, per sostenere la causa de' tiranni. Dunque voi, o ministri della repubblica, ci chiedevate carta bianca, perchè i cardinali vi scrivessero le loro proscrizioni? Dunque, intendimento vostro occulto era, non di combattere gli Austriaci, ma con esso loro congiungervi nell'opera scellerata di far risorgere aborrita podestà, che da secoli opprime popoli innocenti? Dunque, i Francesi sono destinati a far gli uffici de'soldati della tirannide? lo spero che il nostro sovrano Consiglio non vorrà più a lungo di si grave negozio lasciare la balía a voi, che alla fede di lui falliste. Due volte le sorti dell'Italia sono state nelle nostre mani: due volte ci lasciammo sfuggire l'occasione di essere suoi liberatori. Una terza occasione ci si era

offecta: la quale altresi perderemo, dove i presenti ministri seguiteranno a governare l'impresa di Roma. Se mestieri è che rinforzi sieno mandati, innazzi di lasciarili partire dobbiamo assicurarci, che non vadano per continuare l'opera incominciata. Laonde io domando, che sia fatta una inquisitione sugli ordini dati al generale Oudinot, e riferito a questo Consiglio; che sia tosto esso Oudinot richiamato, e sottoposto a formate giudizio; e che gli sia dato un successore, meritevole della nostra fede.

A questo discorso, che avrebbe dovuto chiamare i rossori sul viso a' ministri di Stato, barbugliarono confusa risposta, conchiudendo ch'ei si facevano mallevadori del generale Oudinot, e potevano con documenti le indegne accuse sventare. Altri allora favellarono pro e contra: finalmente stanziossi, che fossero sottoposti a esamina i rettori. Gli esaminatori rapportarono, che dopo averli interrogati, letto lettere e documenti, preso la maggiore informazione che potevano, s'erano convinti che il fine della impresa era stato adulterato. Questa dichiarazione, che inchiudeva rimprovero a' rettori, e poteva essere materia per accusarli, fu cagione ch'essi facessero doglianze e scuse; e alle prime menzogne ne aggiungessero altre. Tuttavia il Consiglio deliberò, quale ammonimento a' rettori, che la spedizione de'soldati francesi a Roma non fosse maggiormente dal proposito stabilito stornata: e si partirono gridando, viva la repubblica; quasi davvero avessero l'onor repubblicano vendicato, e protezione alla libertà del popolo romano assicurato. Ma, in fine, tutto lo schiamazzo di que' popolani francesi era per buttar giù il governo, e recare in lor mano il sommo potere: il che non sappiamo se avrebbe alle cose d'Italia profittato. Certo è che noi porgevamo infelice materia a' loro ambiziosi gareggiamenti. I quali vie più s'accesero in altra tornata, dove fu letta una lettera che il presidente della repubblica scrisse subito al general Oudinot, confortandolo nell'impresa di occupar Roma ad ogni costo, per risarcire l'onor militare offeso. Chiedevano alcuni se così scriveva in particolare, o qual magistrato della repubblica: rispondevano i ministri di Stato, che non era atto pubblico, ma si bene un segno di benevolenza e di conforto alla milizia, omai ingaggiata in una querra forestiera. Ripigliavano con veemenza gli altri: non potersi stimare ufficio privato, sendo egli non meno de' ministri di Stato, mallevadore d'ogni suo atto. Si dissero di molte e male parole; e non per tanto sazi, vollero che in pubblico si facesse lettura degli avvisi mandati dal generale Oudinot. Il quale diceva: che per assicurazioni di entrare senza contrasto alcuno, camminò alla volta di Roma; in cambio fu ricevuto a suono di archibusate: onde, per aspettare artiglierie da campeggiamenti, erasi ritirato a Palo: scrivendo altresl in corte di Gaeta, e pregando il papa e i cardinali di lasciarlo fare: perciocchè quelli (aggiungeva) vivono in grande illusione circa le inclinazioni del popolo romano; non favorevoli certamente a repubblica, ma nè pure all'antico reggimento chericale.

Letto ciò, eccoti Ledru Rollin, più che mai infiammato, sclamare: Cittadini, non tollerate questa ingiuria per Dio. Quanto scrive Oudinot, essere menzogna. Non che avere avuto assicurazioni di poter entrare in Roma, essere stato anzi avvertito dal triunvirato, che aspra resistenza avrebbe trovato. Questa impresa di Roma è tutta in favor de' tiranni; anzi fatta per distruggere quando che sia la libertà francese. La cui costituzione non vedete ch'è stata calpestata? Non sentite che la repubblica è assassinata? Contr'essa dentro e fuori si congiura: i rettori tengono mano al tradimento : il che se non fusse, sarebbonsi denosti. - Crebbe dopo queste parole il fremito; più forte si gridò che la costituzione della repubblica era violata. I rettori, che volevano parlare e scusarsi, non polevano; interrotti da frequenti e furiose grida. Le accuse di felloni, di vili, d'infami, gittate loro in faccia, facevano la sala rintronare. Ultimamente fu proposto, che si ponesse la querela contro il presidente della repubblica e i suoi ministri: il qual partito non fu consentito da' più, ognora avversi a' clamori della parte popolare estrema; che col maggiormente strepitare, noceva alla causa di Roma e propria; come quella che era in uggia alla

nazione, soslanzialmente monarcale. Modificò il partito, perchè fosse accettato, Giulio Favre, repubblicam moderato: contentandosi a significare, che il popolo non aveva più fiducia nei rettori. Ma nè pur questo fu vinto; e solamente giovò a far cadere Leone Focher, ministro delle cose interne, per avere annunzialo con telegrafo a' prefetti, che il voto del sovrano Consiglio consolidava la pace, e sventava le trame de' turbolenti; aspettanti che questo sguainasse sentenza contraria a' ministri di Stato per correre alle armi, e rinnovare i sanguinosi lutti del giugno passato.

XLI. I casi di Roma furono pure occasione di nuovi richiami nel Parlamento inglese; fatti ancor qui non tanto per alcun amore all'Italia, quanto per gara interna. Non di meno servivano a vie più svergognare i procedimenti subdoli e insensati della repubblica francese. Lord Beaumont, che nel consesso dei Pari faceva le parti di opponitore, rifrustò le cose di Roma dal loro primo cominciamento fino all'occupazione che di quella città fecero i Francesi; la quale tassò di fraudolenta e di pericolosa alla pace d'Europa, Risposero i ministri della regina, come l'altra volta, di non essersi per niente ingeriti nelle risoluzioni della repubblica francese: parendo loro da contentarsi delle dichiarazioni, ch' ella non per altro mandava soldati a Roma, che per promovere compiuta pace in Italia, e il ristabilimento in Roma d'un regolare e civile governo. Di questa risposta non punto pago Lord Aberdeen, notò di niun conto le proteste de'rettori francesi di conservare riputazione nelle cose d'Italia, e procurare un governo buono a' Romani; restando sempre in aria il determinare cosa intendessero per detta riputazione, e cosa per governo buono. Così parlava uno de' più autorevoli partigiani della conservazione de' reggimenti. Chè veramente quella spedizione de' soldati francesi a Roma offendeva il buon sentimento d'ogni onesto e ragionevole uomo; dovendo necessariamente riescire contraddizion mostruosa di detti e di fatti.

XLII. Dopo le querele del Consiglio francese e i rimproveri ai rettori, parve da mandare a Roma un ambasciadore straordinario, acciò le cose, secondo il partito vinto, non fossero più lungamente dal loro vero proposito distolte. Fu scelto il signor Ferdinando de Lesseps; uomo di natura conciliativo, e da usare maggior franchezza che la diplomazia non comporta. Ma nel governo francese, non ostante la deposizione di Leon Focher, non cessavano di tenzonarsi le due parti di papaleschi rappresentati da Falloux, e di partigiani di mezzana libertà, rappresentati in realtà da Odilon Barrot, e in apparenza da Drouyn de Lhuys, ministro degli affari di fuori; che forse doveva intendersi segretamente col presidente della repubblica, il quale seguitava in questo affare ad avvolpacchiarsi per tirarlo a'suoi fini. Le commessioni di Lesseps furono per tanto, secondo il solito, avviluppate, indeterminate, da mostrare la confusione de'rettori, messisi a navigare in un mare pieno di scogli e di pericoli. Avrebbero voluto che il loro ambasciadore facesse egli ciò che non osavano dirgli per lettera; cioè di procurare in qualche modo la subita occupazione di Roma. A rendere (così conchiudevano) le vostre commessioni più esatte e determinate, converrebbe avere di quanto succede negli Stati romani informazione sicura, che noi non abbiamo. Il vostro retto discernimento vi guiderà secondo i easi. Un sol punto spiccava chiaro; ch'ei non dovesse far credere a'rettori romani, che la repubblica francese reputasse legittimo il loro governo, affine di non provocare risentimenti e querele della corte di Gaeta. Era pure la venuta di Lesseps a Roma fatta precedere da avviso al generale Oudinot, così conceputo: Fate dire a' Romani, che siamo risoluti di non unirci co' Napoletani contro di essi. Voi, fra tanto, cominciate trattati conformi ai vostri bandi. Vi si mandano rinforzi. Ma cercate di entrare a Roma d'accordo. Costretto d'assaltare, dovete farlo con probabilità del più sicuro successo.

XLIII. Finalmente, i rettori francesi commettevano a Rayneval e d'Harcourt, ambasciadori presso il pontefice, di querelarsi coi cortigiani di Gaeta della diffidenza verso la repubblica francese, e delle troppo manifestate inclinazioni di rinnovare i vecchi abusi del reggimento papale, omai da tutti reputalo impossible; senza che sia molto da contare nelle forze straniere, giovevoli forse nel momento, ma seme d'interminabili calamità per l'avvenire. Dovendosi pur fare alcuna modificazione allo statuto concesso da Pio IX, aspettassero che la pace e la quiete fossion rassodate.

XLIV. Ma in questo medesimo tempo papaleschi parigini s'aguzzavano, perchè l' ambasceria di Lesseps non sortisse l'effetto desiderato; e la impresa cominciata da Oudinot,
corrispondesse allo avviamento datole. Stimarono di riescire,
procacciando che si allungasse, e niuno accomodamento si
facesse prima che non fosse rinnovato il Consiglio francese
col titolo di legislativo; per succedere a quello dello caglituente. Fra tanto, ogni loro briga volsero a' comizi, acciòle elezioni dei rappresentanti del popolo, fatte per universale
suffragio, resultassero in ancora maggior numero favorevoli
alla monarchia e al papato; e si ottenesse, che per voto e
decreto dello slesso Consiglio sovrano, la spedizione di Roma
producesse assoluta ristorazione della papale autorità.

XLV. Ma se in Roma, innanzi al cominciamento della difesa, pativasi difetto di pecunia e di quiete, questi due scogli vie più s' incontravano dopo : e tuttavia furono superati meglio che la fama non suonò : sformata malignamente dai tanti prezzolati nemici della romana repubblica, e da coloro che ignorano o di leggieri sdimenticano le istorie delle rivoluzioni, delle guerre e degli assedi. Quanto il danaio è più necessario nelle guerre di difesa, altrettanto è malagevole il procacciarlo : mal conciliandosi il desiderato favore de' popoli colle imposizioni e riscossioni, di per se stesse odiosissime sempre, e più in secoli di guadagno cupidissimi. Le profferte volontarie erano riuscite non sufficiente soccorso; gli accatti avendo fatto romoreggiare, restavano in gran parte senza esecuzione; le continue e soverchie gittate di polizze del tesoro, producevano i terribili effetti di fare occultare il contante, alimentare il monopolio, rovinare i privati commerci. Avanti la zuffa del 30 aprile, n'erano in pubblico per più di quattro milioni di scudi; de' quali, per

essere esattamente giusti, quasi tre milioni, furono pubblicate nel tempo che ancora regnava Pio 1X: il rimanente, quando lo Stato era retto temporalmente. Ma se bene provassesi ogni di più perniciosissima la moneta in carta, pure fu giucociorza perseverare in questo estremo e disperatio partito, come il più pronto. La repubblica, decretato che tutte le polizze già messe fuori fossino al suo nome intitolate, diè facoltà al ministro dell'erario di stamparne per un altre milione.

XLVI. Cominciata la guerra, e provandosi maggiormente le impaccio della moneta in carta pe' tanti e minuti pagamenti; nè d'altra parte trovandosi più contante, parve da coniare una moneta di piccole valute, chiamata erosa, per mescolanza di metalli, dove l'argento era poco più d'un terzo. E a procacciarlo, furono costretti i particolari a dare le loro argenterie, ricevendo in compenso del valore un numero di polizze. Questa legge, non recando che lievissimo vantaggio all' erario, essendo così piccola la parte argentea da usare nella sopraddetta moneta; divenne gran fomite di abusi, di querele e perturbazioni. Avendo gli uomini onesti e temperati ricusato l'odioso carico di eseguirla, l'accettarono i disfrenati; i quali, capitanati da Ciceruacchio, più per rappresaglie e per vendette private, che per utilità pubblica, si misero alla cerca degli argenti: nè prendevano solamente argenti, ma qualunque oggetto fosse loro parso di valuta, costringendo i ministri della tesoreria a riceverti, se bene mostrassero che alla fabbricazione della moneta erosa non servissero.

XLVII. Sapeva male al Mazzini e a'suoi arroti questo aluone, che oscurava l'onore d'una repubblica, initiolata al nume di Dio e del popolo; e se ne querelavano quando non erano più in tempo d'impedirlo: e per giunta, rimase quasi inutile; perchè stringendo sempre più la necessità, parve da sopperire più sollecitamente, stampando altre polizze del tesoro di minuto valore, in cambio di moneta erosa; che se ne coniò solamente per cento sessant'uno mila seudi. Altro provvedimento, fatto pure in quel torno, d'arbitrio del triun-

virato; che non recando alcun sollecito aiuto a' bisogni della tesoreria, faceva crescere il numero de' nemici e de' vituperatori del governo repubblicano; fu la cassazione de' così detti appatti dei dazi di consumo e diritti uniti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forti e Ravenna. Bandivano i triunviri, che ogni appatto di razione e rendita pubblica non solo non torna in pro dell'erario e in onore dello stato, ma è causa di gravezze e vessazioni. Il che era vero; ma non era giusto che fossero cassi i contratti innanzi che avessero il vero termine legale: se bene, tolto il dazio del sale, non era meno interesse degli appattatori che della repubblica, sciogliere la convenzione.

XLVIII. Le cagioni de' disordini che toglievano la quiete, erano altresi rafforzate, anzi rendute estreme dalla cominciata guerra. Sapendosi che in Roma dimoravano partigiani del governo papale, vivevasi in gran sospetto che non avessero segrete intelligenze co'Francesi e colla corte di Gaeta. Ciò era occasione e pretesto a' licenziosi per levar rumore e aizzare la plebe a ferocissimi atti: come fu quello di tre sciagurati, che presi per spie (e certamente aveano sembiante di berrovieri), mentre erano condotti in Castello, il popolo arraffatili, ne fece brani, e gittolli in Tevere : e contano d'una donna si inferocita, che ne assanoro il sangue. Tuttavia di delitti atroci non sarebbesi per avventura la città di Roma imbrattata, se non vi fosse dimorato il forlivese C. Zambianchi; che per ingegno turbolento, istinti sanguinari, e risoluzione a satisfarli, a tutti soprastava; da stimarsi il più atto a rinnovellare fra noi i terrori francesi dell'anno 93 : quasi da quella rivoluzione fosse in fin delle fini sgorgata libertà, e non tirannide; e non dovesse essere omai dogmatica dottrina, che co' delitti e colle violenze non ... si fondano repubbliche.

XLIX. Bandeggiato il Zambianchi dopo il 1831, e nutrito negli odii e rancori delle congiure, tornò in Italia nèl gennaio del 1847, per lo famoso perdono di Pio IX. Ma quasi subito incarcerato, potè l'anno dopo fuggire, riparando a Venezia; dove, col coraggio de soddati di venfura,



militò nella guerra italiana. Sopraggiunti i rovesci, gittossi a secondare la parte più estrema; e odiosa celebrità gli acquistarono i fatti di Bologna del mese d'agosto, essendo stato de' principali a favorire quelle scelleratezze, sotto specie di ben pubblico; onde fu, per ottima giustizia, di nuovo messo in carcere. Uscitone pe'rivolgimenti di novembre, corse a Roma, e si fece eleggere capo de' doganieri; soldatesca già avvezza alle riotte e ai corrucci d'ogni mauiera: colla quale vagò per montagne, con commessione or di guardare i confini da esterni assalti, e ora di raffrenare gl'interni conati di macchinazione contro la repubblica: e ogni giorno, di preti, ch'ei diceva accenditori di guerra civile, e forse erano, inviava a Roma al collegio di salute pubblica; che, come sopra notammo, erasi formato per arbitrio della congregazione popolare, e poteva più de' rettori. Ma il detto collegio, che esercitava il terrore più con mostre che con atti, non se ne volendo insanguinare, li metteva in libertà : di che forte crucciavasi il crudelissimo Zambianchi. Cominciato l'assedio in Roma, e comandatogli di guardare Monte Mario, vennegli alle mani un gesuita, o tal creduto, che armato recava lettere al campo de' Francesi, e senza indugio lo fece ammazzare. Richiamato dentro la città, e datogli per alloggio il monistero di San Calisto in Trastevere, diessi a briglia sciolta a far caccia di preti e frati, reputati nemici o spie degli assalitori della repubblica. Che di costoro ve ne avesse, e anco si scoprissero, non è dubbio al mondo: ma co rei si confondevano innocenti. Bastava che alcuno fosse notato di avere segreta intelligenza co' Francesi, o di desiderarne lo ingresso a Roma, eccoti il feroce Zambianchi sguinzagliargli addosso i suoi scherani, menarlo a San Calisto, e talora, senza processo o giudizio alcuno, nel silenzio trucidarlo. Le trombe della tirannide ristorata, divulgarono, che a cento, a mille ne furono sgozzati: ma non giunsero forse a' sette: e tuttavia bastano per la infamia. non solo di chi commetteva, ma ancora di chi tollerava que'delitti; abominevoli quanto inutili; nè scusabili per furia di popolo, o forma di giudizio, almeno soldatesco.

- L. Se ne crucciavano i triunviri, alieni dalle atrocità: e appena sapevano di alcun carcerato, mandavano a liberarlo; e molti, de'quali si hanno nomi e testimonianze. furono salvi: ma non si attentavano di punire il Zambianchi; fidato ministro delle congreghe popolari, che non volevano o non polevano urtare, per la grande balia ch'elle s' arrogavano, o per conservare que' fomiti di fervore popolaresco, necessario alla difesa. Conoscevano il Zambianchi per un perverso, e si il tolleravano; credendo riparare con bandi a' popoli, tra minacciosi e lusinghieri; che niente giovavano; essendo al misfare cagione odii e interessi privati; pretesto, la difensione della patria. In nome della quale furono devastati giardini e ville, e messi a sogguadro palagi e case; se bene nulla desse appicco a soprusi e disordini quanto le contribuzioni in roba, per essere usata o venduta. fattine prima creditori i padroni: perciocchè gli esecutori. d' ordinario uomini da tafferugli, sotto colore di zelo repubblicano, nell'andare in cerca di cavalli, carra, bestiame, argenti, e altri oggetti, commettevano qua e là violenze ed ingiustizie. Onde il ministro preposto alla guerra, ne fece in pubblico acerbissima doglianza; invitando i possessori a richiamarsene presso un consiglio, che fu tosto instituito. de' signori Calandrelli, Ravioli, Gaiani, Mariani, Meucci, con balía piena di giudicare e vendicare le ragioni de'gravati.
- LI. Però, nel riprovare queste ed altre sfrenatezze, vuolsi non dimenticare che accadevano in città, stretta di assedio da genti chiamate dal pontefice; e se rappresaglie usavansi con quelli che erano, o si credevano suoi divoti, non è da maravigliare, se non si voglia cangiar natura alle cose in ogni tempo e luogo sperimentate. Più maraviglia è, anzi enorme scandolo, che il papa in una sua enciclica fatta in Gaeta, tassasse di bagasce, onoratissime e gentili donne, che davano esempio generoso di pietà pubblica con ridursi in brigate ad assistere negli spedali i feriti e' malati; perchè quando pure disoneste fossero state, onesta, anzi cristianissima opera allora faceano. Anche ii chiaro professor Baroni,

da Gregorio XVI chiamato a Roma e onorato, venne in disgrazia per aver curato feriti della repubblica; e rimesso il papa, fu casso. Furori che vogliamo, per onore della Chiesa, attribuire non al pontefice, ma a una setta crudele, vendicativa, del vangelo di Cristo profanatrice.

LII. Alla prima vittoria de' Romani riportata contro i Francesi, seguitò altra contro i Napoletani, Mentre i primi ritrattisi a Palo, non si facevano più vivi, e pareva accennassero a una tregua, i secondi, il due di maggio, valicarono il confine dalla parte di Velletri; sperando di essere spalleggiati da' Francesi, e insieme entrare trionfanti in Roma. Erano circa dodici mila uomini, che si accamparono presso Albano a quattordici miglia da Roma; condotti dal generale F. Wispeare. Il quale, nell'indirizzare a' popoli dello Stato romano il solito bando, non l'avviluncò, come Oudinot, ma disse aperto, che veniva a rimettere il papa in tutta la sua autorità. Volle andare in persona il re stesso, persuaso della facile vittoria, e vago di fare quella mostra di devozione verso il capo della Chiesa, tornato favorevole a' principati assoluti. Conosciuto lo avvicinamento de' Napoletani a Roma, in quella straordinaria ebbrezza di vittoria. chi potrebbe dire come si fremesse e tripudiasse? parendo che a gente vincitrice de' Francesi, dovesse essere gioco sconfiggere i Napoletani, reputati vili; e odiatissimi per la diffalta nella guerra di Lombardia, e per le brutte guerre fraterne sostenute a Napoli e in Sicilia. A rinfocolare le ire si divulgava: avere i generali borboniani promesso a'loro soldati il godimento delle belle donne di Roma per premio del loro valore. - Finalmente, i triunviri pubblicarono un infiammantissimo bando, che riferisco per saggio del come il Mazzini intendesse la così vociferata guerra di popolo.

Le milizie napoletane (dicevano) hanno occupato le letre della repubblica, e movono contro Roma. Cominel la guerra del popolo. Roma far il sug dovere: le provincie facciano il loro. Il momento è giunto per uno sforzo supremo; e quanti credono nella dignità dell'anima noro immortale, nella inviolabilità dei loro diritti, nella santità de' giuramenti, nella giustizia della repubblica, nell'onore italiano, hanno debito di operare. Quanti hanno a cuore la propria libertà, le proprie case, la famiglia, la donna dell'amor suo, la terra nativa, la vita, hanno necessità di non restare inerti. Vita, sostanze, onore, ogni cosa, o cittadini, vi sarà tolta, Il re di Napoli innalza per tutti la bandiera della tirannide sconfinata: i primi suoi passi lasciano orme di sangue: a lettere di sangue scriveransi liste di proscrizione. Chè mentre voi avete per troppo lungo tempo parlato, gli altri spiavano e registravano. Oggi la scella sia tra il patibolo, la miseria, l'esilio; e il combattere e vincere. Popoli della repubblica, ogni incertezza, ogni esitazione sarebbe viltà, e viltà senza frutto. Sorgete dunque e imprendete : chè l' ora estrema è venuta; o schiavitù, quale non la provaste mai: o libertà, degna delle antiche glorie, lunga securtà, e ammirazione di tutta Europa. Sorgete e armatevi. Sia guerra universale, inesorabile, rabbiosa; poichė i tiranni la vogliono: e sarà breve. Resistete ovunque potete; e dove i luoghi nol consentono, escano i buoni in arme; ogni cinquanta formino una banda: ogni dieci una squadra: ogni nomo di non dubbia fede, che raccoglie i dieci, de' cinquanta sia capo. La repubblica terrà conto de' nomi; e in danari, terreni e onori li guiderdonera. Tutte le squadre, tutte le bande travaglino il più che possano il nemico; gli rapiscano i sonni, i viveri, gli sbandati, la fiducia; gli stendano intorno una rete di ferro, che restringendosi sempre, lo comprima ne' suoi movimenti e lo distrugga. La sollevazione diventi per poco la vita ordinaria, il respiro d'ogni cittadino. I tiepidi sieno puniti d'infamia, i traditori di morte; come fu grande in pace, sorga la repubblica terribile in guerra. Impari l'Europa che vogliamo e possiamo resistere. Dio e popolo benediranno alle armi nostre.

Quantunque questi concetti guerreșchi del Mazzini fossero disformi alla natura de nostri popoli, non fati per guerre di esterminio, tuttavia non suonavano senza aceendere maggiormente i disposti al combattere. Andò ad all'nontare i Napoletani il Garibaldi, colla sua legione di circa millo uomini, rafferzata dalle coorti de' bersaglieri lombardi e degli studenti, da due compagnie di guardia cittadina mobile, e da alcuni drappelli di militi volontari. Giunto a Tivoli, la impazienza ad ogni freno di militar disciplina, manifestossi in detti corpi diversi; non bastando il pericolo di forestjeri eserciti a tenerli uniti. Dono leggerissime avvisaglie cogli approvigionatori de' nemici, che facevano guasti nel contado, pervennero a Palestrina sotto dirotta pioggia e vento agghiacciato. Destinato per alloggiarli il convento degli Agostiniani, que' frati ricusarono di aprir loro la porta: sì l'abbatterono colle accette. Il di seguente i più arditi andarono a riconoscere gli accampamenti del nemico, s' azzuffarono con drappelli spicciolati, gli misero in fuga, e ne fecero alcuni prigioni. Da questi lieti principii rinfocati, scontrarono il forte dell'esercito, che in buon ordine, e provveduto di artiglierie, s'avvicinava da Valmontone: e senza indugio attaccarono la battaglia. Ma dopo poco, l'ala sinistra dei Napoletani cominciò balenare: veggendosi que' soldati, paurosi d'avanzare, correre in frotta chi qua chi là sparpagliandosi: finchè assaliti da alcune quadriglie. condotte dal luogotenente Rozat, si diedero a precipitosa fuga. Nè molto diversamente passavano le cose dal corno destro. Caricati improvvisamente da una compagnia di bersaglieri lombardi, piegarono; e con più impeto rinnovata la carica dalla cavalleria, si scompigliarono; e dopo tre ore di combattimento, l'esercito borbonico era tutto in rotta: maravigliandosi i Romani di si debole resistenza, che attribuivano al gran spavento che in quegli ubbiosi animi metteva il nome del Garibaldi; di cui erano stati contati miracoli di valore, e lo tenevano per diavolo, anco pel suo vestire di rosso. Certamente, se le genti della repubblica avessero avuto più cavalleria, avrebbero potuto arrecar loro maggior danno, seguitandoli. Tuttavia, fra morti, feriti e prigioni, perdettero più di cento nomini, mentre assai minor perdita fu dalla parte de' vincitori.

Contano che alcuni di que' prigioni napoletani, condotti dinanzi dal Garibaldi, tremanti pregavano mercè per

Dio. Erano belli uomini, ben vestiti, gravemente armati, e pieni di reliquie, amuleti e imagini di santi e madonne. Confessarono che il re era in Albano, con tre reggimenti svizzeri e molte artiglierie; e altri ajuti si attendevano da Napoli. Poi bestemmiavano in lor dialetto Pio IX, che era causa di quella guerra. Nel rientrare la sera i soldati del Garibaldi a Palestrina, trovarono la città in festa: ma i frati agostiniani nuovamente ricusavano di alloggiarli, e nuovamente bisognò adoperare le accette. Arrabbiati, saccheggiarono il convento; mescolandosi co' soldati la plebe. che ancor più di quelli, al predare, fra urli e schiamazzi, s'avventò, aggiungendo alla violenza lo scherno. Si mascheravano degli abiti frateschi, e con quelli in dosso facevano giullerie; e poiché col frugare ne' ripostigli, avevano trovato lettere scandalose, ne facevano ad alta voce lettura e risa stemperate. In somma, tutta la notte durò questa baldoria: nata bene per colpa de' frati, ma da offuscare un noco la vittoria del giorno. Il Garibaldi, temendo d'un assalto contro Roma, dato insieme da Francesi e da Napoletani. stanziati ne'colli di Albano e di Frascati, vi torno subito colle sue genti.

LIII. In questo medesimo tempo, quasi Francesi, Napoletani e Tedeschi non bastassero, sbarcarono a Fiumicino alcune coorti di Spagnuoli, condotte dal general Cordova; che mando un ridicolo bando a' popoli di Fiumicino,
popolato di pochi pescatori; dicendo che renivano a congiungero le loro con le forze degli altri polentati cattolici
a fine di rimettere il pontefice. Senza avanzarsi, occuparono
alcuni luoghi, per rimanervi a spettacolo di boriosa vanità.
Il triunvirado notificò questa comparsa spagnuola con superbi
detti, conchiudendo, che la repubblica romana avrebbe tenuto fronte a tutti.

LIV. Ma i Francesia Palo non cercavano ostentazioni, ma si struggevano di tornare all'assalto di Roma, per agonia di vendetta, e perchè la parte cattolica del governo franceso tempestava Oudinot a far presto, acciò i trattati non guastassero l'impresa. Fatto un consiglio de'generali, deliberarono di

BAHALLI. - 4.

presentare nuovamente la battaglia a' Romani; e cominciavansia mettere in cammino le milizie, rafforzate d' un'altra brigata, giunta a Civitavecchia in queeto stesso tempo. Tornavasi purca mettere l'alloggiamento generate a Castel di Guido; occupavansi le alture di Maglianella e di Lungaretta; una legione s'accampava a Ponte Galera, per avere dinanzi una strada praticabile a' carri da trasportare cannoni. Una squadra mobile di cacciatori a cavallo era mandata ad Acquatraversa sull'alta ripa del Tevere, per tagliare le strade di Toscana e d'Ancona, e impedire gli approvvigionamenti alla città di Roma. Le artiglierie di spugnazione erano trasportate alla Lungaretta, nel tempo che il vigesimo s'inoltrava in fino a Magliana. In fine tutte le disposizioni erano fatte per nuovo assallo.

LV. Dall'altra parte, i Romani eransi un po'meglio affortificati, e il numero de' combattenti cresciuto; conciossiachè fosse stato dalla provincia ascolana richiamato il colonnello Roselli: al quale, dichiarato generale, i triunviri affidarono, il comando supremo dell' esercito, togliendolo all'Avezzana come non conciliabile colla sua carica di ministro di Stato, e più ancora colla sua dappocaggine. Uomo era il Roselli di costumi semplicissimi, anzi austeri; oltre modo paziente alle fatiche, e delle migliori teoriche dell'arte militare scientissimo; ma affatto nuovo ai combattimenti. non avendo servito che nella milizia pontificia, da cui usci per ingiustizie fattegli. Il Garibaldi, innalzato allora anch'esso al grado di generale, e meno dotto del Roselli, era più di lui provato in battaglia; e se bene di grado inferiore, col nome soprastava ad ogni altro. Si credeva che colla scienza dell'uno e l'ardir dell'altro, resultasse impero ottimo: in vece, nacquero pessimi effetti, sconfondendosi i termini sl del comandare e si dell' ubbidire; come a' suoi luoghi noteremo. Nella nolle del 13 maggio, levalo in Roma improvvisogrido di guerra, losto fu sonato a raccolta. Il Garibaldi, colle sue genti, corse in gran fretta ad occupare le pendici del monte Mario: dove rimase quattro giorni, senza che il nemico per ancora si avanzasse; perciocchè al campo francese. mentre era tutto in punto per rappiecar la battaglia, giunse Lesseps; che, come ambasciadore straordinario della republica francese, fece inalberare bandiera bianca. Poscia condottosi a Roma, stípulò coi triunviri una tregua; consentita di malincuore dal generale Oudinot, se bene a lui tornasse in profitto; perché l'avere avuto tempo di ricevere altri e più considerevoli rinforzi, e di sempre più fortificarsi con trincee e fossati, gli agevolò la finale vittoria: come più Innanzi sarà manifesto.

D'altra parte, dopo il fatto d'armi del 30 aprile, era l'accordo divenuto difficiissime, non potendo i Francesi tollerare di rimanere coll'onta d'una rotta: onde, alle altre cagioni e arti della diplomazia, già notate, aggiungevasi il punifiglio guerresco, forse il meno superabile. Nè forse a torto fu da qualcuno giudicato, che essendo bene pe' Romani l'accomodarsi, bisognava averlo maggiormente procurato innanzi di venire alle mani. Ma quanto più pazienza di trattare usarono dopo che la pace era quasi impossibile, tanto meno ne mostrarono quando non vi era il maggiore ostacolo.

## LIBRO VENTICINQUESIMO.

## SOMMARIO.

I. Prime pratiche di Lesseps in Roma. - II. Proposta fatta dal medesimo per un accordo. Rifiuto de' Romani. - III. Lettera del trinnvirato a Lesseps. - IV. Sconfitta de' Napoletani. - V. Allegrezze e rappresaglie in Roma. - VI. Guerra brigantesca diretta dal Zucchi. Altra vittoria contro a' Napoletani, - VII, Occupazione di Forrara per parte degli Austrisci. - VIII. Assalto dato da' medesimi alla città di Bologna. -IX. Resistenza gloriosa. Cadata c capitolazione - X. Ristabilimento del governo papale. - Xl. Decreti dell' Assemblea romaca. Eccitamenti inntili di guerra popolare. Occupazione di tutte le altre città di Romagna, effettuate dagli Austrisci. - XII. Naovi infeatsmenti di brigantaggio nella provincia ascolana. - XIII. Fecile occupazione degli Austrinci in Toscana. Ingresso a Lucca. - XIV. Querele del municipio fiorentino. - XV. Apparenze di libertà. - XVI. Contegno strano del commissario Serristori. - XVII. Resistenza e sottomissione di Livorno. XVIII. Speranza vana che Firenze non fosse occupata dagli Austriaci. Preghiere e mormorazioni. - XIX. Dichiarazione del generale d' Aspre. - XX. Occupezione della città di Firenze. Accoglienza fatta alle milizie imperiali. - XXI. Nuovi ministri nominati dal principe. Cambiamento di handiera. - XXII. Stato de'Piemontesi. Nomina del marchese d' Azeglio e capo del ministero sardo. Sue dichiarazioni. - XXIII. Giudizio e morte del generale Ramorino. Ouercle e male voci, -XXIV. Nuove pratiche di Lesseps co' Romani. Rifiuti, subhogli, aospetti, attraversamenti, - XXV, Furia di Ondinot a risessitar Rome. Betteuti di Lesseps. - XXVI. Proposte fatte da' trinmviri romaci. XXVII. Nuova replica dell' ambasciadore francese, - XXVIII. Dissenso fra Oudinot e Lesseps, Ultima proposta fatta e' Romani. Intenzione di Oudinot di assalter Roma all' improvviso, Ostacolo posto da Lesseps. - XXIX, Ultimatum. Accettazione fatta da'Romani delle ultime proposte di Lessens. Rifinto di Ondinot. - XXX. Contrasti di Ondinot con Lesseps. Rinnovazione dell'Assemblea francese. Ordine che richiamava Lessens dall'ambascería di Rome, - XXXI, Pratiche della repubblica romana colla corte d' Inghilterra. - XXXII. Assedio d' Aocona. - XXXIII. Resistenza. Bombardamento, - XXXIV. Terrori di Bologna. - XXXV. Continuazione della guerra veneziana. - XXXVI. Postnra di Marghera. - XXXVII, Apparecchi di difesa. - XXXVIII. Assalti ferocissimi, e ferocissima resisteoza. - XXXIX. Editto di Radetzky, Risposta di Manin, - XL. Nnove repliche e risposte dell'uno e dell'altro. - XLI. Difficoltà e daono a non fare anrtite. - XLII. Stato degli assediati. --XLIII, Piccoli scontri. - XLIV. Parte diplomatica non meno infelice per Venezia, ehe la guerresca. Consigli dei rettori d' Inghilterra e di Francia. - XLV. Continuazione della guerra, - XLVI. Memorabili atti di prodezza. - XLVII, Nnovo e più gagliardo assalto a Marghera.-XLVIII. Errore di sgombrarla, e di ritirarsi fin dentro Venezia, Ocenpazione di Marghera fatta dagli Austriaei. - XLIX. Spensieratezza de' rettori veneziani. - L. Operosità dei capi militari. - LI. Illusioni di soategno per parte dell' Ungheria. Nuove e maggiori gravezze. --LII. Comineiamento di demolizione del gran ponte aulla laguna. Nuovo apparecchiamento di difesa. - LIII, Uffici del cay, De Bruck, Mostre di trattative, Proposte della corte d'Austria, rifintate da' Veneziani. Proposte de' Veneziani, rifiutate dalla corte d' Anstria. - LIV. Mormorazioni popolari. Debolezza delle forze di mare, Eccitamenti serotini per anmentarle. - LV. Secondo campeggiamento degli Austriaci. Feroce combattere da ambe le parti,-LVI. Fervori e divozioni dal popolo veoeziano, -LVII Seoppio di magazzini di polveri. Valora memorabile del Rossarol.-LVIII. Sna morte. - LIX. Notizie della sua vita. - LX. Postara di Brondolo. - LXI. Combattimeoto, con poca fortnoa degli Austriaci, -LXII. Mancanza, negli assediati, de' principali mezzi di difesa. Tre scoppi replicati di polveriera. Sospetti di tradimento. - LXIII. Penuria di viveri. Negligenza de rettori. - LXIV, Impossibilità di onorevole accordo. Ultima proposta fatta da De Bruck a' Veneziani. -LXV. Rifinto e deliberazione a continuare la resistenza.

I. Stanzialosi in Roma Ferdinando Lesseps, qual rappresentante della repubblica francese, non mancò d'informarsi delle condizioni della città, e riferirne nel medesimo tempo sì al generale Oudinot e sì a' reitori di Parigi. Scrieval lori questa senienza: I Romani essere lutti in arme: da per tutto sbarre e fortificazioni: non meno di venticinque mila uomini, veramente atti al generegiare, potervisi, senza esagerazione, annoverare. Ostinandosi i soldati francesi a voler entrare, dovrebbono passare sopra i costoro cadaveri; non solo di venturieri, ma di cittadini, operati, gentiluomini, gente d'ogni ordine. Brobbriosa coas sarebbe che la repubblica francese facesse quel che gli Austriaci saranno contenti addossarle; sapendo l'odio portato al reggimento de' preti. Nè pei Francesi la difficoltà maggiore essere l'occupar Roma. Le difficoltà gravi e insuperabili comincerebbero di poi:

essendo omai in corte di Gaeta fermato di rimettere il papa assoluto; il quale non si piegherebbe a concessioni, ner quantunque forza gli fosse usata. Saperlo per certano dallo stesso d' Harcourt, che ha perduta ogni speranza di accomodamento. Non minore ostinazione sarebbe altresi dalla parte de' Romani; a' quali solo colla violenza delle armi si farebbe accettare un governo ecclesiastico qualunque; e bisognerebbe alla repubblica francese tenere in perpetuo soldati in Roma a guardia del papa. Ond'ella, in cambio di acquistare autorità in Italia, accumulerebbe anzi contro di sè maggiori odii. Nè potersi far capitale della così detta parte moderata: la quale essere come morta.

II. Nel tempo che Lessens così scriveva a rettori di Francia, cominciato aveva a trattare co' triunviri di Roma; cercando in pari tempo d'intendersi col general Oudinot; il quale, già d'altri sentimenti imbeynto, e allora ponto da desiderio di vendetta, per la vergogna provata, adoperava con mislealtà e con intenzioni di guastare gli accordi. Compilarono fra loro una proposta da fare a' Romani; nella quale il generale avrebbe voluto, e il legato non volle, che fosse posta la non accettabile condizione della immediata cessazione del triunvirato, e surrogazione di podestà temporanea di cittadini romani; sl i popoli dello Stato romano avessero manifestato il loro voto intorno alla forma del reggimento che desideravano. Quistionarono un poco, e finalmente mostrando il generale di cedere, s'accordarono di proporre la cosa in questi termini: Che lo Stato romano invocasse la fraternevole protezione francese; che i popoli di esso avessero il diritto di liberamente manifestare il loro voto sulla forma del governo; che i Romani accogliessero i soldati francesi come fratelli; che il servizio militare della città fosse comune, e i magistrati civili e militari di Roma seguitassero ne' loro uffici. Queste proposizioni accompagnava Lesseps con lettera ai rappresentanti del popolo romano: in cui dichiarava, ch'egli operando tanto in nome suo, quanto in quello del generale Oudinot, capo dell'esercito, assumeva da quel momento l'ufficio di ambasciadore della repubblica

francese, e avrebbe nel suo albergo, sotto l'ombra dello stendardo di quella, ricevuti tutti gir orafori che il Parlamento o il triunvirato di Roma gli avesse inviati, Ragunato il Parlamento, fu disputato se le proposizioni dell'ambasciadore francese fossero da accettare. Giudicossi, quasi senza contrasto, che elle, in fondo, non altro contenevano, che il già detto da Oudinot per entrare in Civitavecchia, e sottometterla con tutte le violenze dello arbitrio soldatesco-Ançora nelle parole di Lesseps (notavano) si tratta di Roma, di Stati romani, di popolazioni romane, di magistrati civili e militari; ma nondirepubblica, non di assemblea un motto. Parlasi del comune diritto del popolo romano a manifestare il suo volo inforno alla forma del governo; quasi non l'avesse già a bastanza dichiarato.

III. S' aggiunse che i soldati d'Oudinot facevano riconoscimenti verso Roma; e, contro le regole della tregua. punte di soldati passavano il Tevere presso la chiesa di San Paolo, dove pure si trinceavano, con animo di vie più strignere l'assedio. Il che empiva gli spiriti di maggiore diffidenza: onde, tra per una cosa e per l'altra, fu rifiutata la proposta di Lesseps, e commesso ai triunviri di riferirgli le ragioni. I quali, per bocca del Mazzini, gl'indirizzarono questa lettera; Col più profondo rammarico, quale si addice ad uomini che amano la Francia, e ancora hauno fede in quella, adempiamo la presente commessione. Quando la nazione francese deliberò, non doversi più a lungo dal suo vero intendimento l'impresa di Roma allontanare, e nel medesimo tempo ci fu notificato la vostra venuta, l'animo nostro si empl d'ineffabile allegrezza. Credemmo finita ogni nimicizia, e ristabilito l'amore, conforme al principio che voi e noi del pari promulgammo, e conforme altresì agl'interessi, affetti e memorie delle due nazioni. Ne dubitavamo, che informato voi del vero stato delle cose, e riferito a'capi della repubblica francese l'accordo mirabile delle diverse parti dello Stato, non avreste remosso ogni ostacolo perchè fosse messo in piena esecuzione il nobile divisamento della vostra assemblea. Ma nella vostra proposta notammo, come la

parola di repubblica romana fosse studiosamente sehifata; e faori della maggior importanza che il nome e i poteri a voi conferiti costituiscono, non vi si trova maggior sicurià di quella, che i bandi del generale Oudinot, innanzi alla giornata del 30 aprile, arrecavano. Nè il popolo romano sa comprendere lo insistere a volere, quasi a visiera calata, occupar Roma: la quale non ha mestieri di protezione, non, avendo con chi combattere; e se pure qualche nemico s'approssimasse, saprebhe colle sue proprie forze rintuzzarlo.

IV. Tratlandosi in Roma nel modo detto, parve da usare questa occasione di tregua co' Francesi per terminare la impresa contro a' Napoletani, si prosperamente cominciata. L'esercito della repubblica di circa dieci mila fanti, mille cavalli e tre batterie, sotto il supremo comando del general Roselli, partiva di Roma; mentre i Napoletani (che in cambio di trovare il sostegno de' Francesi, avevano saputo che essi trattavano co' Romani) si ritiravano in gran fretta da Albano a Velletri. Accampatisi i repubblicani a Valmonfone, a sei miglia da quella città, fu mandato a riconoscerti il Garibaldi, con ordine per altro di non attaccarli, innanzi che 'l forte dell'esercito non fosse sopraggiunto. Ma il Garibaldi, che mancando della scienza del comandare, non avea la virtò dell'ubbidire; e in ogni occasione lasciavasi trasportare a quel suo impeto; appena abbattessi a una squadra di nemici. senza indugio con quella s'azzuffò, fugandola e ricacciandola dentro Velletri. Tuttavia, se il Roselli fosse stato più sollecito, o, per dir meglio, non fosse stato trattenuto, com' e'attestò, dalla mancanza di viveri, avrebbe potuto tagliare a' Napoletani la ritirata a Velletri, e forse anche della persona del re impadronirsi. Alle porte di quella città s'accese più aspro e generale combattimento; e mentre le genti della repubblica s'apparecchiavano ad espugnarla, seppero che i difensori l'avevano abbandonata con rovinosa fuga, lasciando arme e bagaglie. Così il Borbone, con un esercito di circa ventimila uomini, padrone d'una città come Velletri, celebre nelle istorie per vantaggiosi fatti d'arme, se ne tornò colle trombe nel sacco; dolendosi acerbamente de Francesi, e forte di lor tradigione sospettando. Nè volte più sapere d'impacciarsi in quella guerra; bastandogli il guerreggiare nell'interno del reame, con più sicurezza di vittoria.

V. Questo secondo faito, non fu meno del primo festeggiato in Roma. Arrivando prigioni napoletani, il triunvirato
bandi, che fossero rispetlati, e la repubblica mostrasse che
sapeva perdonare come vincere. Però, essendo il re di Napoli
possessore di beni in Roma, decretarono che fossero messi
in comune, e venduti per servire d'indennità a' danni sofferti. Non contento di questo, il popolazzo, corse al palagio
de l'arnesi, lo mise sossopra, ne distrusse il mobile, e fee
quel che nelle guerre suole la rabbia e la vendetta alle commosse moltifudini insoirare.

VI. Ancora il general Zucchi, capitanando sei in sette cento uomini, che avevano più sembianza di predatori che di militi, infestava la provincia di Frosinone. I soliati repubblicani, vittoriosi de Napoletani, andarono contro lui, e lo csonfissero. Chi avea la vita militare in guerre gloriose e generose impiegata, finiva con quella brutta fazione. Similmente, venne dalle genti della repubblica snidata e messi fuga un'altra parte dell'esercito napoletano; che, comandata dal general Nunziante, si era dalla-parte di San Germano avanzata. Ma tutte queste vittorie della repubblica romana erano amareggiate dalle nuove delle provincie: dove le cose andavano diversamente.

VII. Gli Austriaci, entrati in Ferrara, e cercato in vano del preside repubblicano, che si era salvato ritirandosi ad Argenta, comandarono al municipio, che il reggimento del papa senza più ristorasse; minacciando di meltere a ferro la città. Il municipio ricusò; e quel che è più notevole, ricusò anco il cardinale arcivescovo, dicendo non essere ciò ufficio suo. Allora occuparono i luoghi più importanti della città; restando per altro i Ferraresi, per alquanti giorni, senza alcun governo civile. Similmente, con circa dieci mila uomini, il general Wimpflen moveva contro la città di Bologna; allora quasi sproyveduta d'ogni milizia buona e di

arnesi di guerra, e, che era peggio, d'un capo, che delle cose militari si conoscesse. Pure, all'annunzio che i nemici. occupata Ferrara, procedevano innanzi, il popolo si levò in arme; furono chiuse le porte; si pose mano all'asserragliare le strade; le campane annunziavano guerra; Oreste Biancoli, succeduto nel reggimento al colonnello Berti Pichat, partitosi per Roma, pubblicò ordini per inanimire e provvedere il meglio che si poteva a quella disperata difesa. Fermatosi il generale tedesco a Castelfranco, mandò un bando a' popoli dello Stato romano, non ambiguo e confuso, ma netto e chiaro; dicendo ch' e', d' ordine del maresciallo Radetzky veniva a ristorare il legittimo governo del papa, da perversa fazione abbattuto. Era con lui monsignor Bedini. con titolo di commessario straordinario pontificio per le Legazioni: il quale anch'esso pubblicò un editto, tutto pieno di querimonie, lusinghe e minacce,

VIII. Non facendo frutto le loro parole, fu Bologna circondata d'assedio, e tentato in più luoghi di sforzarla con artiglierie folgoranti, che le case maggiormente esposte scrollavano. I difenditori, che, afforzati alla Montagnola, pur tennero fronte a' primi impeti, fecero qualche sortita: che non ebbe alcan vantaggio, essendo di cavalli e cannoni affatto sprovveduti. Il Biancoli preside, trovossi forte impacciato per circostanze particolari della città e sue proprie. Da una parte, era tempestato dalle persone abbienti e autorevoli. perchè non facesse resistenza; temendo elle che, restituite le armi al popolazzo, non si rinnovellassero gli orribili eccessi dell'agosto passato. Dall'altra, sapeva di essere poco accetto allo stesso popolazzo, avendo l'altra volta dato spalla al Zucchi nella impresa di disarmarlo; e quindi non confidava, che armandolo e sollevandolo per cagion bella, raffrenerebbelo se in civili tumulti trascorresse. Onde dolevagli il cedere, nè sapeva indursi al resistere. Stato come in duo, in ultimo se ne fuggi; rinunziando il supremo maestrato al municipio. Il quale, non più mosso dalla paura dei Tedeschi che da quella degli assassini, inalberò bandiera bianca. Ma il popolo, corso a stracciarla, calpestarla, avvolgerla nel fango, rialzò la bandiera rossa; giurando più che mai di voler rinnovare le prodezze dell' agosto passato, coronate di villoria. Confortava i fautori della difesa, la speranza che dalle Romagne accorresse gente in arme, e tornassero pure di Ancona le milizie e le artiglierie; state colà per improvvidi ordini mandate. Non di meno, pattuissi una tregua di alquante ore; in, cui si fecero alcune inutili proposte di accordo: essendo strabocchevoli le pretese degli Austriaci, che chiedevano di disarmare i cittadini, imporre taglie, avere statichi, ristorare nella sua pienezza il reggimento papale.

IX. Ricominciò quindi l'assallo da una parle, e la resisienza dall'altra; e come il primo diventava più feroce, essendo gli Austriaci padroni delle circostanti alture, la seconda, comecché gagliarda fosse, non poteva molto a lungo durare. Nuove tregue si pattuirono, e nuovi inutili trattati di accordo si appiccarono. Il buon cardinale Opizzoni fece esporre alle preghiere pubbliche il santissimo Sagramento. Non si condusse in ciltà, come è costume nelle disgrazie, il simulacro della Madonna di San Luca, veneralissimo al popolo, per essere stalo quel colle occupato dal nemico. Il generale Wimpffen, intanto, mandava un ultimo e superbissimo comandamento di resa, che su rabbiosamente rigettato; e raccesa la ineguale battaglia, con maggiore scoppiettar di moschetti e trar di cannoni, durò per ancora qualche altro giorno; variamente aspra, e da chiarire che non mollemente cadevano i Bolognesi. Finalmente, dopo setle giorni di guerra, divenuta impossibile una più lunga difesa, furono dal maestrato della città mandati al campo austriaco oratori il cardinale arcivescovo, il Zannolini senalore, l'Aldini, il Gandolfi, il Silvani, il Marsili e il Pizzardi conservatori; il Marescotti e il Malvezzi colonnelli, e il Nicoletti comandante de' carabinieri. I quali, colla loro autorità, procacciarono la capitolazione in questi termini: che le imperiali milizie occupassero subilo le porte di San Felice, Galliera e Castiglione: che i cannoni posseduti dalla città fossero custoditi nel palazzo apostolico: che i soldati regolari prestassero giuramento di fedeltà al pontefice : che nessuna persona dimorante in Bologna fosse dagli Austriaci molestata, ancorchè contr'essi avesse combattuto.

X. In pari tempo, il general Wimpflen creava governatore civile e militare di Bologna il generale Gorgowsky; il quale, occupata la città, assogcattolla subito alle condizioni di guerra; dicendo, per questa sola via potervi ricondurro la tranquilità. Quindi ordinava cenerale consegnazione d'ogni arme nel lermine di quarantott' ore; rialzamento delle imprese papali; cessazione d'ogni adunanza popolare; serrate le porte della città, salvo tre da rimanere aperte fino alle dieci della sera; chiusi altresi gli alberzhì, te botteghe e officine, un'ora avanti mezza notte; obbligo di ritirarsi a casa non più tardi di detta ora; rinnovamento della censura per gli scritti da stampare; siculsimento di corpi franchi d'ogni sorte, e della guardia cittulina altresi; cassazione del segno de' tre colori. E minacciava la morte, per giudizio somario, a chi non si fosse a questi ordini sottomesso.

XI. Giunte a Roma le nuove, prima della resistenza, poi della caduta di Bologna, si fece in Parlamento gran declamare. V'ebbe chi, accusando acerbamente il preside depostosi, chiedeva che fosse notato d'infamia. Fu vinto che il popolo bolognese si dichiarasse benemerito della repubblica; e inoltre, ogni ufficiale civile e militare, che nel pericolo abbandonasse il posto o non eseguisse gli ordini, si avesse per traditor della patria, e come tale si gastigasse. Poscia, i triunviri mandarono a' popoli della repubblica un altro di que' loro bandi infocatissimi di guerra popolare, per vendicare l'occupazione di Bologna; Sorgessero (utti, imitassero Roma; alzassero bandiere di sangue in ogni torre; accendessero fuochi in ogni colle; da per tutto facessero il grido della battaglia risonare; giurassero di rovinare le loro case, e sotto quelle prima seppellirsi, che cedere a' soldati della tirannide. Finalmente decretossi, che gli ufficiali pubblici de' paesi occupati da' Tedeschi, dovessono ricusare ogni obbedienza agli occupatori, sotto pena d'incorrere nella nota di tradimento; nè i cittadini dovessero pagare le tasse e i tributi. Ma sottomessa Bologna, lutle le altre città di

1 Gengl

Romagna, senza contrasto, cedettero all'esercito tedesco; che camminando sempre innanzi, e da per tutto occupando e disarmando, e il papale governo rimettendo, si condusse fin sotto le mura di Ancona, dove incontrò altra gagliarda resistenza, di cui diremo fra poco.

XII. Nel tempo che gli Austriaci facevano cammino, i ladroni incitati da Monsignor Savelli, e capitanati dal prefe Taljani, sapendo la provincia ascolana rimasta sguernita, per la partenza del colonnello Roselli, tornavano con più feroce ardire e minaccia di ferro e di sacco, ad infestarla: intimando di abbattere i segni della repubblica, e rialzare quelli del papa. Fatto consiglio in Ascoli, e deliberato di rintuzzarli, nuovamente i più coraggiosi uscirono loro addosso, e per balze e dirupi li misero in fuga, Tuttavia non posavano. E gittatisi ne' luoghi più montuosi, piombavano improvvisamente sopra piccole borgate, saccheggiavanle, strappavano contadini, e nulla non lecito risparmiavano. Essendo il capitano Felice Orsini così bene riescito a infrenare gli ammazzatori che la città di Ancona insanguinavano in nome della repubblica, parve da mandarlo a stirpare i masnadieri che rubavano in nome del papa. Ma in questa commessione fu meno fortunato che nell'altra; avendo quelli più o meno continuato in fino alla venuta dei Tedeschi : che ebbero la gloria di disperderli.

XIII. Assai minore resistenza incontravano gli Austriaci in Toscana: ad occupar la quale, con diciassette mila uomini e cinquanta pezzi d'arigilerie, moveva il general d'Aspre: accompagnato dall'arciduca Alberto e dal duca di Modena, forse vago di quella mostra, per soddisfazione dell'essere stato spossessato da'Toscani di una parte de' suoi dominii. Entrati a Lucca, e senza difficoltà occupatala, feee il comandante austriaco un bando a' popoli toscani, dicendo: che veniva per difendere le ragioni del principe legitimo, ristabilir la quiete e la sicurezza pubblica, e far rifiorire la costituzione di governo civile: esortava perciò ad accogliere i suoi soldati, come amici e fratelli; i quali serbando la disciplina più rigida, non altro portato avrebbero che pace e felicità.

Intanto cominciava dal volere disarmata la guardia de' cittadini : così richiedendo i militari provvedimenti.

XIV. Saputosi in Firenze il venire degli Austriaci, se bene da' più preveduto e da molti desiderato, tuttavia produsse non piccola commozione; contenuta, per altro, in parole di richiami e di querele. Primi a richiamarsi e querelarsi furono i membri del municipio fiorentino; che, senza indugio, fecero al conte Serristori, commessario straordinario, questa protesta: Assumendo noi il governo a nome del principe, ci ponemmo in cuore non solamente di liberare lo Stato dalla tirannia d'una setta, ma di salvarlo altresi dal non meritato gastigo di essere da altri occupato; e risparmiare al principato l'onta d'un protettorato forestiero. Con questi divisamenti ci conformavamo alle intenzioni più volte espresse dallo stesso principe, agli atti antecedenti del suo benefico regno. alle necessità del presente, alle ragioni dell'avvenire. I popoli toscani, secondando spontanei il movimento cominciato in Firenze, gareggiarono nel ristorare il civile reggimento. L'autorità delle leggi fu per tutto rinnovata, da Livorno in fuora. La licenza, per opera generosa de' cittadini, incontanente cessò. Restituendo così il paese al commessario mandato dal principe, sperammo che col sapiente uso de' poteri conferitigli, avrebbe condotto a buon termine i cominciati trattati, per ottenere un aiuto di forze che il sentimento della nazione non offendesse. Nè possiamo intendere che con profondo rammarico e stupore, avere un maresciallo tedesco occupato d'improvviso il territorio toscano con grosso esercito, sotto pretesto di portare la quiete e la sicurezza; mentre le parole del principe parevano rassicurassero gli animi dal pericolo di forestiero intervenimento.

XV. Questa dichiarazione soltoscrissera e ratificarono gli aggiunti ad esso municipio, nel governo ristoratore; eccetto il Capoquadri, che fu detto assente; o forse ricusó, per nou pregludicarsi col principe, da cui doveva essere eletto ministro. Ancora i capi della guardia cittadina fecero protestazione contro la venuta de' Tedeschi. E perchè nessuna apparenza di contrarietà manesse, i segretari che reggevano

temporalmente i vari ministeri di Stato, chiesero licenza; ma pregati, seguitarono a tenerli, finché non vennero di Gaeta i ministri del principe. Si sparse, che i rappresentanti de' governi forestieri, ad istanza del re di Piemonte, apparechiassero anch'essi una protestazione: la quale pare che solamente facesse, per maggiore vanità, il conte Walewsky, ambasciadore di Francia, e ne fosse rimproverato da' rettori di quella nazione.

XVI. Il conte Serristori, o che non sapesse, o venuto il momento di ricevere i Tedeschi, se ne vergognasse, faceva anch' egli il sorpreso e lo addolorato; notificando nel diario pubblico: Avere mandato a Lucca il general D'Arco Ferrari, per conferire col condottiero austriaco, e informarlo che la quiete regnava in tutta la Toscana, eccetto che in Livorno: quindi sperare che a detta città si fermerebbe. Avere ditutto renduto consapevole il principe a Gaeta; che ha pur promesso conservare le libertà concedute: nè di sua lealtà, già notissima, potersi dubitare. A cansare o diminuire il male, non restare che dignitosa quiete. - Le quali ultime parole erano dette, perchè la sera innanzi un pugno di cenciosi, correndo di notte alcune vie della città, avevano mandato grida sediziose, che bastarono poche guardie di cittadini a disperdere: e si sospettò che fossero gente pagata per colorare il bisogno dell' allargarsi i Tedeschi in tutta la Toscana.

XVII. Il general D'Aspre, accennando di voler subilo movere all'assalto di Livorno, erasi col forte dell'esercito condotto a Pisa: dove, non che trovare la menoma resistenza, fu detto che ricevesse dimostrazioni di allegrezza. Forse qualcuno avrà festeggiato; mai più meglio addimostrarono indifferenza e obbedienza, come di popoli neghittosi è natura. Appropinquandosi a Livorno, fu grande turbamento in questa città, si sconvolta. I più stimavano, non essere moda ad onorevole resistenza, e inclinavano a soltomettersi: onde il municipio, ragunato, deliberò che si capitolasse. Ancora i consoli delle diverse nazioni esortavano alla sottomissione volontaria; pensando più a sè e d'iro nazionali, che all'onor

qualunque del paese. Ma coloro che tenevano la città di Livorno in rivoluzione, se ben pochi, tuttavia soliti a menar le mani, non rispettarono nè la deliberazione del municipio nè gli esortamenti de' consoli; anzi, più che mai inveleniti, si diedero con infiammate parole a suscitar la plebe. Furono chiuse le botteghe; le campane sonavano a guerra; le vie si asserragliarono; le armi s'imbrandirono; e fra'clamori di popolazzo indisciplinato, e di strumenti e munizioni di guerra sprovveduto, deliberossi resistere alle genti d'Aspre. Il quale, giunto alle porte, diè tempo alla città di arrendersi ventiquattr'ore; passato il qual termine, avrebbe fatto impeto d'armi. E poichè i Livornesi si erano affortificati presso la porta San Marco, qui finse di attaccarli: e scambiaronsi alquante archibusate e tratti di artiglierie. Ma durante questo più tosto badalucco che combattimento, gli Austriaci, rovinata a non molta distanza porzion di muro, s'apersero agevole varco in città: dove entrati, scontrarono in piazza nuova altri serragli, e maggior gente armata, che tirava, Dopo breve e sanguinosa zuffa, i resistenti si sbaragliarono e fuggirono verso il porto; seguitati dal nemico, che ne fece parecchi prigioni, e per giunta di crudeltà, miseli a fil di spada. Peggio fu per le archibusate che venivano dalle case; perchè i soldati inferociti montavan su, e senza guardare a sesso, età e grado, ammazzavano rei e innocenti. Si credette, che i più fra' Livornesi, non in battaglia, ma per ferro morirono: tra' quali furono alcuni preti.

Pareva tutto, finito: sveniolavano da per tutto bandiere bianche in segno di pace; gli occupatori, raccolti in piazza, si disponevano al riposo: quando si udi scoppio di archibusi dallo interno del duomo, che uccise qualche soldato. Si fece allora un-serra serra; un dare ne' tamburi; un avventarsi alla chiesa: dove trovati cinque sciagurati, furono tosto uccisi. Questo terror soldatesco durò più d'un giorno; avendo il generad d'Aspre bandito, che ovanque fosse trovato armi, sarebbe stato delitto di morte. Comandò altresi cassa la guardia de' cittadnin; probito il segno de' tre colori; totto ogni serragito o incombro per le strade; non conceduto l'entrare

e uscire della città, senza permesso; e 'insiememente, che si riaprissero le officine, raccendessero di notte i soliti fanali, ripigliassero i traffichi; quasi potessei comandare la tranquillità come il terrore. Il municipio, obbediente a tatte le sorti, notificò che suo primo pensiero era di procurare alloggi convenienti a' graduati austriaci: pregare quindi i buoni cittadini ad accoglieril amichevolmente, e reputarli ristoratori della pubblica quiete. Questa fine ebbe la ribellione della città di Livorno; tornata la prima fra'ceppi, mentre era stata la prima in Toscana a fare che la libertà si disfrensasse.

XVIII. Non era più dubbio che tutto I granducato non sarebbe dalle genti austriache occupato, e alle strettezze militari sottoposto. Non di meno, continuando le vane speranze, cominciossi a spargere, che la città capo dello stato avrebbono risparmiata. Andavano di ciò a pregare il commessario, che, in quella sua taciturnità, non assicurava nè sconfortava. Fra gli altri oratori da rammentare, furono i capi della milizia civile, temporalmente allora comandata dal principe Carlo Poniatowsky. I quali, veggendo in gran pericolo detta istituzione, chiedevano che fusse raffermata, o riordinata, com' era prima del rivolgimento. Non ebbero alcuna risposta dal commessario. Ma il segretario per gli affari interni, da prima contrarió la domanda, dicendo, non avere il commessario facoltà di soddisfarla, nè essere pericolo alcuno per la istituzione. Poscia, a un tratto rimutato, propose, che se volevano non fusse sciolta dal general d'Aspre, omai risoluto di occupare anche Firenze, domandassero che disciogliessela il commissario: quasi per fargli acquistar merito cogli Austriaci, scemandogli l'odio popolare, che sarebbe andato addosso a'chiedenti, Essi, conosciuto il tranello, ricusarono: e forte per la città, non per anco il libero favellare disdetto, se ne bisbigliava; e cominciavasi a levare i pezzi del commissario, il cui contegno dispiaceva all'una e all'altra parte: a' Fiorentini, parendo subdolo; agli Austriaci, ingiurioso: e vogliono ch'e'di quel suo silenzio e coperto favellare, quasi da far credere che non acconsentisse,

BANALLI, - 4.

fusse dal general d'Aspre e dal principe garrito; onde mandò fuori un bando: che pel movímento popolare del dodici aprile, era stato ristorato il principato civile; ma per rassodare la quiete, non baslavano le forze interne: quindi era non pur necessario, anzi salutare, il soccorso delle armi austriache, per le quali il godimento delle libere istituzioni, largite dat principe, sarebbe stato pieno, sicuro, durevole.— Parve insulto alla disgrazzia questo bando; che faceva più dispetto in bocca di chi in pubblico parlamento confessò, l'anno avanti, di aver lasciato il governo per non essere stato secondato ad apparecchiar armi per la guerra contro gli Austriaci. Ma il fare più parti contrarie, per ambizione o debolezza, fu grande peccato, anzi il maggior vituperio di quel tempo.

XIX. Non potendo più i moderati affermare che i Tedeschi, la loro mercè, non sarebbero venuti, e nè pure che sarebbonsi fermati alla città di Livorno, cercarono di mettere in salvo l'onore del principe, protestatosi costituzionale; divolgando quanto più sapevano e potevano, non essere stati da lui chiamati, ma bensi essere intervenuti di loro arbitrio; nè dover mancare a suo tempo una protestazione di Leopoldo II, per questa patita violenza. Dette voci insanissime fecero andare giustamente in collera il general d'Aspre: il quale volle subito e solennemente sbugiardarle. Avvicinatosi colle sue genti a Firenze, da Empoli dichiarò con pubblico editto: che i vincoli di sangue e i molti trattati avevano fatto risolvere l'imperadore a cedere al desiderio del granduca; e quindi, chiamato da lui, veniva a rassicurarlo in trono. Cadde il fiato, dopo questa dichiarazione, ai devoti del principato civile; e nondimeno i più teneri o fidenti seguitavano a dire: che il povero principe era stato forzato, e di mala voglia vedeva i suoi Stati da estranee genti occupati: sperando così di salvare ancora co' Tedeschi quel loro prezioso Statuto, al mantenimento del quale non cessavano protestazioni e assicurazioni per parte del principe e de'suoi rappresentanti. .

XX. Gli Austriaci entravano in Firenze, aventi rami di olivo in capo. La città ne lieta ne mesta si mostrava. La novità di veder tante fila di soldatesca ordinata, e più i militari suoni, adunavano al loro passare molti curiosi; senza che una voce di festa si levasse. Chè anche chi in cuore avea desiderato la loro venuta, si vergognava di applaudire pubblicamente; troppo fresche essendo le dimostrazioni d'abborrimento. Furono i soldati albergati in vari monisteri: nè i frati fecero alcuna querela. I graduati ebbero in principio alloggio in case di particolari; cercando i più di liberarsene quanto prima fosse loro succeduto: e possono veramente mostrarsi a dito le famiglie che di averli ospiti si gloriassero. Ancora le botteghe rimanevano quasi deserte di cittadini, secondo che di ufficiali austriaci si empivano. In fine, la toscana verecondia, più che il sentimento, impediva che universale e affettuosa accoglienza avessero. Ma il general d' Aspre, poco curandosi de' festeggiamenti, s' impadroniva delle fortezze; ordinava senza indugio, che ogni cittadino che avesse armi, dovesse nello spazio di quarantott' ore deporle, sotto pena di morte; e nel medesimo tempo, dichiarava sciolta la milizia civile, facendo sperare che, pe' servigi resi ne'giorni della ristorazione granducale, sarebbe stata dal principe riordinata.

XXI, Il giorno medesimo che entravano i Tedeschi a Firenze, arrivarono i nuovi ministri del principe, così eletti: Giovanni Baldasseroni senatore, per l'erario, e presidente altresì di tutto il collegio; Leonida Landucci senatore, per le cose interne; Cesare Capoquadri senatore, per la giustizia; il duca di Casigliano, per gli affari esterni; il cavalier Mazzei, per le cose degli ecclesiastici; il marchese Boccella, per la pubblica istruzione e beneficenza; il generale de Laugier. per le cose della guerra. Fuori del Casigliano, cui fece merito di essere stato solo in senato a chiedere che il governo temporaneo si facesse a nome del principe, o forse l'opinione d'uomo di massime strette: il Boccella, nobile, lucchese, cui dissono raccomandato dal principe Demidoff, e allora in voce di fervido cattolico, mentre un tempo alla religione de' protestanti inclinò; e il generale de Laugier, che avea messo a repentaglio la vita per tentare la ristorazione del principe; tutti gli altri avevano tenuto il governo toscano colla costituzione libera, in tempo che si bandiva la guerra agli Austriaci, e il de Laugier era andato in Lombardia a combatterli. Dicevano, o facevan dire, di ripigliare lo ingato ufficio, per impedire che il principe non venisse a mano di uomini che lo avrebbono consigliato a spegnere ogni resto delle acquistate franchigie. E in tanto, avendo da lui ricevuto balia straordinaria di reggere lo Stato, durante la sua assenza, per primo atto annullarono il decreto grandicale, che avea renduta tricolore la bandiera toscana. Per lo che il popolo fiorentino, motteggiando, diceva: che cominciavano col muttar bandiera.

XXII. Se i Piemontesi non erano lieti per la patita occupazione di Alessandria, seguitavano a godere le libertà acquistate; ristrette per altro dentro lo Stato. Al che veramente intendevano i ministri regii, del cui governo era anima il Pinelli. Ma non volendo nel medesimo tempo parere non curanti dell'Italia; conciossiachè il sostegno sperato dal nome del Gioberti era loro fallito, lo cercarono in altro, che tollo dalla schiera de' moderati, fusse a un tempo noto e accetto in Piemonte, e recasse in sè la opinione di amare l'Italia: tanto più che si doveva fare accogliere l'odiosa pace coll'imperadore, e removere ogni sospetto che ella non altra cagione avesse che una invincibile necessità. Stimarono Massimo d' Azeglio, il caso: d'illustre famiglia piemontese; il che soddisfaceva alle castellane ambizioni di molti: in oltre vissuto quasi sempre in altre città d'Italia: scritto sempre con italiani spiriti; combattuto per la italiana guerra. Il che soddisfaceva a chi, più della libertà del Piemonte, avesse della libertà d'Italia curato. Arrogi che l'Azeglio avea dato prova di temperato animo, di prudenza, coraggio, accorgimento, e non ordinaria probità. Le quali virtù erano arra ch'egli valesse a conciliare colla necessità estrema l'onore della patria, e colle condizioni del Piemonte, le ragioni di tutta la Penisola. Nè parve solamente da chiamarlo al governo, ma conferirgli il primo seggio, Subitamente egli stampò un discorso, dal quale indirettamente sue massime e intendimenti si conoscessero. Nell'interno, libertà temperata, col massimo rispetto alle leggi. Fuori, divenuto impossibile rinnovare la guerra, procacciare pace onorevole. Avendo usato linguaggio semplice e quasi alla dimestica, quimidi da parere più schietto e franco, ne guadagno gran favore; ne si guardò alla imprudenza di dichiarare la guerra impossibile, e pretendere pace onorevole.

XXIII. Ma ne'giornali popoleschi seguitossi, più o meno, a dir male de' rettori, e far presagi sinistri. E di querele e male voci fu pure a que' giorni non piccol fomite la condanna del general Ramorino. Dissi più sopra la diffalta di costui, precedente la infausta giornata di Novara: la quale fece tanto mormorare, che bisogno assoggettarlo a un giudizio di guerra. Adunaronsi, il 3 maggio, nella cittadella di Torino a consiglio straordinario il maresciallo Della Torre, e i generali Maffei, Franzini, Falicone, Sonnaz, e Griffini. Il capitano Battaglia faceva le parti di accusatore; di difensore, il colonnello Lagrange. La querela fu posta in questi termini: Di avere scientemente, il di 20 marzo, trascurato di prendere alla sua legione una forte postura alla Cava, conformemente agli ordini ricevuti dal generale supremo; e in oltre, di essersi tenuto sulla destra ripa del Po, lasciando ta sinistra debilmente guardata, e facilitando cosi la entrata al nemico, con danno grande dell'esercito italiano. - L'accusato non nego; dicendo di aver creduto di potere non • eseguire il comando, non essendo ancora in ordine di battaglia. Aggiunse, che ritrovandosi nel medesimo caso, tornerebbe a fare quel che fece, non meno per buon sentimento che per la necessità delle cose: tuttavia affidavasi alla ° coscienza de'giudici, a quali apparteneva della sua sorte decidere. Dopo queste parole, pronunziate con fiebole voce, i giudici, raccoltisi in segreto consiglio, gli sentenziarono la morte, con più digradato: il qual disonore per grazia del re fu risparmiato; e forse anco della vita sarebbe stato graziato, se le improntitudini popolaresche non avessero mostrato necessario quell' esempio alla setta; la quale, per removere da essi la cagion del disastro, lo addossavano ad aliri; o pretendevano fosse innocenza dove riluceva manifesta reità. Il 22 maggio, fu la sentenza eseguita. Avendo il Ramorino nome di vizioso, dissero avere passata la notte gozzotigliando, per dileguare col mangiare e bere il pensiero del vicino morire. Altri attesta, essere stato in cambio occupato a scrivere memorie. Alta sesta ora del mattino, dal carçere era condotto in piazza d'armi, avendo a' fianchi due sacerdoti che lo confortavano. Giuntovi, e trattosi in mezzo con fermo passo, a' soldati che doveano ammazzarlo, dissez lo muoio per una disubbidienza, non per tradimento: la storia mi giustificherà: siate obbedienti e al principe fedeli. — Comandatosi, per grazia di onor militare, la uccisione, cadde senza segni di prolungata agonia.

XXIV. Continuava, in questo mezzo, la tregua fra' Romani e' Francesi, Avendo il Consiglio e il triunvirato rifiutato le proposizioni di Lesseps, ne facevano altre di questo tenore: che la repubblica romana fosse riconoscente alla repubblica francese dell' aver mandato soldati per impedire intervento di forze straniere: che la repubblica francese anprovasse il diritto de' popoli romani di scegliersi la forma di stato che paresse loro migliore: che la città di Roma accogliesse i soldati francesi come fratelli, ma le milizie non la occupassero se non quando i rettori le avessero chiamate. Recate al campo di Oudinot, dov'era Lesseps, dette propo-· sizioni, furono, senza ne pur discuterle, rigettate. Onde stimandosi, per tali reciproche ricuse, imminente il ricominciar la guerra, tanto più si dava appiglio a furori popolari. Un ignoto, saltato in bigoncia, e gridato che presto i Romani sarebbono tornati alle confessioni; alludendo al prossimo rinnovamento del governo de' preti; fu favilla a un gran baccano. Corsi alle chiese, traggono in piazza confessionali, per farne de' falò, se non accorrevano lo Sterbini e Ciceruacchio a impedire quello scandolo: condannato altresi da' triunviri con un bando, che non si sapeva se accusassero o scusassero i perturbatori; dicendo che i loro intendimenti erano santi, volendo, coll' incendio dei confessionali,

indicare che la rinnovazione del reggimento pretesco non era più possibile: ma potevano essere maliziosamente tassati di nimicizia alla religione e alla pura fede cristiana: che dovea stare a cuore a chiunque della repubblica e della libertà fosse amadore sincero e onesto. D'altra parte (conchiudevano), se da' que' confessionali pur troppo uscirono tal ora stigamenti di corruzione e di servitù, ancora s'udirono parole di consolazione alle vecchie madri de' combattenti per la repubblica. - Se bene con questi ragionamenti si salvarono i confessionali, pure continuò la perturbazione. Fu sparso, essere una congiura per trucidare Lessens, e insieme con esso quanti Francesi albergava Roma, Ritirossi egli allora all' alloggiamento generale di Ondinot, posto in villa Santucci, dicendo di non voler essere pretesto a commozioni popolari, che togliessero al triunvirato, al Consiglio, ai cittadini, libertà di considerare, discutere e decidere, secondo il maggiore vantaggio della patria. Ma nel medesimo tempo avvertiva, che Roma sarebbe andata a ferro e a fiamme, se un capello fosse stato torto a un cittadino francese.

XXV. Più ancora che ne' Romani, incontrava Lessens ostacoli dalla parte di Oudinot. Impaziente di rompere la tregna ed entrare in Rome, tempestavalo di lettere: che tutti i generali gli facevano ressa: ch'ei s'illudeva a sperare mai accordo possibile cogli attuali rettori di Roma; che il più indugiare noceva non meno all' onor militare, che alla disciplina dell' esercito, mentre accresceva l'orgoglio de'nemici: che, in fine, la generosità francese era la più sicura mallevería di libertà che i Romani potessero desiderare, Rispondeva Lessens: Avere fatto, d'accordo con esso lui, partire per Parigi La Tour d'Auvergne, segretario di legazione. per avere gli ordini opportuni; essersi convenuto di aspettare questi ordini: quanto all' onor militare, stargli a cuore al pari di esso; ma tenere altresi conto delle commessioni ricevute, e delle opinioni manifestate in Francia: non volere lui farsi mallevadore delle conseguenze lagrimevoli d'un assalto eseguito senza ordini formali, e senza provocamenti, e con gran pericolo delle famiglie de' Francesi, che pacificamente dimorano in Roma; sul cui capo ricadrebbe il sangue versato per costringere colla forza un popolo a farsi proteggere. — Andato Lesseps all' alloggiamento di Oudinol, colla speranza di meglio vincere gli ostacoli che gli sorgevano d' ogni lato, seguitò a trattare co'rettori di Roma; e replicando loro le prime proposte, vi aggiunse il seguente atricolo: La repubblica francese assicura da ogni intervenimento di soldati stranieri i territorii degli Stati romanti, occupati dalle sue milizie.

Ma la diffidenza da una parte e dall'altra cresceva sempre più. Lo stesso Lesseps albergava nell'animo un fiero sospetto, accesogli da non so quali rapportatori: che il Mazzini, motore della romana repubblica, mirasse a favoreggiare uno scisma religioso; conferendo con viaggiatori inglesi, e intendendosi con missionari protestanti di tutte le nazioni. Alla sua volta il Mazzini, sinistro concetto aveva del legato francese, non per la sua particolare persona, ma per la subdola e frodolenta politica di chi l'avea mandato. Onde facevano a chi più aversi in sospizione: che ne' trattati è pestifero veleno. Ardeva, in tanto, nel campo di Oudinot furiosa voglia di rappiccar la guerra. Ad istanza di Lesseps, fu tenuto consiglio di generali; disputandosi se era giusto e prudente tornar subito all'assalto di Roma, o aspettare i domandati ordini da Parigi. I più fra generali sostenevano, che sarebbe bastato un piccolo sforzo di armi perchè Roma aprisse le porte: al più sarebbe mestieri di abbattere la crosta d'una muraglia, da far cessare ogni resistenza, Lesseps, per contrario, diceva ch' egli prendevano un grosso errore: ricominciala la guerra, sarebbono trascinati a spargere molto sangue, e distruggere parecchi edifici; il resistere sarebbe lungo e feroce: senza dubbio verrebbesi a capo dell'impresa, nulla potendo reggere a un esercito francese; ma di grandi e orribili sciagure, di cui egli non sarebbesi mai renduto mallevadore, sarebbono seguitate: in fine, il general supremo non avere ordini da venire a questo partito estremo.

XXVI. Non ostante queste ragioni, i più avrebbero de-

liberato per lo subito assalto, se il generale Molière non gli persuaileva ad aspettare almeno otto giorni, perche giungessero le risposte di Parigi. Ma la furia francese ne' soldati non veniva meno: si voleva ad ogni costo assalire. Lessens cercava raffrenarla; e di pratiche inutili seguitava far opera co' romani triunviri. Lettere andavano e venivano. Da una parte, il Mazzini non cessava di mostrare, che se i Francesi avevano intenzione di proteggere la libertà de' Romani, potevano farlo senza occupar Roma: che Napoletani, Spagnuoli e Tedeschi avevano di già violato il territorio romano, e dalle città era stata loro opposta quella resistenza che si poteva maggiore; la quale ancor più gagliarda sarebbe, e forse menerebbe a successo finale, dove non fosse stato mestieri di resistere ancora a' Francesi. Quanto alle proposizioni fatte, elle furono dal Consiglio con buona ragione ricusate: nè l'aggiunta di assicurare gli Stati romani d'ogni occupazione di soldati forestieri, cangiar la quistione; il cui nodo è nell'occupar Roma, Ciò non sarà mai consentito dal popolo romano: il quale crederebbe disonorarsi, dove mostrasse di abbisoguare di poche coorti francesi per difendere la sua patria. E qualora fusse intendimento di cangiar la forma di governo, con meno onore potrebbe acquetarsi; avendo sempre in sugli occhi l'oppressione improvvisa di Civitavecchia. Prima, dunque, si farà fare a pezzi, che tollerare la occupazione di Roma. E vorranno i soldati francesi trucidare un popolo fratello, cui dicono di venire a proteggere? Non esservi per la repubblica francese, che tre parti da rappresentare negli Stati romani: o dichiararsi loro favorevole, o nemica, o neutrale. Il primo caso la porterebbe a riconoscere formalmente la repubblica romana, e combattere gli Austriaci a fianco delle sue genti: il dichiararsi contro, la menerebbe a distruggere la libertà d'un popolo di amici-e combattere al fianco dei Tedeschi. Non volendo abbracciare il primo partito per timore di non implicarsi in una guerra europea, e non potendo appigliarsi al secondo, che gli sarebbe vietato dalla sua costituzione, resti pure neutrale: stia pure a Civitavecchia, che omai ha occupata; distenda pure

I suoi accampamenti, se il numero delle genti il richiede, a'luoghi salubri, nella circonferenza di Civitavecchia e Viterbo: quivi aspetti l'esito delle battaglie che si faranno: agevolezze in ogni maniera le saranno date; testimonianze di franca e cordiale amicizia le verranno offerte: i suoi utiliciali visiteranno Roma; i suoi soldati avranno tutti i soccorsi possibili. Ma la sua neutralità sia sincera, e senz'arcano intendimento: voglia bene dichiararla in termini espliciti, affinche la romana repubblica possa spingere tutte le sue forze nel campo della guerra. Le renda le sue armi sequestrate; non chinda i suoi porti alle altre genti d'Italia, che vogliono correre in suo aiuto; si allontani sopratintto dalle sue mura, e cessi fin l'apparenza di guerra fra'due popoli, destinati in breve a riunirsi per amicizia, come sono figi congiunti per la stessa forma di governo.

XXVII. Tornava a replicare Lesseps: che le cose da lui delle a bocca a' commessari del Consiglio, doverapo bastare a logliere ogni difidienza; che dove i relictori di Roma volessero venire a un accordo pieno, ostacoli non sarebbero frapposti da chicchessia: non credesero essere disegno de Francesi di forzaria i a riceverli per amici; non potersi amiciaia e violenza accordare; e di certo, non più udita contraddizione sarebbe, che incominciassero a tarree con le artiglierie per ottenere di essere accolti da proteggitori.

XXVIII. Ma sendo nel governo di Parigi intendimenti fra loro disformi, a ancora contrari, la stessa disformità e contrarietà rivelavasi ne' diversi legati ed agenti che erano in Italia. Gli ambasciadori Rayneval e d'Harcourt, dimoranti in Gaeta e delle opinioni di quella corte imbevuti; massime il primo più tosto papalesco, e l'altro da barcamenare; dissentivano da Lessepa, che stava nel campo di Oudinot. Col quale ancor meno andava d'accordo: e ciò era peggio, disponendo egli della forza armata; unica ragione in quella controversia. Ondo ii potere era in aparenza in Lessepa, in sostanza in Oudinot. Essi tornarono ad accapigliarsi; volendo il generale, senz'altro, assaltar Roma; e il legado opponendosi, e allegando sempre la convegna fra loro di aspetifare

gli ordini di Parigi. I quali non venivano: conciossiachè gl' interessati alla restituzione assoluta del papa, brigavano perchè i rettori parigini non facessero alcuna risoluzione in quello estremo scorcio del Consiglio che chiamavano costituente, e aspettassero ragunato l'altro detto legislativo, cui speravano maggiormente a' loro desideri pieghevole, Convennero in tanto Lesseps e Oudinot, che il primo mandasse a' Romani un' ultima proposta, scritta in questi termini e da ambedue approvata: Considerando che per l'entrata dell'esercito austriaco negli Stati romani, la condizione dell' esercito francese e delle milizie romane non era più la stessa; che gli Austriaci, avanzandosi verso Roma, potrebbero impadronirsi di luoghi, da minacciare l'esercito francese; che il più dimorare nella sospensione, potrebbe alterare la disciplina della milizia: per queste ragioni invitava i triunviri e il Consiglio di Roma, a risolvere intorno a' seguenti capitoli: che i Romani invocassero la protezione della repubblica francese; che i Francesi non contrastassero a' popoli il diritto di eleggersi la forma del governo; che l'esercito francese fosse accolto da' Romani come amico; che potesse collocare i suoi alloggiamenti ne' luoghi più acconci, si per difendere il paese, e sì per la salubrità dell'aria; che non dovesse punto nell'amministrazione del paese ingerirsi; che assicurasse contro ogni straniera usurpazione il territorio tenuto dalle sue genti. Aggiungevano in ultimo, che non accettandosi dentro ventiquattr'ore questi capitoli, ricomincerebbe subito la guerra. Ma Oudinot, segretamente accontato cogli altri generali, faceva apparecchiamenti per un assalto improvviso, senza aspettare il termine posto, e renderne inteso il legato. Di che egli avvedutosi, protestò, che in fino a tanto non giungessero ordini di Parigi per approvare o biasimare i suoi consigli, non avrebbe consentito di lasciargli prendere arbitrarie deliberazioni e provvedimenti guerreschi, da mettere in compromesso l'autorità della nazione francese.

XXIX. Intanto, le ultime proposizioni erano state bene accolte dai Romani: se non che i triumviri vi avevano fatto alcune modificazioni, più di forma che di sustanza; le quali servirono di pretesto al generale per non istare più in sull'accordo. Avendogli per ciò Lesseps fatto un memoriale, ricusò fino di leggerlo: e v'ebbe contrasti e scandoli fra loro. Pure venne fatto a Lessens di ritenerlo dall'assalire improvvisamente Roma. E avendo già dato gli ordini di occupare Monte Mario, che soprasta la città, e scusandosi di non essere più in tempo di revocarli. Lesseps scriveva subito ai triunviri, che non prendessero quest'atto per segno di ostilità, ma per un effetto di mala intelligenza, da non portare alcun sinistro. Nel medesimo tempo, riduceva quello che in diplomazia chiamasi oggi ultimatum, a questa forma: che il sostegno della repubblica francese fosse assicurato a' popoli dello Stato romano, coll'obbligo in questi di considerare amico e difensore il suo esercito; e in quella, di guardarli da ogni intervenimento di genti straniere: che d'accordo co' rettori di Roma, senza impacciarsi dell'amministrazione interna, i soldati francesi accampassersi fuori di Roma in luoghi convenevoli, tanto per la difesa quanto per la sanità dell'aria, rimanendo libero l'entrare e uscire : che detto accomodamento dovesse essere ratificato da' rettori della repubblica francese, e in ogni caso dovessero correre quindici giorni dal rifiuto, alle nuove ostilità. - Il Consiglio romano, adunatosi in segreto parlamento, dopo breve discussione, accettò questi capitoli, che furono sottoscritti dal legato francese, e da' triunviri, dopo balia ricevuta dallo stesso Consiglio.

XXX. Ma Oudinot non volle sottoscrivere; anzi protesiè contro. adoperande con Lesseps parole ingiuriose. În pari tempo (che era più scandolo) scrisse a' Iriunviri: non accettare per nulla quanto era stalo conchiuso dal legalo, avendo egli trasceso i poteri avuli; mentre l'altro seguitava a protestare, che aveva piena facoltà, e il fatto avrebbe mantendo. Questa vituperosa discordia fra 'Lapo dell' essectito e l'ambasciadore siraordinario, rivelava il doppio governo della repubblica francese; ognun di loro affermando di operare secondo le commessioni avute. Onde stavasi in grande aspetitazione di vedere a cui darebbono ragione i rettori di Parigi, dall' uno e dall' altro informati: dal legato, per do-

lersi della opposizione che incontrava non meno nel campo francese che in Roma; dal generale, per mostrare che gli uffici di Lesseps rendevano al tutto vana la impresa. Se non che, le informazioni di Oudinot erano corroborate dagli ambasciadori della repubblica francese presso la corte di Gaeta; mentre quelle del Lesseps giungevano sprovvedute d'ogni altro autorevole sostegno. In oltre, i segretari della legazione francese in Roma, spediti a Parigi l'uno dopo l'altro per avere ordini formali, erano uomini venduti alla parte monarcale, e da parlare a rovescio di ciò che era stato loro commesso. Ma più valse, che rinnovato alla fine il Parlamento francese, dalla elezione degli uffici subito si chiari maggiormente inclinato a sostenere la causa de' tiranni, che la libertà de' popoli ; e secondo il vento, voltava il presidente, inteso a lastricarsi la via all'impero. V'ebbe alcuni scambiamenti di ministri di Stato; e per le cose di fuori, in luogo di Drouyn de Lhuys, fu messo A. de Tocqueville; il quale, se bene avesse scritto con tanto amore dell'americana libertà, era di quei che agognavano la rovina della repubblica francese. Venne dunque in Roma fulminante ordine de'rettori parigini, che richiamavano Lesseps, e insiememente comandavano a Oudinot di entrarvi di forza. XXXI. Non è da tacere, che in questo medesimo tempo

XXI. Non è da facere, che in questo meuestimo tempo era andato a Londra Carlo Rusconi, ministro della romana repubblica per gli affari esterni, con commessione d'indurre quella corte, o meglio lord Palmerston, a interprosi fra romana repubblica e la francese, affinchè la prima non dovesse per le armi della seconda cadere. Lord Palmerston (dai popolari non men che dai tiranneschi stollamente reputato fautore di rivolazioni) accolse cortesemente il Rusconi. Il quale, prendendo per disposizione benevola di secondarlo i cavallereschi modi del vecchio e astuto ministro inglese, seiorinò una dicería assai confusa, o oscura; secondo la quale la Gran Bretlagna avrebbe dovuto abbracciare la causa della romana repubblica, come causa propria; pretendendo dargli ad intendere, che dal reggera l'una dipendesse che l'altra non dovesse col tempo rovinare. Immagini il lettore come

lord Palmerston ridesse di questo ministro romano, conosciuto appena in patria per cattivi romanzi. Gli diè risposte vane, ammonimenti infruttuosi, e lasciò che se ne tornasse a Roma quale si era partito. Nè parmi da riferire altri particolari di pratiche si sterili; che sarebbono forse ignote, se l'autore, scrivendo delle cose romane, non si fosse brigato di metterle in fama. Solamente voglio notare questa fra le cose dette da Palmerston al Rusconi : che non intendeva perchè non s'avesse potuto acconciare il papa in Roma nel modo stesso della reina d'Inghilterra, che pure le due podestà riuniva: senza badare che lo scoglio del primo non è tanto per la riunione de' due reggimenti, quanto per la natura del reggimento cattolico; mercè del quale dovendo esercitare superiorità da per tutto, ha mestieri di rimaner libero a seguire quella politica che, secondo le varie nazioni, gli torni acconcia, non solo nelle faccende spirituali, ma nelle temporali altresi. La qual cosa quanto sia conciliabile col reggimento civile, basterebbe la ragione a mostrare, se ancora i fatti non si fossero aggiunti a chiarirla. Forse il ministro inglese così parlò, per non sapere come togliersi il fastidio di quelle inutili e mal sortite conferenze.

XXXII. Mentre con si tristi resultamenti si trattava in Roma, e ridevoli e vani uffici si facevano a Londra, gli Austriaci per mare e per terra campeggiavano ferocemente la città di Ancona : dove, per essere stata ragunata buona porzione di milizia assoldata, e per la non ordinaria fortezza del sito, ordinarono i cittadini non lieve resistenza. Al comandamento minaccioso di arrendersi, fu risposto che la città intendeva difendersi. In questo sonavano tutte le campane a stormo; il popolo correva d'ogni parte; generale era la commozione. Alla povera Ancona, cessati gli ammazzamenti, succedevano altri e più orrendi lutti. Che sebbene ci fosse un certo esercito, mancavano capi atti a ben condurre la difesa. Il comando principale aveva il Zambeccari: nel quale non sapremmo dire se fosse minore la perizia o il coraggio. E altro inettissimo era il preside Mattioli; che non avendo sapnto infrenare i disordini interni, ancor meno valeva pe' provvedimenti di guerra esterna. Non che, in ultimo, si avesse potuto vincere; ma poteasi meglio la resistenza regolare. Innanti di dare l'assalto alla città, il general Wimpffen procacció che fossero messi in libertà i membri delle famiglie Giraldi, Bedini e Mastai, tenuti in ostaggio dagli Anconitani.

XXXIII. In ciò fu secondato dal preside repubblicano. che diceva consentire, per vincere di generosità il comandante tedesco, che aveva liberato il cittadino Aldovrandi di Bologna, da lui condotto statico. Ma sospettossi che 'l facesse per avere bel titolo a impetrare la clemenza del papa, togliendo da grave pericolo i nipoti. Chè strano era che si abbandonassero quei pegni, mentre potevano, se non altro, rendere più agevoli i patti dello arrendersi. Comunque sia, a queste prime lustre di umanità, successero crudelissimi fatti. Cominciò l'armata che serrava il porto, a scagliar palle infocate in città. Rispondendo le batterie della cittadella con altrettanta furia, e le navi nemiche tenendo a bastanza discosto, eccoti l'esercito affortificatosi presso le porte, far impeto dall' altra parte, e con più veemenza vomitar fuoco; che sopra le case improvvisamente cadendo, e gravi danni cagionando, forzava donne, vecchi, fanciulli, a fuggire di strada in strada, e ne' luoghi sotterranei riparare, trepidanti non più della loro, che della vita de' propri congiunti e amici. Tuttavia seguitava di e notte, e più o meno rovinoso, il bombardare; rintuzzandolo con pari audacia e valore gli assediati; che senza sortite, e sol traendo dall'alto dei baluardi, guastavano alcune fortificazioni nemiche, e talora le loro file scompaginavano.

XXXIV. Nel tempo che Wimpssen attendeva alla spugnazione di Ancona, in Bologna si metteva mano a tutti i più estremi terrori della tirannide sodatesa. Fu creato mostruoso tribunale di guerra, con facoltà sconsinata di condannare a morte chiunque avesse macchinato contro il ristorato governo del papa, o tenuto armi proibite, o sparso scritti sediziosi, e infine porto indizio di crederlo reo di sellonia.

XXXV. Le cose di Venezia volgevano anch'esse a

quelle estremità, che argomentavano non lontana rovina, Riferimmo come, sul finire di aprile, gli Austriaci la stringessero di gagliardo assedio per terra e per mare. A' primi di maggio, deliberarono di assalirla; ma per la natura delle sue lagune, quasi inaccessibili per terra, munite per mare da quantità di forti e di batterie, non era impresa che non desse a pensare. Con poderosa armata riuscirebbesi agevolmente, assaltando Treporti: perchè signoreggiando il littorale circostante, espugnerebbesi l'isota di Sant' Erasmo e il castello di Lido: dove fiancheggiati da navi leggere, prenderebbonsi l'altre isolette che son dinanzi, fino a giungere presso Venezia, la cui città dovrebbe sicuramente arrendersi. Ma l'armata degli Austriaci non era tale da avventurarsi a queste fazioni; e bisognava che attaccassero i Veneziani dalla terraferma nel luogo più prossimo: il che non potevano, senza prendere il castello di Marghera, posto sopra terreno paduloso a ponente della laguna, discosto poco più d'un miglio da Mestre, e circa quattro da Venezia.

XXXVI, Ridotto, come al presente si vede, da Nanoleone dopo il 1808, vale a difendere le sponde della laguna; guardare il canale di Mestre, che gli scorre dietro, e il ponte della via di ferro, che parallelamente al detto canale lo rasenta; e in ultimo, vale al varco o rifugio d'un corpo di milizie, destinato a operare nelle sue vicinità. Ha due cinte di fortificazioni: una interna, della figura di pentagono irregolare, munita di vari bastioni, e d'intorno piena d'acqua; l'attra esterna, che serra la prima interamente, è anch' essa di bastioni fortificata, e da fossato d'acqua interniata; ha, in oltre, tre lunette da favoreggiare le sortite. Per dette opere si tien fronte agli assalimenti del centro. A fronteggiare la diritta e la sinistra, i Veneziani, dopo l'ultima sollevazione, fabbricarono due fortini: uno dello Manin, situato sull'argine del canale Oselino, e guardante diverse uscite: l'altro chiamato Rizzardi, che imbercia a ritroso la strada ferrata; la cui ghiaia difende l'assalitore dal fuoco scagliato da Marghera.

XXXVII. Pose il general Pepe alla difesa di tutte que-

ste fortificazioni duemila cinquecento uomini, e munitte di centotrenta cannoni, e buona quantità di obici, maschi e strumenti da lanciar razzi incendiatori. Dall' altra parte, gli assalitori venivano a campo sotto gli ordini di Haynau con diciotto coorti di fanti, dugento cannonieri, e in gran copia arnesi di espugnazione. Nella villa Papadopoli, vicino di Mestre, sulla strada di Treviso, posero l'alloggiamento generale. Comandatore supremo dell' assedio era il tenente colonnello Kautch, e alla ingegnería militare soprantendevano gli stessi graduati; come Konningstein, Bellrupt ed altri. I quali trovandosi in Venezia innanzi alla rivoluzione del marzo, erano del luogo pratichissimi. Se non che, il terreno molliccio, renduto ancor più impraticabile dalle piogge e dalle inondazioni dell' Oselino, non faceva fornire quelle trincee e aperture, da dove si metteva il piè ne bastioni investiti; nè si potevano eziandio costruire artiglierie che in alcuni punti, da vincere meglio per danni cagionati dal lontano folgorare, che per vero e proprio assalimento. Onde la postura di Marghera era tutta 'a' difensori, niente agli assedianti, favorevole.

XXXVIII. Non potendo, adunque, gli Austriaci, per le dette difficoltà, affortificarsi nello spazio che è tra Marghera e la riva delle lagune (dove l'effetto della espugnazione non poteva a lungo mancare), divisarono campeggiarla dall'argine della strada ferrata, con risoluzione d'investire a un tempo la ròcca di Marghera, e i due fortini Manin e Rizzardi; e distendersi infino a Campalto e al rivaggio delle lagune. A'26 aprile, un drappello nemico, venuto innanzi verso Marghera, messa in acconcio sito una macchina da razzi, ne scagliò parecchi contro il forte; e uno de' nostri cadeva morto, gridando coraggio fratelli; che fu buono esempio. Indi a poco, le venete artiglierie, cominciato a fulminare, fecero non solo ritirare i nemici, ma in poter nostro venne la macchina incendiatrice. Era quello il primo segnale del feroce assalto, a ributtare il quale quanto e più meglio poterono, s'apparecchiarono i nostri.

Era comandante del forte il general Paolucci, veneziano.

Venuto in sospetto di traditore, o piuttosto in odio a' soldati e a' cittadini, fu provvido consiglio scambiarlo col colonnello Ulloa; e in pari tempo confidare il comando delle batterie al maggior Mezzacapo. A questi due graduati napoletani. già provati per valore e scienza militare, è da riferire il principal merito della onorata resistenza. Non indugiò il puovo comandante a provvedere a un migliore rafforzamento de' luoghi. Subito fece disfare parecchie baracche di legno, ed altri deboli ricoveri che, ingombrando, sarebbono stati ésca al fuoco nemico. Rialzò pure i parapetti: ridusse a miglior forma le scarpe interne; apri le cannoniere nel fronte; minò le lunette poste innanzi; elevò non poche traverse; costrui travature a prova; corroborò l'armamento de' fianchi con più valide artiglierie; fece piccole conserve di polyere: nettò gli spalti; operò una chiusa nel canale di Mestre, deviando diversi corsi d'acqua, per allagare le trincee nemiche : da ultimo, ordinò che fosse construita una batteria di dodici cannoni a cavaliere agli assediatori, da recar loro gran dannaggio. Ma questo lavoro non fu compito: come altresi mancò tempo per iszomberare le vicinità della rôcca di quanto potesse valere di riparo al nemico, e a favoreggiare i suoi avanzamenti: conciossiachè nella notte del 29 al 30 aprile cominciò l'assalto, sebbene a gran distanza e con lentezza per le difficoltà del suolo; allungandosi questa prima trincea dal forte Rizzardi sin quasi a Campalto, e interrottamente attraversando la strada ferrata. e i canali di Mestre e dell' Oselino. La dimane, accortisi gli assediati dell'apertura, cominciarono a trarre continuamente: e non ostante l'enorme distanza, che toglieva loro di ben discernere le nemiche balterie, coperte in più luoghi da alberi e cespugli, ributtarono l'assalto; consumando, per altro, gran quantità di tiri : di che più tardi ebbono a sentir danno maggiore, che pop era l'utile di quella prima resistenza. Ne avanti al 4 maggio, gli Austriaci furono a giuoco di cominciare la battaglia.

In questo giorno memorabile, le loro artiglierie, con sessanta bocche, vomitarono improvvisamente ruinoso fuoco

contro la rocca di Marghera. I cui giovani difenditori, se bene a si feroce e inaspettato assalto restassero in sul primo alquanto sbigottiti, pure riconfortati subito dalla voce del comandante, e-ripigliato l'ordine, risposero alle nemiche artiglierie con altrettanto impeto: veggendosi con maraviglia cannonieri affatto nuovi montare solleciti, caricare, imbergiare, e tornare a' medesimi uffici, con velocità di soldati provatissimi. Un graduato, che non ismetteva d'incitare i sottoposti, dato mano a un carro, e trainandolo dove le batterie maggiormente tonavano, durò tutto il giorno nel faticoso carico. E altri graduati si vedevano stare ritti di contro alle nemiche trincee, e intrepidi comandare il fuoco: e alcuno rimaso ferito, tuttavia ricusare di partirsi : e a' caduti morti surrogarsi tosto altri: rinfuocati dall' esempio del comandante, che presente ove fusse uopo, lodava gli animosi, spronava i meno arditi, e a tutto con pronto consiglio sopneriva. Ancora il general Pepe dava grande animo a' difenditori: attraversando di continuo, fra le nemiche palle, le fortificazioni, e colla sua autorevole presenza confortando a durare nella magnanima impresa. Grande, adunque, e ferocissimo da ambe le parti era il combattere. Gli Austriaci, sperando di atterrire, aggiustavano in modo i loro tiri, da percuotere nell'interno della rocca, rovinare gli alloggiamenti, e appiccare incendio a'magazzini di polvere. Ma i nostri, che avevano più cannoni e più strenui giovani nell'adoperarli, seppero così bene rintuzzare i colpi, che non che riceverne il danno dal nemico sperato, davano ad esso non piccola noia.

Intanto, il popolo di Venezia da' tetti, dal campo di Marte, dal gran ponte, e dalle gondole che empivano le lagune, assisteva al terribile spettacolo, con ansietà pari al giudicio che da tale battaglia dependevano i suoi destini: nel tempo che dalla torre altissima di Mestre il vecchio Radetzky, e con lui arciduchi, principi, generali inferiori, e altra gente di parte tedesca, guardavano anch' essi la finale riuscita della zuffa: quale sostenuta in tutto il giorno con gran vigore delle due parti, verso sera alleno. Piecoli e vari tratti

furono scambiati durante la nolle; che invece si passo a risarcire i danni, a apparecchiarsi per la dimane a novella zulfa. Se bene di palle e bombe scaraventassero gli Austriaci a migliaia, pure non più di qualtro morti, diciotto feriti, e tre cannoni rovesciati ebbero i Veneziani: là dove gli altri, trevandosi più allo scoperto, fecero di assai gravi perdite di uomini; e molto danneggiate le loro trincee e batterie rimasero.

XXXIX. A questo fatto di Marghera volle in persona essere il maresciallo Radetzky; che borioso delle altre vittorie, presumeva collo spavento di gagliarda batteria, indurre i Veneziani ad arrendersi. Ma veduta la prima prova non tanto lieta, deposto la prima baldanza, anzi che rappiccare la pugna, mando un messo, portatore di un suo bando a' Neneziani, così concepito: lo oggi non vengo a parlarvi da guerriero o generale fortunato; ma si da padre. Egli è omai passato un anno di trambusti, sedizioni e turbolenze: delle quali conseguenza furono il tesoro esausto, le sostanze de' privati disperse, la vostra florente città agonizzante. Nè ció è tutto. Voi ora, per le vittorie del mio esercito, riportate sopra i vostri confederati, siete ridotti a vedere le numerose mie schiere in nunto di assalirvi da ogni parte di terra e di mare, attaccare i vostri forti, tagliare le vostre entrate, impedire ogni mezzo di approvigionamento e di sostentamento. Tosto o tardi, sareste abbandonati alla mercè del vincitore. Eccomi pertanto movermi dal mio supremo padiglione di Milano, per esortarvi ancora un'ultima volla, e dirvi, che ho in una mano l'ulivo, se date ascolto alla voce della ragione; in un'altra la spada, pronta a recarvi il flagello della guerra, dove persisteste nella ribellione; per la quale perderete ogni diritto alla clemenza del vostro legittimo principe. Io mi fermo vicin di voi, e aspetto ventiquattr' ore; perchè a questo mio estremo comandamento rispondiate. Le condizioni immutabili che chiedo da voi a nome dell' imperadore, sono: sottomissione assoluta, piena, intera; resa immediala de'castelli, dell'arsenale e della città; consegnazione de' legni e pavi da guerra, in qualunque tempo fabbricate, degli edifici pubblici, arnesi militari, si dello Stato e si dei privati; concessione di utule la ermi, si dello Stato e si dei privati; concessione di partire da Venezia a tutto le persone che ciò desiderassero, nello spazio di quarant'ore; perdono generale, da pubblicarsi per tutti i sottograduati e semplici soldati delle milizie di terra e di mare. — Rispose il dittatore Manin: Il Consiglio veneto, eletto co' suffragi dell' universale, e adunato il 2 di aprile, avere unanimemente decretata la resistenza; nè essere in facoltà di alcuno derogare a questa deliberazione de'legittimi vicari della nazione. Era tanto, lui essersi a'rettori d'Inpilerara e di Francia rivolto, perchè intereedessero coll'imperadore, per procurare a' Veneziani un conveniente stato.

XL. Più cruccialo e più minaccioso replicava Radetaky: Essendo l'imperadore deliberato di non permettere giamai alcuna interposizione di potentati esterni fra lui e i suoi sudditi ribelli, vana, illusoria e sol fatta per ingannare i poveri abilanti, tonrare la esposta speranaz. Cessare per tanto da ogni pratica, deplorando la sorte de' Veneziani. — Consciuto il popolo il bando di Radetaky, e la risposta di Manin, si fu dal primo indignato, che stimò poco risentita la seconda, e tornò a gridare la resistenza ad ogni pregio. Ancora Haynau aveva, nel medesimo tempo, scritto al comandante del forte, esortandolo a cedere. Mandò aperta la lettera per la speranaz che, letta da altri, producesse l'effetto d'un movimento nelle milizie, favorevole alla dedizione. Ma anoro queste tennero fermo al resistere.

XLI. A di 6 maggio ricominciò la guerra; assai più fiacca per parte degli assalitori, le cui batterie erano troppo discoste, perchè facessono rovina. Approssimalisi davvantaggio, e crescendo le difficoltà del terrene, per camminare coperti, deliberarono di aprire a minor distanza un'altra trincea: il che con assai coraggio e desfrezza e sollecitudine fecero allo scoperto, e sotto lo incessante fulminare delle venete artiglierie; che potevano bene ritardare le opere di spugnazione, ma non distruggerle. Nè si poteva per altro

modo respingere l'assedio, che per frequenti e vigorose sortite; ad eseguir le quidi non erasi provveduto quanto fosse mestieri, mantenendosi le forze soverchiamente sparse, o troppo in alcuni luoghi accumulate. E poichè il general Pepe faceva tanto conto della militzia cittadina, doveva questa mettere a guardia de' luoghi, e mandare le genti assoldate ad assalire gli assediatori. Le piccole e rade sortite fatte dal debole presidio di Marghera, non riescivano a nulla; e degna di essere rammentate è solo quella del 9 mazgio.

XLII. Appena giorno, due squadre di dugento cinquanta nomini per ciascuna, seguite da un centinajo di zappatori e cannonieri, provveduti di arnesi da rompere batterie, inchiodare cannoni e bruciare casse, mossero per assaltare i nemici, mentre lavoravano nelle trincee: l'una prendendo la via ferrata, l'altra le due rive del canale di Mestre. Ma trovarono genti che a respingerle si levarono subitamente. Dopo una mischia di qualche ora, sostenuta con valore da' nostri, dovettero ritrarsi. Il che per altro eseguirono con assai buona ordinanza; e poterono conoscere lo stato delle fortificazioni, e certificarsi che le batterie nella seconda trincea, non erano ancora construtte. Ma al non aver modo i nostri di effettuare sortite valevoli a rompere il nemico assedio, un poco supplivano cogli allagamenti de'canali di Mestre e dell'Oselino; co'quali mellevano sott'acqua le fortificazioni, e impedivano che fossero con sollecitudine proseguite: se bene non è a dire quanto la pazienza e obbedienza de' soldati tedeschi si travagliessero per fare scolare le inondatrici acque, e innalzar argini a prevenire novelle inondazioni; avendo spesso lavorato con l'acqua in fino alla cintola, e cavatone malattie, che non poco lo austriaco esercito assottigliarono. Ma il numero, la disciplina, l'arte di guerra, il dangro, li fecero trionfare d'ogni ostacolo; e si condussero, in fine, a poter cominciare la costruzione delle loro batterie. Ne gli assediati si dimoravano inoperosi; ma ad essi mancava tutto quel che a' nemici abbondava; cioè operai, sacca di terra, legname, e cose altre di simil natura. Il che se fosse più per disordine e negligenza di chi reggeva le cose pubbliche, o, come fu scritto, per attraversamenti di alguanti tristi, che nascostamente favoreggiavano la causa de'nemici, non polrei bene accertare. Certo è che il comandante di Marghera più volte si richiamò del non ottener le cose più necessarie alla difensione; ne è men certo che per difetto di queste, non meno che per la noia recata dalle artiglierie nemiche, i lavori ordinati procedeltero lentamente e imperfettamente. Onde gli effetti del lungo assedio cominciarono a sentire i Veneziani in tutto il territorio delle lagune: rendendosi più rari i soccorsi di fuori; i viveri raddoppiando del pregio: e sendo spirato il termine assegnato da Radetzky a' forestieri che volevano abbandonare la città, l'armata austriaca impedi l'uscita a qualunque navilio, eccetto il francese e inglese, con condizione (poco per altro osservata) che non recassero ne vellovaglie ne lettere.

XLIII. Quantunque nessun fatto d'arme importante avvenisse in fino al 24 maggio, continuando assalitori ed assaliti a scambiarsi qualche tratto di cannone, e dar opera di affortificarsi il più e il meglio che potessero, pure non sono 'da passare in silenzio due sortile onorevoli a' nostri : l' una fatta il 20; uscendo porzione della guarnigion di Trenorti, e attaccando i posti più prossimi del nemico, a cui rapirono un centinaio di buoi, che aveva predati agli abitanti de' luoghi; l'altra del 22, che mille uomini del presidio di Brondolo, in tre squadre, fecero un discorrimento nel paese che si distende fra la Brenta e l'Adige, fino a Piave, cacciando per tutto gli Austriaci, e facendo un approvvigionamento di trecento bovi e gran quantità d'uova e pollame. Cercossi altrest di cacciare dalle venete acque l'armata nemica; contro cui furono lanciati una dozzina di paliscalmi; ma quella, girando largo, gli schivò, e i nostri costeggiando non s'avventurarono di attaccarla.

XLIV. Riferiamo la parte diplomatica, che, per la povera città di Venezia, a non più allegro fine della guerresca s'avviava. Il Manin, nella lettera scritta a'rettori d'Inghilterra e di Francia, aveva domandato: Che i Veneziani fos-

sero alla dominazione austriaca-sottratti; se non con render loro quel che pel trattato di Campoformio perderono, almeno col renderli liberi: per lo che fin d'allora mettevansi sotto la protezione de' Francesi e degli Inglesi, lasciando loro facoltà di scegliere a tal fine il miglior modo possibile. Rispondeva Lord Palmerston: Pel trattato di Vienna, nel quate ebbe parte la corte d'Inghilterra, appartenere la città di Venezia all'impero austriaco: nè il componimento proposto nell'agosto passato dagli oratori inglesi e francesi, qual fondamento di pace durevole, alterare punto il sopraddetto trattato; non potendosi indurre cangiamento alcuno nella condizione de' Veneziani, senza il consentimento e l'opera dello stesso imperadore; il quale essersi già ben dichiarato in questo affare: quindi consigliare novellamente i Veneziani a non perder tempo di tornare amici cogli Austriaci, e l'autorità dell'imperadore, senza contrasto, ripigliare. - Così l'un de' nostri protettori parlava, Linguaggio non disforme, come che più inorpellato, usava Drouvn de Lhuys per conto di Francia, conchiudendo anch' esso; che dopo i fatti avvenuti, senza mettere di nuovo a scompiglio l' Europa, non era sperabite che la città di Venezia rimanesse libera dall' impero; essere per tauto non men virtù che senno, il procurare sollecito accordo con chi poteva riuscirle o più benigno o meno severo. Non di meno, parendo che i Francesi fossero a' Veneziani più benevoli degl' Inglesi, Manin scrisse al signor Lacour, ministro della repubblica francese presso la corte di Vienna, pregandolo a spianargli la via di trattare direttamente co' rettori imperiali, per avere condizioni più comportabili delle imposte dal maresciallo Radetzky; e nel medesimo tempo impetrargli un salvacondotto per chi dovesse condursi a Vienna co' pieni poteri. Alla qual petizione rispondeva Lacour: Non aver lui aspettato per adoperarsi in favor de' Veneziani. In più occasioni averne tenuto discorso co' ministri imperiali. e di fresco aver loro comunicato proposizioni di accomodamento. Ne poter-dire quale sarebbe stata la sua felicità, a far cessare i prolungati patimenti di si nobile città: come aver provato dolore acerbissimo, che niun esito fortunato avessero le sue sollecitudini; essendo l'imperadore risoluto di non solo riflutare qualunque ufficio di mezzanità, ma eziandio qualunque profferta di trattati.

XLV. Continuando l' ordine della guerra, gli assediatori avevano terminato la costruttura delle batterie; che in tutto mostravano bocche centocinquantuna, apparecchiate a gittar fuoco sterminatore contro Marghera. Non più aveva il comando dell'assedio Haynau; mandato in Ungheria a porre suggello sanguinoso all' abominevole sua gloria. Eragli surrogato Thurn, uno de' più meritevoli generali austriaci; che dopo d' Aspre, maggiormente giovò alla vittoria di Novara. Questi, allo spuntar del giorno 24 maggio, comandò che fosse data generale batteria: a cui i difensori di Marghera ressero per modo, che da una parte e dall'altra scoppiò asprissima battaglia di cannoni, che non rallentò che al sopraggiungere della notte; durante la quale gli assediati poterono alla meglio risarcire i gravissimi danni arrecati alle fortificazioni, e apparecchiarsi a novella pugna: tornata il di dopo a fiammeggiare collo stesso impeto, e con maggiore estensione; perciocchè gli Austriaci non solo colle palle miravano a fracassar Marghera, ma traevano altresi contro l'isola di San Giuliano, contro il ponte, contro i navili ancorati nelle lagune.

XLVI. Né i nostri seguilavano meno a far atti memorabilit di prodezza e di amor patrio. Uno, portatogli via amendue le gambe, e stramazzato, moriva coi grido di viva Italia: che era pure il grido di tutti. Un artigliere, veduto cader morti i suoi consorti, e rimasto solo, fece egli per tutto il giorno il servizio del caricare. Un tal Patrizio Correr, antico soldato di Napoleone, andato a Marghera per vedere il lictiuolo combattente, fu da una palla colpiio, che lo stese. Il fictiuolo gittossi sopra il corpo del padre moriente: in questo, un'altra palla soproggiunta, fece che amendue abbracciali spirassoro. Altri ferito del braccio destro e invitato a curarsi, ricusò adegnosamente. Alterrata la baudiera in una delle tre lunette, mentro il comandante di essa saliva senza indugio sul para-

petto, per nuovamente inalberarla, un semplice cannoniere. più ratto di lui, lo prevenne, quasi invidiandogli il pericolo. E tra' feriti, chi nell' angoscia de' tagli narrava del combattere, chi sperava ancor privo d'una gamba o d'un braccio potervi tornare, V'ebbe molti che, per non lasciare il posto, durarono a nutrirsi di biscotto per tre giorni, e bere acqua scaturita da buche fatte dalle bombe. Altri, per provvedersi di munizioni, camminavano sotto il grandinare de' projetti: e altri portavano a braccia i piagati, e abbracciavano i cadaveri de' loro amici: avvicendandosi spettacoli di lacrimevole pietà e di feroce ira. In somma, quelle schiere, composte principalmente di giovanetti, che avevano abbandonato gli usi del viver lieto; mescolate di nobili, popolani, studenti, ricchi, figlinoli di magistrati, e in fine d'ogni ordine, e di provincie diverse; furono si pazienti alla fame, sete e ad ogni maggior fatica, e si sprezzanti della morte, che quasi più dessi non parevano. Tanto poteva l'amor della patria: il quale se fosse stato meglio assecondato, e provveduto di buona disciplina, non si sarebbe detto che le turbe disordinate dei militi volontari più tosto pregiudicarono, di quello che giovassero alla liberazione del paese pel quale guerreggiavano.

XLVII. Però in questa seconda giornata di Marghera le rovine furono maggiori. Non era fortificazione non dan-neggiata; quasi un terzo d'artiglierie divenute inutili; ma-gazzini di polvere saltati in aria. E non di meno, il presidio non piegava, ne chiedeva di arrendersi; mentre il popolo di Venezia, affoliato ne' luoghi alti, osservava il terribile combattimento; veggendosi da una parte un fiammeggiar continuo e raddoppiato, lungo le nemiche trincee; e dall'altra, la rôcea di Marghera, fra globi di fuoco e nembi di fumo, parere ad ogni tratto sprofondare. Tuttavia poteva ancora difendersi per alquanti giorni, e prima ridurla un muechio di sassi che cedere, se si fosse provveduto a non lasciarla avviluppare: occupando subbio di tutta forza il capo del ponte a San Giuliano. Ma i rettori del governo veneziano, ignorando il vero stato delle cose, portarono giudizio contrario;

per la opinione che il possedere Marghera giovava poco al nemico, e l'abbandonarla faceva che si potesse meglio afforzare la difensione nello interno delle lagune. D'altra parte. il general Pepe e il comandante Ulloa, che pur avrebbono desiderato, per onor militare, di seguitare la resistenza, cominciavano ad abbandonarsi anch' essi; non solo per la sempre crescente penuria di munizioni, che un giorno mancarono affatto, ma ancora per mal umore con quelli del governo. I quali avendo imprudentissimamente instituito in Venezia un consiglio di sorveglianza per la sicurtà de' cittadini, più atto a seminar sospetti che a dissiparli, mandarono sorvegliatori nell' interno di Marghera; di che fecero doglienze e richiami i capi della difesa; dolenti altresi che si lasciasse nel diario del governo riferire gli ordini della resistenza e delle sortite; e, quel che era peggio, dir lodi de' combattenti, più per favore, che secondo il vero merito.

XLVIII. Adunque, fatto consulta generali e governanti. deliberarono di scomberare la rocca di Marghera nella notte dal 26 al 27 maggio; e per effettuare senza danno detta deliberazione, la tennero per modo celata, che seguitossi in più punti a mantenere l'apparenza di battaglia, intanto che le milizie sotto ragionevoli pretesti erano fatte uscire. Innanzi la mezza notte abbandonarono la rocca e i due fortini: ritirandosi con tal precipitazione e disordine, e facendo tal confuso raguno alle sponde della laguna e al ponte, che dove il nemico se ne fosse accorto, e gli avesse seguitati, avrebbe potuto per avventura entrare in Venezia sutle poste de' difensori. Ma error maggiore dello sgombrare Marghera, fu ritirarsi fin dentro Venezia; essendo regola di buona difesa, contrastare al nemico la terra palmo a palmo. E sulla sponda delle lagune, e a capo del ponte, assai vantaggiosa resistenza si poteva fare, per lo gran tratto di terreno fra Marghera e il ponte, ancor più paludoso e impraticabile di quello onde era circondata Marghera. Ma risoluzioni gravissime e dolorose si richiedevano. Fra le quali, la pronta demolizione del magnifico ponte sulla laguna, di dugentoventidue archi. Veramente il general Pepe, e i più vivi del popolo, avevano

chiesto che fosse alla difesa della patria sacrificato: ma i rettori; più molli nell'eseguire la resistenza che prodenti nel farla deliberare, ricusarono; contentandosi di far minare alcuni archi, di tratto in tratto, fino alla piazza di mezzo. In effetto, appena le genti che di Marghera si ritiravano, ebbero passato, fu appiccato il fuoco, che soli diciannove archi rovinò. E sendo la prima rottura discosta dall'estremità, questo spazio era lasciato alla occupazione de' nemici. Similmente, il forte San Giuliano, che reggendo per alcuni giorni, avrebbe arrestato gli assalitori in sul rivaggio delle lagune, e dato agio a' nostri di fare le necessarie demolizioni, fu abbandonato. E al danno s'aggiunse lo scandolo; percioccliè le genti che lo tenevano, saputo lo sgombramento di Marghera, furono presi da tale spavento, che non ascoltando la voce de capi e calpestando gli ordini ricevuti, vollero senza più dipartirsi: nè cotale atto di fellonia fu punito. Tanto era debole la disciplina; tanto poco valeva l'autorità del capo supremo.

Frattanto gli Austriaci, niente spillato dell'abbandono di Marghera, nella sera del 25 avevano cominciato varchi sotterranei in verso il forte Rizzardi; nè lasciato mai in tutta la notte di trarre colle artiglierie. La mattina del 26 tornarono a dar la batteria da tutti i punti, con la stessa violenza ·de' giorni avanti; se non che incontravano sempre più debile resistenza, si la mattina del 27 s'avvidero con grande sorpresa, che i difensori s'erano partiti. Tosto s'impossessarono de' forti, camminando verso il ponte, e fino a' primi archi avanzandosi. Nel medesimo tempo, un drappello, trasportato da barche, andò per occupare il castello di San Giuliano. Al loro giungere, la conserva di polvere, apparecchiatovi il fuoco, scoppiò. Quasi tutte le fortificazioni rovinarono, e non meno di cinquanta uomini morirono o rimasero storpiati; i quali, come divenuti inutili, furono gittati nelle lagune. Così gli Austriaci furono padroni di Marghera e del rivaggio delle lagune, dopo un mese e più di sforzi, e dopo perdita di circa settecento nomini. A' quali s' aggiungevano più di quattro mila malati, per cagione della malignità dell'aria, e le straordinarie fatiche durate fra pantani. La perdita sofferta da nostri ne' fre ultimi giorni della difesa, fu di circa qualtrocento uomini, fra morti, feriti e prigioni; oltre alle artiglierie, che dovellero lasciare, quantunque rendute inutili, al vincitore.

XLIX. Impadronitisi gli Austriaci di Marghera, del cano di ponte e di San Giuliano, l'assedio di Venezia diventava più stretto. Non di meno, esso avanzò maggiormente per manco di risolutezza e di perizia nei nostri a fortificare gagliardemente il ponte: che dalla prima rottura in fino a Venezia allungavasi per circa tre miglia di lagune, sotto la guardia de' forti, delle batterie e cannoniere. Il general Pepe, compiuta la ritirata di Marghera, diessi ad arringare alle milizie; tenendogli bordone con altre dicerie il Tommaseo, esclamante (dentro Venezia) che bisoguava resistere, resistere a qualunque patto, per fuggire il vitupero e la maledizione delle genti. E in questo, erano con gran danno e pericolo trascurati gli ordini di affortificare la isoletta di San Secondo. Nè pure si pensava a compire la costruzione della batteria di mezzo. Ma i nemici non avevano perduto tempo: e non potendo avventurarsi ad ardite fazioni, pe' numerosi battetti armati che intorniavano il ponte, a' quali essi non ne aveano altrettanti da opporre, s'apparecchiarono senza indugio a battere colle artiglicrie le nostre difese; e nella notte del 27 al 28, collocati nella prima rovina del ponte alcuni mortai, il di vegnente scagliarono bombe confro la piazza di mezzo del ponte, e contro l'isoletta che è dietro di San-Secondo, da arrivare fino alle prime case della città di Venezia.

L. Ma alle negligenze sopra notate, riparò in parte, e come potevasi meglio, il colonnello Ulloa, a cui, meritamente elevato al grado di generale, era pure stato conferito il comando di quella difensione; e datogli per aiuti il Cosenz, allora creato colonnello, e i prodi Sirtori, Mezzacapo, Rossaroll, Vergiti e Carnisco. Laonde, principiato subito ad afforzar San Secondo con artiglierie e col rinforzo di barche leggiere, poterono non solamente reggere al trarre de nemici, ma disturbare le loro opere di fortificazione; consistenti in

più traverse sulla porzion del ponte che occupavano, e nella struttura di otto batterie, spartite fra San Giuliano, il capo di ponte, Bottenigo e Campallone, con la mira ne' canali, da impedire gli sharchi, e conferire a spugnar la difesa. Se non che, dovendo le dette opere farsi sotto continuo e vigoroso tirare delle nostre bombarde dalla piazza di mezzo, dal ponte San Secondo e dalle barche, restavano di continuo interrotte; e assai più lungo tempo che non credevano, bisognò loro, innanzi di averte condette a termine. Il phe, per altro, non fu per parte nostra che indugiare, anzichè impedire, la espugnazione di Venezia; per la quale i fati di tutta Europà cospiravano.

LI. Tuttavia seguitavano le illusioni; facili a prendere gli animi nelle estreme disgrazie. La guerra d'Ungheria era sempre proceduta favorevole a'sollevati; ne appartiene a queste istorie raccontarla, importando solamente notare, che eletto Kossuth presidente della republica ungherese, scrisse subitamente al Manin, manifestandogli il desiderio d'intendersi col primo rettore di Venezia. Nel medesimo tempo, giungeva altra lettera scritta da Ancona dall'ambasciadore dello stesso Kossuth, che esortava i Veneziani a tener fermo per altri due mesi, contro l'avversario comune; e a mandare in detta città, per consultar provvedimenti di scambievole utilità. Fu spedito Lodovico Pasini, che abboccalosi coll'oratore, ricevette promessa che la nuova repubblica d'Ungheria soccorrerebbe i Veneziani di pecunia e di valide forze, così marittime come terrestri. Raccendevansi per tanto le speranze, e a maggiori gravezze e pericoli sottoponevansi i cittadini. Essendo ne' magazzini di tabacco e di sale il pregio di tre milioni circa, a questi fu dato di piglio. con cessione pure al municipio; costretto a gittar nel pubblico altrettanta somma di moneta in carta, la quale arrivò a quindief milioni.

L11. Nel medesimo tempo, lavoravasi con più ardore alla distruzione dell'immenso ponte: maraviglia delle genti che andavano a Venezia. In pochi giorni furono rovinati diciassette archi davanti dalla piazza di mezzo, concorrendovi uo-



mini d'ognicondizione e d'ogni età, con vicendevole opera di martello, e scoppio di mine. Le donne confortavano i demolitori, accompagnandoli al luogo, e dicendo loro; non tornate se il ponte non è disfatto. Ma la più gran parte di esso rimase in piè. Però la condizione della difesa migliorò: la quale così ordinarono. Nella piazza di mezzo del ponte, era una batteria di sette cannoni; quantunque vi avesse spazio a numero maggiore. Dietro, s' alzavano due traverse, con in mezzo maschi. Nell'isoletta di San Secondo sorgeva altra batteria, non avente più di cinque bombarde. Da queste due batterie era guardata Venezia. Nel rimanente, la fortificazione procedeva in questa forma. A destra del ponte, erano le batterie di Campalto, Tessera e Carbonera, che difendevano gli sbocchi. A sinistra, i piccoli forti di San Giorgio in Alga e di Sant' Angelo della Polvere; nel tempo che numerose barche armate difilandosi dentro i canali, non leggier molestia davano agli assediatori. Tutto ciò formava la prima parte delle fortificazioni. Formavano la seconda tre batterie nell'isoletta di Murano; altre tre nella estremità del ponte; e altre a manca del campo di Marte. Una delle quali, per singolare stranezza di quei tempi, chiamata prima dal nome di Pio IX, fu poi con quello di Roma, rendutasi repubblicana, significata. Ne si lasciò pure di fare qualche prova di sbarco a San Giuliano e a Bottenigo, per distruggere le fortificazioni del nemico in questi luoghi; ma non riesci, stando esso bene in sull'avviso: nè la piccola larghezza de' canali permetteva alle barche di formare molto distesa fronte.

LIII. Ma se bene gli Austriaci avessero persuasione che prima o poi sarebhono giunti a espugnar Venezia, tultavia ogni di meglio provavano, non essere impresa tanto agevole, nè vittoria tanto allegra: oltre di che, la guerra d'Ungheria, e forse la non per anco ben determinata certezza del soccorso de' Russi, doveva metter loro il cervello a partito, e farli pensare poter pure abbisognare colà gran parte di quell' esercito che allora campeggiava la veneta laguna. Finalmente, per quanto poco frutto facessero gli uffici de' ministri di Francia e d'Inghilterra, non era possibile che

almeno qualche apparenza di venire ad un accordo non producessero. Tra per una cosa e per l'altra, il maresciallo Radetzky, fornato meglio sopra di sè, dalle prime superbie calò. Il 31 maggio, ricevette Mamin lettera del ministro imperiale De Bruck, arrivato a Mestre, che diceva: Avendo inteso sua maestà l'imperadore, volersi da' Veneziani trattare dirittamente co' suoi ministri, spedir lui a tal fine, con piena potenza. - Senza indugio il Manin raguna il Consiglio a parlamento, e messe a notizia di esso le lettere de legati di Francia, le proposte di Kossuth, e da ultimo la profferta di De Bruck, prega a volere, bilancialo tulto, prendere una deliberazione, non meno utile che onorevole alla patria. Il Consiglio, considerando come non fosse da rigettare la richiesta conferenza dell'ambasciado: . austriaco, nè si dovesse eziandio restare dalla difesa, fece questo decreto: Che le milizie di terra e di mare col loro valore, e il popolo co' suoi patimenti avevano della patria ben meritato: che esso Consiglio persistendo nella deliberazione del 2 aprile, confidava nel notato valore dell'esercito, e nella perseveranza del popolo; che, finalmente, al presidente del governo Maninconferiva autorità di continuare i trattati cominciati, salvo ad essere dal Consiglio ralificati. - La qual deliberazione notificata per bando, fu con liete voci accolta dal nonolo, solito a festeggiare ogni cosa, E senza indugio furono mandati con salvacondotto i cittadini Foscolo e Calucci a Mestre, per trattare col ministro imperiale.

I quali avendo, per prima cosa, domandato che la città di Venezia fosse renduta libera, con estensione di territorio da poterla naturalmente sostentare, il legato austriaco rispose: Avere oma i l'imperadore deliberato di riconquistare Venezia; nè altro potersi discutere che i capitoli, della futura costituzione pe' Lombardoveneti. Essece in lui facoltà di notificare queste tre proposizioni: di costituire un regno lombardoveneto con particolare statuto; spartito in due provincie, lombarda l'una, veneta l'altra; finalmente, rendere Venezia una città imperiale, con proprio governo municipale. — Detto questo, che ben era un non volere dar.

nulla, e solo acquistar tempo, il De Bruck si parti per Milane; restando gli oratori veneti incerti e dubbiosi intorno a' veri intendimenti della corte austriaca. E accorgendosi di aver avulo piuttosto speranze che promesse, e mal sapendo render conto della loro commessione, domandarono schiarimenti allo stesso De Bruck. Il quale da Milano rispondeva loro in questa ancor più avviluppata sentenza: Maravigliarsi come si stimasse ch' e' non avesse offerto che speranze. Ma, o si voglia considerare la condizione del regno lombardoveneto a petto alle altre provincie dell'impero; e v' ha la costituzione di tutto lo impero del 4 marzo, che. per fondamentale e irrevocabile canone, stabilisce dovere il detto regno far parte della monarchia austriaca: o si consideri la costituzione speciale di dette provincie; e più chiaro resulta che non sono speranze o promesse, ma effettiva concessione di tutte le istituzioni conciliabili col sopraddetto canone della costituzione imperiale.

Letta questa lettera in Consiglio, fatto segreto parlamento, deliberossi che il presidente del governo rispondesse, che non sapendosi prevedere le conseguenze del principio messo innanzi qual fondamento dell'accordo, e quindi essendo mestieri chiarir meglio la quistione, domandava nuovo salvacondotto per nuovi oratori, e la indicazione del luogo da convenire. Replicò da capo a questa risposta il De Bruck: Ch'e' di buon grado sarebbesi un'altra volta dedicato a conferire co' rappresentanti di Venezia, per amore di risparmiare a detta città maggiori sciagure e rovine, indicando per luogo del novello congresso la città di Verona: dove i legati veneti, Calucci e Pasini, andarono, senza che la loro commissione avesse miglior esito; come più innanzi di-remo.

LIV. In tanto, dentro Venezia si mormorava che i rettori non provvedevano quanto era mestieri alle cose della guerra. Parecchi ufficiali che erano sopra l'approvvigionamento, venivano designati per ladri o traditori; e forse non saranno stati puri. Certamente la mancanza det viveri, e più ancora quella della polvere, era grandissima. Ad ogni modo,

BANALLI. — 4.

parve di creare un consiglio di tre (che furono Ulloa, Sirtori e Baldisserotto), sotto la presidenza del general Pepe. con balía piena di soprintendere a tutte le cose di guerra e di marineria; senza dependenza alcuna col presidente e co'ministri della repubblica. E conciossiache, come più volte abbiamo notato, il maggior difetto della difesa di Venezia era nelle forze di mare, deboli e scarse, il principal pensiero del detto consiglio fu ad esse rivolto. Ma egli era tardi. Tutto se ne andò in bandi gonfi, rassegne, e uno sterile ordine così concepito: Essendo stata mai sempre in mare la gloria della città di Venezia, e avendole la natura e la storia dato titolo di reina dell' Adriatico, perchè le sia mantenuto con fatti uguali alla sua grandezza, invitare la gioventù a scriversi volontaria per la navale milizia, con debito di rimanervi mentre dura la guerra. - Ma il bisogno maggiore era di buoni navili, governati da provati ufficiali di marineria; che forse sei mesi addietro, con più accorgimento d'amministrazione pecuniaria, potevansi acquistare: in quelle strette, era gravissimo desiderio, o appicco a querele inutili di malcontenti; che, per astio o vaghezza di romoreggiare, tenzonavano i rettori di errore commesso, quando non era più riparabile.

LV. In questo tempo, i soldati austriaci, poco cărando de trattati diplomatici, o sapendo a che dovevano riescire, scoprivano, impazienti d'indugio, le loro batterie; e il secondo campeggiamento, meno facile e spedito, ma non meno efficace del primo, cominciavano. Colle artiglierie appostate in capo del ponte, e nel forte di Sau Giuliano, fronteggiavano la piazza di mezzo, e l'isoletta di San Secondo; mentre con quelle di Campaltone e Bottenigo traevano contro le barche principalmente. Fulminavasi da ambe le parti con uguale ferocia; ma la grande lontannaza faceva che i tiri giungessero poco danosi: di che provando dispetto specialmente gli Austriaci, che assalivano, vie più rafforzarono il loro hombardare, con mira di distruggere le batterie veneziane, poste in sull'estremità del tronacto ponte. Le quali mon contenendo, come sopra fu detto, che sette can-

noni e due mortai, non così rintuzzavano l'impeto del trarre nemico, che assai dannaggio non ricevessero: il quale per altro era con maravigliosa prontezza e alacrità riparato dai nostri. Dopo aver combattuto il giorno, nella notte, mentre (acevano i cannoni, o meno.spesso tonavano, travagliavansi a rifare le bombardiere, racconciare i parapetti, coprire di sacca di terra gli archi del ponte più prossimi, sotto i quali barche cariche di vettovaglie e monizioni, o da trasportare fertit, ripgavano con sicure a monizioni, o

Ne dimostravano i nostri minor caldezza nel fortificare magorimente l'isoletla di San Secondo; dove la batteria, da prima formata di cinque cannoni, augumentarono di altri otlo; e, qui veramente ridussero la difesa così gagliarda e micidiale, che oltre ad avere rovesciati parecchi cannoni al nemico, più volte distrussero il ponte di San Giuliano, che i soldati austriaci non a torto chiamavano il ponte della morte. Abbisognata sarebbe più valida batteria nella gran piazza di mezzo al ponte; ma dopo il cominciato folgorare de' cannoni, non si poteva più, senza gran pregudizio; e parve da contentarsi di costruire nuova batteria nella quata piazza, presso a poco alla medesima altezza dell'isola di San Secondo, composta di sei cannoni, tutti contro a San Giuliano traenti.

LVI. A questo secondo e più stretto sforzamento d'assedio, il popolo di Venezia non apparve più sbattulo o inquieto: che anzi, fosse natura allegra, o virtù necessaria, mostrava più coraggio; aiutato da una divozione del luogo: perchò il di che ricominciò la battaglia, era festivo a Sant'Antonio; veneratissimo per memoria e credenza di essere atata per la: sua intercessione in ozni tempo Venezia inespugnabile. E siccome avevano posto il nome di detto santo alla maggior batteria del ponte, comandata del prode napoletano Rossaroll; contro cui, e contro allresi San Secondo (il cui comando era affidato al veneto Coluzzi), folgoravano principalmente le nemiche bombarde poste in San Giuliano, senza che dalla parte nostra il tirare fuses men gagliardo; cost dicevano, con veneziana gaiezza, essere i detti tre santi venuti venuti

in sul mezzo della veneta laguna a farsi guerra mortale. LVII. Ma grande spaveuto e contristamento fu il 27 giuono. Una homba nemica, caduta nella piazza di mezzo, presso a' magazzini di polvere, fece che quelli a un tratto divampando, saltassero in aria: con si orrendo tuono e fracasso, che tutti i forti, e la stessa città di Venezia ne furono rintronati: e corse a ognuno il gelo nelle vene, veggendo insiememente terra, sassi e nezzi di trave, come se fosse pioggia, cadere dall'alto, dove l'impeto della scoppiata polyeriera gli aveva lanciati; oltrechè il terreno si forò per modo, che di sotto nel fosso montò acqua. Molti vi restarono morti e feriti; alcuni per modo tranghiottiti in quella rovina, che de' loro cadaveri non si trovò vestigio. Tuttavia, mentre così la polveriera andava in fiamme, da rassembrare un inferno, i difensori della batteria di Sant'Antonio dimoravano intrepidi, da essere bene tra' forti appellati fortissimi. Chi attendeva alle artiglierie, chi a spegnere lo incendio, chi a removere le accumulate macerie, chi a sbrattare i cannoni da' rottami piovutivi; e tutta quest' opera compivano tra il furiare tempestoso, e allora moltiplicato, de' tiri nemici : avendo innanzi l'esemplo del loro capo Rossaroll, che gl'incoraggiava col mettersi primo al pericolo; e se bene da più giorni da febbre travagliato, non volle mai lasciare la batteria; anzi, a quel terribile incendio e scoppiamento, seguitato da maggior tempestare dei cannoni austriaci, parve tornatogli tutto'l vigore della sanità. Senza posa correva su e giù a dar ordini, apprestar conferti, fare disponimenti; in fino che rassicurato che la sua batteria valeva a resistere per ancora, salito in sul parapetto come a squardar di faccia il nemico, fu da una palla di cannone colpito, che lo stramazzó; e accorrendo soldati a sostenerio, gridava boccheggiante: state a' vostri posti.

LVIII. Innanzi di spirare, volle vedere il suo superiore è amieo Cosenz, creato, in luozo dell' Ulioa, comandante di quel primo circondario della difesa, per raccomandargii la batteria e la salute di Venezia; e al prete che gli somministrava i sacramenti de' mortibodi, ede sortivavio di perdo-

nare a tutti, rispondeva: lo non 'ho da perdonare alcuno, non avendo altri nemici, dal re di Napoli e da' Tedeschi in fuora. Finalmente, a' compagni, che intorno piangevano, raccolto l'ultimo fiato, disse: Non me, che muoio, dovete piangere; ma si la nostra Italia, che dev'essere obbietto d'ogni vostro amore. Con queste parole rese l'anima intrepida e pura fra le braccia del genoreale supremo; ripetendo a lui: Vi raccomando la mia batteria. La quale da indi innanzi fu del suo nome chiamata.

LIX. E lui beato, che morto in quel giorno, non vide cadere l'estremo baluardo dell'italiana libertà, nè la comune patria novellamente nel servire sprofondata Giovanetto, andò col padre esule in Grecia, e per la liberazione di quella terra gloriosa combatté. Rimpatriato nel 1833, congiurò; e condannato a morte, mentre era per porre il collo sotto la scure del carnefice, ebbe la grazia; che lo trasse a condurre tra' ferri per quindici anni la vita. Liberato nel 1×48. fu tra' primissimi che per la guerra di Lombardia partirono. Pugno a Curtatone, dove riporto una ferita, rimastagli sempre aperta. Fatta la tregua, passò a Venezia: come colui che di combattere co' nemici d' Italia non si saziava: chiedendo di essere mandato dove il pericolo fosse maggiore. A Mestre comandò l'antiguardo del centro; in Marghera, la lunetta, maggiormente esposta al bombardare nemico. Finalmente, ebbe il governo della maggior batteria di Sant' Antonio, nella piazza di mezzo del ponte: dove la morte, tanto cercata per amor d'Italia, incontrò. Dolenti ricordazioni; non per la onorata fine di que' generosi, ma per tanto sangue di prodi, senza corrispondente frutto, versate.

LX. Tornando alla difesa di Venezia, nè pure gli Austriaci facevano tutto col maggiore accorgimento di guerra. In vece di raccogliere le loro genti alla più pronta espugnazione del ponte, ne lassiarono circa ottomila a campo sotto Brondolo, per prendere questa cittadella; cui, insieme coll'altra estrema di Treporti, poteva bastare di circondare, senz'altro. Sorge Brondolo, dove la Brenta, il Bacchiglione



e il canale di Valle raccolgono lor acque per iscaricarne porzione nella laguna; mentro l'altra séguita suo corso per andare dirittamente al mare. Cinto di bastioni, difende a mezzo giorno la laguna; fiancheggialo a destra dal piccolo forte di San Michele, a manca da una specie di campo trincacio; difeso nell'interno da altri due fortini; uno de' quali guarda il ponte, che all'isola detta de' Giardini, comunicante con Chioggia, congiunge il littorale; tutto guernito di fortificazioni, che vanno fino alla imboccatura della Brenta: delle quali centro è Brondolo. Vi era un presidio di cinquecento uomini, con cinquanta pezzi di artiglierie; mentre non meno di sessanta cannoni munivano San Michele, il fortito Lombardo, il campo trinceato, e il resto delle difese sulla Brenta: alloggiandovi, in tutto, circa cinque mila uomini.

LXI. Gli Austriaci, accampati intorno a Sant' Anna, alla imboccatura dell' Adige, per prima cosa avevano procacciato di fare strade praticabili verso la Brenta; se nonche, essendo il terreno qui ancora più molliccio che nelle vicinità di Marghera, assai fatica durarono, e poco o nessun frutto raccolsero. Intenzion loro era di attaccare i nostri lungo la riva della Brenta, facendo il maggiore sforzo presso Busiola, per quivi aprirsi il varco. Costruirono per tanto tre batterie: due assai vicine e gagliarde per battere Busiola, Brondolo e Sant' Anna; l'altra, posta verso il mare; in luogo più tosto elevalo, per signoreggiare il corso del fiume, e il campo trinceato de' Veneziani. In questo, l'armata, dovendo pigliar parte all'assalto, s'accosto ai liti di Chioggia, mandando sue navi vicino di Porto Fossone (luogo anch' esso sulla imboccatura dell' Adige), a fine di sbarcare milizie. Il 4 di giugno, fu per terra e per mare combattuto; con poca fortuna degli Austriaci; perchè l'armata, dopo aver provato i tiri delle nostre artiglierie, senza aver potuto effettuare alcuno sbarco, ritrassesi. Ne più vantaggio ebbero le forze di terra. Quindi la battaglia, durata dal mezzodi alle nove della sera, colla perdita d'una ventina d'uomini da ambe le parti, non si rinnovellò nel di vegnente; vol-



gendosi i soldati austriaci a far trincee e steccati: nella qual opera altresi interrotti da difficottà di suolo impraticabile, lentamente procedevano. Prima dell'entrare del mese di lugito, non v'ebbe fatto degno di memoria; tutto il combattimento riducendosi a non moito discosto trarre di cannoni, rovesciarsene di tratto in tratto di qua e di là, uccidere qualche soldato; senza che per questi fatti l'opera della spuggazione/o della resistenza avanzasse.

LXII. Ma il male degli assediati consisteva nell'abbandono generale in che erano stati ridotti, e nella penuria de'principali mezzi di difesa. Principalmente scarseggiavano polveri e viveri; che è quanto dire il come nutricare la guerra, e sostentare i combattenti. Ordinossi che chiunque avesse polyere, dovesse recarne; in oltre, fu costrutta una grande polveriera. La quale, quasi subito, per fuoco appiccatovi, scoppiò e saltò in aria. Restaurata prontamente, non stette guari che altro repentino incendio fecela rovinare. Di che il popolo tanto più si spavento, quanto che non a torto sospettava, che per tradimento, anzi che per caso, i detti scoppi, l'un dopo l'altro, avvenissero. Quindi nacquero furiose contese e tumulti, che potevano divenire sanguinosi, se a calmarli non accorreva sollecito il Manin. Ne la polveriera restaurata per la terza volta, e messa in opera, produsse mai polyeri in quantità proporzionata al bisogno: mancando altresi il salnitro, donde si cava.

LXIII. Maggior nois dava la penuria de' viveri; il cui pregio era andato ogn' ora augumentando, non solo per cagione dell'assedio, ma ancora per improvvedenza di quelii del reggimento; che poca briga si davano di questa suprema bisogna, credendo che la vettovaglia non sarebbe giammai venuta manco. Non solo rifiutarono continue profferte di derrate da incettatori forestieri; ma, che era peggio, chiudevano gli occhi, e alcuni dicono che secondassero il traffico o monopolio che mercatanti ingordi facevano, trasportando fuori gran quantità di grano, solto pretesto che fusec corrolto, e dando parola (cui poi noa attenevano) di rifornire di migliore. E pichè di delte negligenze e abusi facevasi gran

mormorare a voce e in iscritto, ne' giornali e pe' cerchi, si stimò riparare coll' istituire un altro consiglio, con ampia e speciale autorità sopra l'annona: il quale, non potendo o non sapendo far altro (chè ancora detto consiglio segnalossi per dappocaggine), pretese regolare il modo di fare il pane, e il pregio nel venderlo; determinando la quantità di vettovagita, da acquistare ciascuna fanigita, secondo il numero delle persone. Però la notala trascuranza di vettovagliare la città, era in grandissima parte effetto della povertà dell'erario; la quale cresciuta smisuratamente in sul declinare di giugno, altra gravezza di sei milioni di lire sopra i beni immobili fu posta, anch' essa convertita dal municipio nelle solite cedole.

LXIV. Colle malagevolezze della difesa congiungevasi la impossibilità di onorevole accordo col nemico. Gli oratori veneziani non ebbero in Verona miglior fortuna che in Mestre, continuando le parole ambigue e le promesse fallaci per parte della corte d'Austria; delle quali lo stesso De Bruck appariva forte impacciato. Ma in sul terminare di giugno, disse chiaro: Che l'imperadore voleva di Venezia sottomissione intera, concedendo in ricambio le stesse franchigie delle altre parti dell'impero: non avrebbe domandato indennità o posto taglie, ma si ridotto a due terzi il valore della moneta in carta, distruggendola di mano in mano, a spese della città .- Con queste condizioni i Veneziani non avrebbero capitolato, ma rimesso il collo sotto il giogo. Imperocchè, ancora di quella costituzione imperiale, promessa senza alcuna mallevería, avrebbero dovuto godere quando tutta Italia, anzi l' Europa e il mondo si fossero ben tranquillati: il che nel concetto degli Austriaci voleva significare, non mai. Non è dunque a maravigliare se, mostrate al Consiglio veneziano queste ultime proposizioni, e fatte altresl conoscere in pubblico, fossero quasi con unanime disdegno ributtate; e dal popolo, coll'accento orribile della disperazione, si gridasse il proseguimento della fatale guerra, dimostrando sua collera contro chiunque di raccomandare la sottomissione osasse.

J.XV. Cosi la città di Venezia deliberò di rimettere alle armi la defilirizione della ite. Magnanimo, e del pari infelice proponimento: contro cui stava non la volontà degli nomini, ma la-malvagità dei destini; infesti all'Italia, anai lali libertà delle nazioni. Ma come ella reggesse per alcun altro tempo, e come poi in poter dell'imperadore tornasse, dirò più innanzi; richichendo l'ordine, che di nuovo ci ri-conduciamo a Roma: dove gli sguardi del mondo erano altra principalmente rivolti; si perché trattavasi di rimettere il papa, e si perchè quell'impresa aveva colleganza strettissima colle cose della repubblica francese; che teneva in ansiosa cura popoli e re.

## LIBRO VENTISEESIMO.

## SOMMABIO.

I. Ricominciamento della guerra de Francesi contro Roma. - II. Postnra di questa città. - III. Assalto del 3 giugno, ributtato ferocemente da'Romani. - IV. Atti eroici. - V. Bestemmie e maledizioni scagliate contro al paps. - VI. Intrepida calma del popolo romano, Deereti. -VII. Opere di assedio de'Francesi. Sortite senza successo .-- VIII. Testimonianze di coraggio antico. - IX. Avanzamenti delle fortificazioni nemiehe. - X. Devastazioni inntili alla difesa. Bisogno di danaro. Nuove polizze del tesoro. - XI. Intimazione di Ondinot s'Romani di arrendersi. - XII. Risposta de' medesimi. Accoglienza fatta a Lesseps a Parigi. Sfacciatezza de' ministri francesi nel mentire, - XIII, Vennta del nuovo legato francese de Corcelles. Sua lettera. Risposta del Mazzini. - XIV. Trasferimento del Consiglio in Campidoglio. Diceria del principe di Canico. Parole del presidente della repubblica francese.-XV. Moti di Francia nel mese di gingno. - XVI. Ordini a Ondinot di affrettare l' occupazione di Roma, - XVII. Danni fatti dall' esercito francese. Bombe lauciate. - XVIII. Rottura de' bastioni nella notte del 21 giugno. Parole di Oudinot a' soldati. - XIX. Discussiona nel Consiglio intorno ai capitoli della Costituzione repubblicana. --XX. Gara fra il Roselli e il Garibaldi accesa dal Mazzini. - XXI. Ustinazione del Mazzini a continuare aocora la resistenza. Disposizione del popolo romano a secondarlo. Eccitamenti di terrore per maotener la reaistenza. - XXII. Resa della città di Ancona, capitolazione, ristoramento del governo papale in tutte le Marche, per autorità di monsignor Savelli. - XXIII. Bombardamento di Roma. Protesta degli oratori forestieri. - XXIV. Ultime e maggiori prove di valore dalla parte de'Romaoi. - XXV. Assalto finale de'Francesi nella notte del 29 al 50 di giugno. Battaglia varia, atrocissima, Morte del Morosini. - XXVI. Nuovo e più feroce combattere da una parte e dall'altra. Morte del Manara. - XXVII. Dichiarazione del Garibaldi. - XXVIII. Deliberazione del Consiglio di cessare dalla difesa, divenuta impossibile. Nuovo trinavirato. - XXIX. Commozioni popolari. Capitoli della costituzione della repubblica romana. - XXX. Trattati del municipio col generale francese per una espitolazione, Pretese di Ondinot. Deliberazione di non capitolare e di cedere alla forza. Proposta del Mazzini, senza effetto. Uscita del Garihaldi da Roma. Ingresso dell' escretto franceso. —XXXI. Tomulto mosso dal Cernoschi. Insulta à creduti partigiani de' Francesi. — XXXII. Editto di Oudinot a' Romani. — XXXIII. Protesta e dispersione del Consiglio romano. — XXXIV. Provedetta. — XXXV. Provedetta. — XXXV. Provedetta. —XXXV. Proved

- I. Partitosi da Roma Lesseps, non più impacci aveva il generale Oudinot a rinnovare l'assalto. Il suo esercito erasi rinforzato col continuo arrivare di milizie, che di circa trenta mila uomini si giudicava, I Romani, dall'altra parte, avevano anch' essi aumentato il numero de' combattenti : sempre per altro gente rágunaticcia, piena certamente di ardore e coraggio, non da perseverare negli ordini; fatta per vestire e svestire l'armi di ora in ora, meglio per impeto generoso, che per comando buono. Avendo Oudinot notificato a' triunviri, che s'intendeva cessata la tregua, e il 4 di giugno ricominciare la guerra, non aspettò il termine posto. Violando ancora le leggi della fede militare, tornò ad assalire il giorno prima; essendo le forze disposte in questo modo. A Monte Mario l'ala sinistra: il centro alla villa Santucci: la diritta ala a Santa Passèra; prolungandosi in fino alla chiesa di San Paolo, Roma, situata in val di Tevere, con più colli dentro, è spartita dal fiume in due parti ineguali; di cui una, formante cinque sesti della città, è chiusa da muraglia alta: e da alquante torri, più o meno distanti, fiancheggiata. L'altra, dov' è il Vaticano, è cinta di bastioni solidissimi; dietro a' quali è l'antico muro aureliano, da formare una specie di trincea interna. Oltre a ciò, il castello Santangelo da settentrione, il monte Gianicolo nel mezzo e San Pietro a Mon-· torio a mezzogiorno, la rendono la parte veramente forte, e manco spugnabile.
  - 11. Pure, contro questa i Francesi volsero il loro campeggiamento: il che non potremmo affermare con certezza, se facessero per imperizia del capo, o per occasione di mostrare valore nel condurre un assedio con tutte le regole dell'arte, o forse anche per timore, che entrati facilmente in città, e senza aver prima combattuti i resistenti, non si dovessero trovare addosso la piena del popolo, cui già

avevano veduto così disposto a guerreggiarli. Comunque sia, fece trasecolare, che esgrcito hene armato e numeroso restasse a camp fuori di Roma lanto tempo: niuna città, per la estesissima circonferenza, essendo più accessibile, e niuna si trovò mai per arnesi e arti di guerra maggiormente sproveduta. I partigiani di quella spedizione, non solo francesi, ma ancora italiani, giudicarono avere Oudinot proceduto lentamente, e per via di lavori militari, a fin di risparmiare la rovina de'monumenti, che fanno Roma la maravicila di tutti i popoli. Ma, oltre ad essere poco credibile si fatto amore in nemico crucciato da sconfitta, non è vero che di scazliar hombe restasse; le quali se maggiori danni non produssero, deesi più al caso, che allo studio di serbare intatti i monumenti, rifetrice.

III. I Romani, che il giorno 3 non s'aspettavano di essere assaliti, sentono la mattina che le loro avanguardie di villa Panfili erano attaccate, e imprigionate due compagnie che tranquillamente si riposavano. Nel medesimo tempo, dal lato opposto, una brigata francese, alloggiata a Montemario, sorprendeva le genti che guardavano Pontemolle: le quali, prima di cedere, più ore tennero fronte. Che è che è, si dà ne' tamburi e nelle campane. Il popolo armato corre a' bastioni. Tre legioni, condotte dal Garibaldi, dal Melara e dal Manara, entrano nella mischia: che s'accende ferocissima e ostinata da ambe le parti. I Francesi mirano ad impadronirsi delle ville Panfili, Corsini e Valentini, e della chiesa di San Pancrazio, per quindi cominciare le trincee, e campeggiar con effetto la città. Ma da per tutto scontrano difensori, che col fuoco e col ferro contrastano. Più volte prendono i luoghi agognati: altrettante li pérdono rinculando; si rinfrescandosi essi di nuovi combattenti (mentre i Romani erano ognora i medesimi), se ne impadroniscono, dono combattimento prolungato in fino a sera. In cui quanto lo intrepido ardimento del Garibaldi spiccò, altrettanto fu manifesta la niuna sua perizia guerresca. In cambio di fare uno sforzo riunito e ordinato, mandò continui e spicciolati drappelli; che se bene con fierezza inaudita combattessero, non potevano avere che successi momentanei, più tosto da rendere sanguinosa a' nemici la vittoria, che procacciarla giammai alle loro armi. In effetto, la perdita de Francesi in quel giorno, non fu meno di trecento uomini, fra morti e feriti; e qualcosa più ne foccò a' Romani. I quali tuttavia mostrarono, che sapevano e volevano combattere; e particolari fatti si notarono, degni di memoria.

IV. Enrico Dandolo, capitano della coorte de' bersaglieri lombardi, erasi colla sua compagnia, sotto folta grandine di palle infiammate, pinto dentro villa Corsini, Eccoti sbucare frotta di nemici appiattativisi. Chi li guidava, faceva segni di pace; e giunto più da presso, gridava in italiano: Siamo amici. Il Dandolo ordinò a' suoi di cessare il fuoco, parendogli che volessero arrendersi. Ma all'improvviso, una terribile carica gittò a terra un terzo de' nostri: tra' quali lo stesso Dandolo, che passato da palla fuor fuore, dopo breve tratto, spirò. Il fratello, che di lui andava in cerca, sospettatolo morto, e volendo raggiungerlo, chiedeva che fosse adoperato in qualche ardita fazione. Fu dal Garibaldi mandato con venti uomini a ripigliare villa Corsini: dove imboscandosi i Francesi, lasciavano che i nostri s'internassero, e quindi piombavano loro addosso in maggior numero, e gli schiacciavano. De' venti rimasero dodici; che tuttavia reggevano, si mezzi ferili dovettero ritrarsi. Alcuni correvano agli spedali a fasciarsi, e tornavano a combattere. Il sergente Monfrini, d'anni diciotto, ebbe d'un colpo di baionetta rotta la mano; pochi minuti dopo ricomparendo tra le file, avendogli il colonnello Manara detto: Che vieni a far qui? ferito come sei, non puoi far nulla: - quello rispondeva: Lasciami pure, serviró per far numero: e poco dopo, in una nuova mischia, colpito la seconda volta, cadde e morl. Il tenente Brouzetti, saputo che un suo compagno era caduto morto, tolti con sè quattro de' più arditi, si cacciò di notte fin nelle avanguardie nemiche, e ne levò il cadavere, cui diè pietosa sepoltura. Il tenente Mangiagalli, combattendo vigorosamente dentro villa Valentini, ebbe troncata la spada, e tuttavia seguitò a menarla in tondo, fino a rimaner padrone del luogo. Il soldato Della Longa, milanese, cadutogli accanto il caporale Fiorani, mentre dall'irrompente numero de' nemici erano i nostri rincacciati, non volendo lasciare il moribondo amico, se lo tolse sopra le spalle; e dovendo con quello ritrarsi lentamente, fu colpito nel petto, e caddero insieme. Più altri esempi di valore e di pietà si potrebbono riferire di quel giorno; nè si renderebbero mai sufficienti lodi al colonnello Lodovico Calandrelli, che soprintendendo alle artiglierie, seppe così bene aggiustare i tiri contro le ville Corsini e Valentini, occupate da' Francesi, che le ridusse quasi mucchio di sassi; e sarebbe ingiustizia tacere i nomi dei graduati Doverlo, Masina, Pollini, Ramorino, Peralta, Bonnet, Cavalleri, Grassi, Scarani, David, Sareto, Cazzaniga: i quali tutti morirono da prodi. E quando pure da cotali fatti altro frutto non si raccolse, rimarrà questo, di aver mostrato al mondo, che gl' Italiani, messi al punto, sanno combattere e morire.

V. Ma la penna non potrebbe riferire le bestemmie e maledizioni al nome di Pio IX, di mano in mano si trasportavano a Roma i feriti; a sovvenire i quali, con materasse e lenzuola, correvano uomini e donne a gara. Dicevasi pe' cerchi e ne' diari: Orrendo conflitto è questo, se si guarda alle due parti che combattono; fratelli contro a fratelli: repubblicani di Francia contro a repubblicani di Roma: quelli ingannati e trascinati a esecranda battaglia: questi gittati contro cui ieri appellavano amico, con valore che basterebbe a liberar dagli Austriaci il violato territorio della repubblica. Ma contro qualunque si pugni, la guerra è santa e magnanima. Dovessimo pure rimaner vinti, il sangue sparso ricadrà sul capo degli scellerati ipocriti, che non hanno temuto d'invocarlo in nome di Cristo e di San Pietro. Ogni colpo di cannone è nuovo impedimento nella via che il pontefice traditore spera ricalcare. Qui, e non altrove, si combatte per le sorti future d'Italia; nè importa sapere, contro quale delle quattro bandiere collegate per assalir Roma, s' indirizzino i nostri colpi. Su questo sangue, su queste macerie, sui nostri cadaveri stessi, l'albero sacro

della italiana repubblica sorgerà. Tonate, dunque, o cannoni; cantate, o militi romani, l'inno di morte. Più fortunati di Decio, che agl'infernali Dei si consacrava, noi combatliamo e moriamo per rompere una servitù di secoli, e insegnare agl'Ilaliani tutti come si vince.

VI. Se parole gonfie e avventate eran queste, accomnagnavanle fatti coraggiosi. Più ancora mirabile era la intrepida calma del popolo romano; che seguitava a mostrarsi come se in una parte della città non si fosse aspramente guerreggiato. Non le botteghe si serravano, nè i commerci si lasciavano, e fino a gli stessi divertimenti si cercavano. Il triunvirato, per bocca del Mazzini, bandiva con mistici e nebulosi accenti: Roma è inviolabile: custoditene questa notte le mura. Dentro i vostri petti è raccolto l'avvenire della nazione. Vegliate, mentre i combattenti di quattordici ore riposeranno alle porle e intorno a' serragli. Veglia con voi l'angelo della patria, di cui è fratello l'angelo della vittoria. - Con altro decreto si provvedeva alle famiglie popolane, abitanti in Trastevere, più esposte alle bombarde nemiche; ordinandosi, che avessero alloggio in case, palagi e conventi fuori del pericolo della guerra. Si coniavano pure medaglie d'oro, d'argento e rame, col motto, repubblica romana: e nel rovescio: la patria riconoscente, da distribuire a' più meritevoli per dimostrato valore.

VII. Essendo i Francesi, il 3 giugno, în posseso delle ville Panfili, Corsini e Valentini, e della chiesa di San Pancrazio, cominciarono nella notte le fortificazioni, senza che i nostri se ne addassono; perchè la luna, che poteva scoprirle, rimase da oscure nubi velata. Oltre a ciò, furono stornati da due finti assalti; l'uno dalla villa Panfili, l'altro verso Pontemolle. Poterono quindi, senza il minimo impaccio, i zappatori nemici aprire una trincea alla distanza di circa cinquecento braccia della città; e gli artiglieri collocare i cannoni di contro al luogo, delto Testaccio, dil assediati, accortisi la mattina di essero in tal modo stretti d'assedio, montano su'baluardi, e sotto la valente balia di Ledovico Calandrelli, danno si gagliarda batteria, che della

giustezza ed efficacia de' tiri furono stupiti gli stessi nemici: avendo in breve imboccati e capovolti parecchi de' loro cannoni, che pur con grand'Impeto rispondevano. Ma a' vantaggi della difesa, più che altro, si richiedevano sortite, che valessero a interrompere e guastare i lavori di assedio: alle quali mal riusciva esercito nuovo, raccogliticcio, e mal disciplinato. Ne fece alcune il Garibaldi, senza successo, per la molta vigilanza de' nemici, e la poca esperienza de' nostri; che tolti d'ordinario da quell'accozzaglia de' così detti militi volontari, con quel lore rumoroso e precipitoso ardore, é col cominciare le archibusate da lontano, avvisavano il nemico assai prima che fossergli sopra; onde i battaglioni. che avrebbero dovuto investirlo alla sprovveduta, se lo trovavano a fronte apparecchiato. Tuttavia facevano testimonianza d'un coraggio, che assodato negli esercizi della buona milizia, arebbe prodotto miracoli.

VIII. Il 9, usciti dalla porta San Pancrazio, ingaggiano per qualche ora, fra vigneti e case rovinate, una battaglia di spesse archibusate: si in mezzo allo infuriare di temporale orribile, son costretti a ritirarsi. Nella notte, un battello con materia incendiatrice, detto modernamente brulotto, lanciano nel Tevere per bruciare il ponte tenuto da' nemici; i quali, scortolo per tempo, l'aggrampano, e le navi che cariche di polveri e proietti il precedavano, cacciano in fondo. Tornano i Romani il 12 a sortire, e ancor più ferocemente attaccano i lavoratori della trincea; che rafforzati da altre compagnie, gli respingono e rincacciano dentro le mura. In una di queste avvisaglie, due compagnie del primo dell' Unione, pintesi troppo innanzi, s'avvennero a grosso drappello nemico, che l'attaccarono e fugarono oltre le trincee; e perchè a' nostri mancavano tiri, diedero di piglio a' sassi, e continuarono la zuffa. In questo tempo furono ammirati atti di coraggio antico. Un capitano polacco, per nome Wern, che avendo combattuto nelle guerre d'Affrica, aveva il petto fregiato della insegna della legion d'onore, lanciatosi sopra un riparo, e divenuto berzaglio a colpi spessissimi, e tuttavia non rimovendosi, gridava ferocemente al

nemico vicino: Vili, ribaldi Francesi; mirate qua, sull'integna della legione d'onore. Così dicendo, una palla gli colpiva
la testa, e il sangue gocciolando gli rigava il petto; ed egli
più inferocito: Più sotto, qua; e bisognò strapparlo. Dirò
d'un fatto romano. Colomba Antonietti da Fuligino 'aveva
seguito suo marito, tenente del secondo, e con lui partecipato fatiche e pericoli. Giovinetta d'anni ventuno, pugnò a
Velletri, come oomo. Trovandos, il 13 giugno, presso le mura
di San Pancrazio, di contro al saettare delle artiglierie nemiche, mentre porgeva arnesi al marito per riparare le rotture fatte a'bastioni, fu colpita nel fianco. Ella, giunte le
mani, e volti gli occhi al cielo, moriva col nome d'Italia
sulle labbra.

Altre sortite e imboscate e avvisaglie si faceano nel medesimo tempo verso Pontemolle, occupato da Francesi. Ma fuori di queste scaramucce, era meglio guerra di cannoni che di archibusi, senza che veramente da una parte e dall' altra irreparabili danni si cagionassero: non che nel rione di Trastevere non cadessero bombe e palle, che danneggiando specialmente le case poste alle falde del Gianninicolo, alcuna paura mettevano; ma subito tornava ne' volti la usata ilaritade, andando la gente per le vie, come d'ordinario: e contano che varie hombe venivauo da donne e ragazzi raccolle e spente; senza dire che i vigili erano sempre mai presti ad estinguere ovunque segno d'incendio si vadesseo.

IX. Similmente, le nostre artiglierie, comandate egradiamente dal Calandrelli, danneggiavano a quando a quando e interrompevano le fortificazioni del campo nemico. Ma come i nostri difendevano a bastanza i bastioni, così l'affortificarsi dei Francesi avanzava cofi maravigliosa arte, sotto la sapiente soprintendenza del generale Vaillant. A quale più tardi l'onore della sopgnazione di Roma fu con pubblico decreto riferito dal presidente della repubblica francese, per far onta al generale Oudinot, non voltatosì a lui il giorno che occupò violentemente lo Stato: che fu degno gastigo a molti, e particolarmente a esso Oudinot;

.

il quale senti rinfacciarsi l'obbrobrio della spedizione di Roma, nel momento che più egli avrebbe desiderato di non averla condotta.

X. Ma dalla parte de'Romani, era penuria assoluta d'ingegneri militari, e di genti che di fortificazioni s'intendessero: onde furono fatte rovine di edifizi e di ville senza pro alcuno della difesa; anzi con pregiudizio di essa: come nella villa de' principi Borghesi, grande e pubblico ornamento di Roma, dove gittarono a terra alberi di secoli, e da fare per avventura miglior riparo a' difenditori, restando in piè. Parve, più tostó che per ragion di guerra, si facesse quella devastazione per odio dei popolari alla famiglia Borghese, reputata avversa alla repubblica. Altra e non minore penuria era di danajo; che ogni di più abbisognava copioso. non solo per mantenere la gente assoldata, ma ancora per aver manuali a fare scavi, rizzar trincee, compir terrapieni. e altre simili opere. V' ebbe bene il principe di Canino, che sempre apparecchiato a consigli rumorosi, propose che il Parlamento, in cambio di dimorar seduto a non far nulla, dovesse in pricissione condursi ad aiutare col braccio e coll' esempio i lavori di fortificazione. Ma questa proposta, da convertire legisdatori in operai, non fu vinta; e bisognò pensare a stipendiar braccia atte a simili fatiche: onde i ministri dell'erario chiesero, di nuovo, facoltà di stampare e porre in corso pubblico per altri quattro milioni di scudi in polizze del tesoro. Il Consiglio, veduto la necessità, approvò. Ma poco più di un milione ne furono stampati, e nè pur tutti spesi. La somma de' biglietti pubblicati dalla repubblica, non passò la somma di quattro milioni: come più avanti sarà meglio chiarito.

XI. Fra tanto, Il generale Oudinot scrisse una tettera al Consiglio e al triunivirato, per annunziar loro che dava tempo dodici ore; spirato il qual termine, non avrebbe avuto più riguardo a prenderla di viva forza. Mel medesimo tempo, indirizzava agli abilanti di Moma questo bando: Benchè non venissimo a portarvi guerra, ma quiete e libertà, pure, gl'intendimenti nostri disconosciuti, dovemmo pórci a campo

sotto le vostre mura. Fin ora al fuoco delle vostre artiglierie non abbiamo risposto che interrottamente; ma da indi in poi. la necessità suprema della guerra ci condurrà a terribili prove. Risparmiate la rovina d'una città piena di tante gloriose memorie. Chè ostinandovi, a voi soli sarebbe da attribuire la colpa. Letto in Parlamento la lettera e il bando del generale francese, scoppiò dalle loggie popolari, e dai seggi di quei del Consiglio, un grande urlo d'indignazione. Il triunviro Saffi, a nome degli altri due, propose di continuare la resistenza, e aspettare di conoscere se i rettori della repubblica francese accoglievano e ratificavano le proposte di Lessens. Levatosi il bolognese Audinot, così cominciò: Giammai, o colleghi, i rappresentanti del popolo romano non furono chiamati a più grave deliberazione; da cui può la sorte dependere di Roma, anzi d'Italia. Dobbiamo consultarci colla ndstra coscienza, e con una mano sul cuore, deliberare con dignità e senza declamazioni : le quali oggi più che giammai riescirebbero inopportune; conciossiachè questa guerra, che dobbiamo pure combattere per la difesa della nostra liberta e salvamento del nostro onore, è guerreggiata fra due nazioni sorelle: il che è grandissima calamità. Onde la nostra risposta alla ingiunzione del generale francese, ci viene suggerita dalla ragion de' fatti; e una sola ne possiamo e dobbiamo dare, non essendoci lecito, nel caso in che siamo, di considerare il meglio o il peggio. Io consiglierei rispondere. senza ira nè superbia: essere un convegno sottoscritto dall'ambasciadore straordinario della repubblica francese: non sapersi autenticamente, che non sia altresi da' rettori di Parigi ratificato: ancorchè non fusse, richiedere la ragion delle genti, che sieno mantenuti i quindici giorni di tregua, stabiliti fra noi e l'ambasciadore.

XII. Secondo il discorso di Audinot ascoltato con gran favore, fu compilata e mandata la risposta al campo francese: dove, in quel medesimo tempo, era giunto, con altre commessioni, il signor De Corcelles; nuovo legato francese in sostituzione di Lesseps. Il quale arrivato a Parigi, fu accolto freddamente da ministri della repubblica; vituperato ne' diari di lor.

parte; fino cercato di farlo apparir matto, e ultimamente citato in Consiglio di stato: dov' ei da savio si difese, e mise in luce tutti i documenti del traditorio e insensato procedere de' rettori della repubblica francese: non essendosi il capo del governo vergognato in pubblico parlamento di mentire in modo, da essere confutato colle stesse date; conciossiachė, interrogato sulle cose di Roma e sul ritorno di Lesseps e sulla ricominciata guerra, rispondesse che tutto era stato praticato per venire ad una conciliazione: anzi, per prova di longanimità, furono fatte diverse proposizioni, arrogantemente rifiutate; e un' ultima, che salvando l'onor militare francese, per nulla derogava a' diritti de' popoli romani nello eleggere la forma di governo che volevano, incontrò anch'essa superbo rifiuto. Pure Lesseps sarebbesi lasciato tirare ad altre concessioni, se il generale Oudinot non si opponeva. Al quale fu scritto che i trattati erano finiti, cessata ... la commessione di Lesseps, e lui libero a rinnovare la guerra. Finiva notando, non aver fatto il generale che conformarsi all'ordine ricevuto. Quest'ordine fu mandato di Parigi il 29 maggio: mentrechè il nuovo accordo di Lesseps, non consentito dal generale, fu fatto in Roma il 30; per lo che chiarivasi la falsità, che l'uno fosse causato dall'altro. Che si mentisse in segreto, e senza prove da essere sbugiardate, era vecchio costume della diplomazia; ma far della menzogna in palese si vituperoso giuoco, era serbato a' nostri tempi, e alla francese repubblica.

XIII. Appena giunto il signor De Corcelles, faceva conoscere ai Romani: Ingannarsi forte ad aspettare la ratificazione alla convegna fatta da Lesseps; i cui poteri erano stati
annullati tre giorni avauti ch'ei la stipulasse; nè la repubblica francese indugiò un'ora a disconoscerta, e mandar lui
con diverse e più determinate commessioni: cioò di dichiarare, essere intendimento unico de' Francesi di assicurare,
per la pace del mondo, la libertà del capo venerabile della
Chiesa, insieme con quella del popolo romano.— Il Mazzini,
più in nome suo che del triunvirato, non riconosciulo dal
movo ambasciadore, rispondeva: Non rilevare per la repub-

blica romana l'avere i rettori di Francia annullato i poteri di Lessens avanti ch'ei stipulasse l'accordo: non essendo stata a lei detta risoluzione comunicata fin' ora. E sarebbe veramente straordinaria violazione di pubblica fede, mandare un ambasciadore con piena potenza, lasciarlo trattare, cassarlo, e pretendere che la cassazione avesse effetto prima che fusse nota. Fino al 30 maggio, era Lesseps pe' Romani ambasciadore con pieni e legittimi poteri. Con esso lui trattavasi, come colla stessa repubblica francese. Questa buona fede costò la occupazione di Monte Mario, e il continuo stringere l'assedio intorno Roma. Nè poteva così farsi conto del rifiuto del condottiero dell'esercito, che ancora più non fosse da tener conto dell'accordo dell'ambasciadore plenipotenziale, e delle assicurazioni sue, che la repubblica francese non mancherebbe di ratificarlo, avendo egli operato conforme alle commessioni ricevute. Quindi il ricominciamento della guerra era da ritenere per arbitraria scelleratezza: che non sarebbe stata lasciata impunita: tanto più che scrivendo Oudinot di non attaccare la città prima del 4, attaccolla il giorno avanti: aggiungendo tradimento a tradimento. Ora, se ciò non sia farsi giuoco della nazione romana, vegga chiunque abbia fior d'intelletto. Certo, i rettori di quella hanno di onestà e lealtà fatto testimonianza: non così i rettori francesi. che mal rappresentano la generosa nazione: i cui soldati sono costretti o a morir disonorati, o sopravvivere col rimorso di avere ucciso fratelli; facendo la stessa parte de'soldati austriaci, tranne il coraggio di confessarla: e nel fango de' conciliaboli di Gaeta imbrattano la loro bandiera, destinata a servire all'assoluta ristorazione di teocratico reggimento. Almeno i Romani sanno perché combattono: il che li rende forti: e dove i Francesi fossero anch' essi mossi da onorata cagione, non sarebbero da giovani soldati superati, Non è possibile a dire qual brutta pagina nelle istorie apparecchiano alla nazione francese i suoi rettori: i quali, nel medesimo tempo, mortal colpo arrecano al papato; cui volendo sostenere, affogano nel sangue civile.

XIV. Informato il Consiglio romano della lettera di Cor-

celles e della risposta del Mazzini, fece querele della prima; encomii della seconda. A mantenere poi acceso l'ardor de' combattenti, dicevasi; essere Lessens uomo da far osservare le convegue fatte; dovere il frodolento procedere di Oudinot commovere la nazion francese: poco più poter durare la pugna: ogni giorno di resistenza equivalere ad una vittoria. E in questo, palle infocate arrivavano e percuotevano il tetto non gagliardissimo della sala delle raunanze. Disputossi se era da trasferire altrove la sede. Chi opinava, si dovesse rimanere colà esposti al pericolo, per dar esempio di coraggio antico a' combattenti: chi sosteneva, che il Consiglio, per lo mandato ricevuto di provvedere alle sorti della patria, avea debito di conservarsi, nè doveva, per mostra d'inutile coraggio, mettere a repentaglio la sua sicurezza. Se ne andarono parecchie ore in questa discussione: finalmente deliberarono di trasferire la sua sede in Campidoglio. Dove appena giunti. eccoti il Canino levarsi e cominciare: lo godo, o colleghi, sia questo il giorno che ci siamo trasferiti in Campidoglio. Le più belle vittorie del nostro secolo, sono le vittorie morali; e oggi appunto impariamo, averne noi riportato in Francia una solennissima. Si, o colleghi: siam per cogliere alla fine i frutti della nostra fermezza e generosa resistenza. fatta da questo popolo di eroi; conciossiachè, alla smorta e più che ambigua orazione del presidente della repubblica. che mal nasconde sua doppiezza ed impotenza di nuocerci: e al rapporto menzognero del generale Oudinot, giunto ad affermare, che ventimila uomini difendevano villa Panfili. quando, durante la tregua, proditoriamente l'assaliva: la indignazione de' Francesi, meglio informati, è scoppiata; e a quest' ora avranno fatto la vendetta. L'ambasciadore Lesseps ha smascherato i traditori, e scoperto le trame ordite, e altre più infami che si apparecchiavano; onde la nazion francese è bene in caso di far giudizio di noi, del suo indegno generale, de' suoi indegnissimi governanti; nè l' Assemblea sovrana poteva più esitare a condannarli. Tutti i documenti sono stampati, divulgati, mandati al tribunale. Gli stessi uomini moderati si mostrano crucciati, e gridano, dovere il popolo francese punire una volta coloro che fecero di tutto per trascinarlo in sanguinoso fango. Io ho voluto essere il primo, appena avverate queste liete novelle, a comunicarvele; non senza esultare di averle avute il giorno stesso che salivamo in Campidoglio; onde non altro ci resta. che rendere grazie a Dio, e inchinarci davanti alla grandezza di Roma. - Questa diceria, aiutata da voce e gesti di chi non mirava che a fare spettacolo di sè ad ogni occasione, fu accolta con grande applauso; accrescendo favore e considerazione allo arringatore, ch'ei, per amore di libertà (quando in cambio era per cupidigia di battimani), non risparmiasse il presidente della repubblica francese, suo cugino. Il quale nel render conto del suo governo alla nuova assemblea francese, parlò si avviluppato, come non s'udi mai in alcuno de' regii discorsi di Luigi Filippo. Nel riferire delle cose esterne, rifrustò le cose del quarantotto; toccò della rivoluzione di Sicilia, della guerra di Lombardia, della mezzanità de' Francesi e degl' Inglesi: e venuto alla quistion romana. fece grandi lodi del pontetice, parlò della sua liberalità, delle violenze patite, della deliberazione de' potentati cattolici a rimetterlo, e dell'interesse de' Francesi a non rimanere indifferenti in questa impresa: ripetendo, più o meno, quel che Oudinot ne' suoi bandi e rapporti, e i ministri parigini nelle loro lettere e arringhe, avevano spacciato.

XV. In tanto, la sommossa a Parigi, sulla quiale I repubblicani di Roma, e il Mazzini innanzi a tutti, non leggermente contavano, scoppiò ne' giorni 11, 12 e 13 di giugno; quasi volessesi fare sanguinoso anniversario. Certamente, le conseguenze tornarpoa noro più funeste dell' anno avanti: e importa che ne sia fatto qui memoria per la colleganza colle cose nostre. Ledru Rollin, che non lasciava occasione in Parlamento per garrire i ministri della repubblica (e la spedizione delle genti in Roma gliene porgeva di favorevolissime), combbe, nessuna valere a farlo romoreggiare con più effetto, quanto la revocazione di Lesseps, e l'ordine a Oudinot di ricominiciare la guerra a' Romani. Prevadendosi gran tempesta, il Consiglio si circonda di guardie, che

empiono gli atrii, i vestiboli, e le scale della sala. I rappresentanti del popolo si adunano, mesti per l'annunziata morte del maresciallo Bugeaud. Vacui, per altro, sono i seggi de'ministri di Stato, e quelli altresi dei più estremi dell'Assemblea; i quali dimoravano altrove a consulta. Finalmente entrano tutti, e cominciato il parlamento, Ledru Rollin sale in bigoncia e grida: Non più mistero il tradimento: non più dubbio il disonore della Francia: manifesta la violazione della nostra costituzione; aperto il dispregio al voto di questo Consiglio sovrano: quindi non più parole, ma fatti abbisognare; e lui, da buon cittadino e tenero della osservanza delle leggi, porre la querela contro al presidente della repubblica e a' ministri di Stato. Levossi Odilon Barrot, per rispondere a nome di tutti; e favellò più confuso che mai: se non che questa volta, ripigliando le cose da più alto principio, aggiunse alle menzogne insulti agl' Italiani; dicendo che in Sicilia, in Lombardia e da per tutto, eransi ribellati alla spontanea e salutare protezione de' Francesi. Da capo torna ad arringare Ledru Rollin; ed uscito de'gangheri, prorompe in questi detti: Si, la costituzione è violata: noi la difenderemo con tutti i mezzi possibili; fino colle armi. - Veramente l'acceso tribuno non aveva detto una bestemmia: ma non parve vero a' più di colorarla di sedizione armata. D'ogni parte si solleva gran mormorio: chi presiedeva. ammonisce l'oratore, che la costituzione non poteva essere più audacemente violata, che quando innanzi ad un Consiglio, che ha ufficio di difenderla co' suoi voti, si afferma volerla sostenere colle armi. Risponde l'altro, e allega l'articolo 110 della stessa costituzione: essere la difesa di essa assidata all'amor patrio di tutti i Francesi; quindi sostiene aver detto bene, e ripete più infocato, che la costituzione infranta sarà difesa colle armi. Maggiore e più confuso diviene il gridare: anzi si fa vero tumulto e fracasso, da non potersi descrivere. Chi freme, chi minaccia, chi si duole, chi applaude: non più si parla di Roma e dell'Italia, pretesto a quelle svergognate gare; ma bensi della minaccia d'armi di Ledru Rollin: che non rifinano di rimbeccare, quasi segnale di guerra civile. La quale realmente s'accese nelle strade; e repressa quasi subito dalla milizia, comandata dal generale Changarnier, fu conferito balia di dittatura a' rettori; incarcerati parecchi rappresentanti del popolo; altri molti bandeggiati; a poco a poco recate le cose in talo strettezza, da argomentare non lontana tirannide.

XVI. Così i popolari francesi, per difendere la libertà, la spegnevano con quelle avventatezze. Meglio l'arebbono sostenuta se avessero avuto cuore di starsene. Era proprio il caso di ottima ragione, da pessimi avvocati danneggiata. Laonde, la parte del governo, che voleva la ristorazione assoluta del papa, con più sfacciataggine la favoriva. Cominciavano a non aver più tanta autorità i rettori desiderosi di conciliare col papa la libertà; prevagliendo gl'indettati colla fazion cattolica: onde più potente di Odilon Barrot, riusciva Falloux. Parve, o si fece credere, che l'abbattere la repubblica romana, e ricondurre il papa in tutta la sua potenza, era mozzare il capo alla rivoluzione in Francia. Ciò valeva, molto negli animi del Consiglio e del paese, cotanto atterriti dalle fantasime del socialismo e del comunismo, si ben colorate dalla parte avversaria. Fu scritto a Oudinot: che non avesse più rignardi: procedesse innanzi: avacciasse quanto . più poteva l'entrata in Roma: la nazion francese essere di natura impaziente e voltabile, e volere effetti pronti, - Veramente, fin qui i rettori della repubblica francese ebbono vergogna di dire quel che non si vergognavano di fare. Quindi procederono coperti, impacciati, frodolenti, contradittorii. Da ora in poi, perdulo ogni rossore, cominciarono dire ciò che volevano fare.

XVII. Ma Oudinot non aveva mestieri di spronate. Il campo intorno Roma erasi venuto ogni di più stringendo; e nulla si pretermetteva di quanto potesse renderlo terribile. Rompevano i condotti dell'acqua Paola, che fa andare le mulina di Trastevere. Tagliavano i ponti Salara, Nomentano e Mammolo, per logliere di fuori congianzione con Roma. Saputo che a Porto d'Anzio avevano i Romani una fabbrica di proietti, la sorprendevano e distruggevano. Di navi che

recassero polveri a Roma, s'impadronivano; spacciando poi goffamente i gesuiti, che delle polveri si facevano venire per minare e mandare in aria il gran tempio di San Pietro. Finalmente, non restavano dal fermare corrieri, aprir lettere, prendere civaie, e usare ogni altra vessazione di guerra. Nel medesimo tempo, le bombarde rafforzavano; più spesse e con maggior impeto erano lanciate le infocate palle dentro Roma; una delle quali, assai grossa, giunse fin sul Quirinale, dove avevano stanza i triunviri, e sfondò il tetto del palazzo dei principi Rospigliosi, incastrandosi nel soffitto, dove con si vaga arte dipinse Guido Reni l'apparire dell'Aurora; che rimase offesa. Altri edifizi e monumenti furono altresì percossi : e notavansi particolarmente il tempio antico della Fortuna virile, le chiese di Santa Maria in Trastevere, di Sant' Andrea della Valle, e di San Carlo a' Catinari, doy' erano gli ammirati affreschi del Domenichino: la chiesa e monisterio di San Cosimato, noti per i lavori del Pinturicchio; e lo stesso Campidoglio, sede immortale, e quasi sacrario di tante memorie antiche. E quantunque i danni recati a questi luoghi non fossero gravissimi e da non potersi risarcire, tuttavia mostravano quanto poco fosse vero che i Francesi curassero de' monumenti di Roma, come pur si vantavano.

XVIII. Rimaneva che si aprissero il varco in città: al che travagliandosi con ogni sforzo, diedero la batteria ai bache travagliandosi con ogni sforzo, diedero la hotteria ai bacini di Testaccio, e fecero diverse rotture; per le quali dove fossino riusciti a entrare e mantenersi, la guerra era vinta. Ciò avvenne la notte del 21 giugno. Profondo silenzio regnava; le scolte in orecchio; i soldati a'loro posti; góni cosa con buon ordine. A un tratto s'ode un grido: il colonnello Rossi, ch'era di guardia, fatto prigione; i Francesi entrati senza difficoltà; le sentinelle, di nulla addatesi, fuggite. Tutto era spavento e secompiglio, non sapendosi donde i nemici fossino sbucati. Interrogate le guardie, rispondevano: di solterra. Altri vociferava, essersi introdotti per una porticciuola segreta, che per via d'un corridoio sotterraneo, dalle mura adduceva in città: e già sospettavano di tradizione genti

poco pratiche delle nuove arti di campeggiare le città, e aprirsi la via senza che gli assediati se ne avvedessino. Ma non ostante la sorpresa, lo sbigottimento e la oscurità della notte, i repubblicani difesero aspramente il bastione aperto dalle artiglierie nemiche; si da ultimo venne in potere de' Francesi: che con dodici compagnie fra granatieri e volteggiatori, e centocinquanta fra lavoratori e zappatori, in serrati battaglioni, lo investirono e travalicarono; talchè furono presto a cavaliere del campo romano, non altro restando loro che acconciarvi i cannoni, per condurre a termine la espugnazione; e perciò senza dimora vi si affortificarono con nuovi steccati e batterie. Oudinot, intanto, faceva a'soldati queste parole: Eccoci quasi al termine d'una guerra, nella quale vi siete per valore e disciplina acquistato immortale gloria. Dopo atroci zusse e chiare vittorie, avete in pochi di abbattuto le muraglie di Roma, dando terribilissimo assalto a' principali bastioni. Presto vi renderete padroni della città; dove le persone, le sostanze, i monumenti rispetterete. Chè destinati noi a restituire agli Stati pontificii la quiete e la libertà, non mancheremo a questo magnanimo ufficio.

XIX. Mentre così le cose passavano alle mura, il Consiglio romano discuteva i capitoli della costituzione per la nuova repubblica. Il che non fu male: per mostrare che principii sovversivi in quella non s'inchiudevano. Ma era ridicolo, che alcuni più loquaci o cavillosi non rifinassero di sottilizzare con osservazioni ed emendazioni, quasi avessero potuto sperare di vederla in atto; quando in vece la fortuna di Roma, per il fatto del 21 giugno, era da stimare perduta. E cost in effetto la stimò il general Garibaldi; che ben consapevole dello sgomento appresosi nelle milizie, s'oppose a riattaccare il nemico, per recuperare il terreno da lui acquistato, come il general Roselli avrebbe voluto. Nata disputa e gara fra essi, le migliori ore andavano in vani e scandalosi contrasti: nel tempo che fra' combattenti cominciava a divulgarsi la novella, che la repubblica francese aveva rigettato le convegne di Lesseps, e data balia intera al general Oudinot di espugnar Roma. Onde si domandavano i più: Che andiame noi ancora a combaltere? L'onor delle armi è salvo; nè è vergogna capitolare in città aperta al nemico: non per prosunzione che Roma potesse resistere a' Francesi, ci mettemmo un mese fa alla difesa; si bene per la speranza che quella repubblica avesse richiamato la impresa a più giusto è benevolo fine.

XX. Ma il Mazzini, intendendosi col Roselli, e mostrando dissentire dal Garibaldi, fomentava la opinione di prolungare la resistenza, scrivendo al colonnello Manara questi acerbissimi detti: Deplorare altamente la risoluzione del general Garibaldi di non attaccar subito: domani tornar vano ogni assalto. Indarno aver lui la mattina fatto sonare a stormo e suscitato il popolo, quando poi con procedimenti misleali si faceva il suo ardore sfumare. Duemila popolani essersi levati: altra immensa moltitudine seguitarli: ma delusa. crederà che noi abbiamo paura, e avrà paura anch'essa. La parte avversa avvantaggiarsene, e rinnovarsi in Roma il fatto di Milano. Mancare al presente lavoratori e materiali: avendo quaranta giorni di fatiche consumato ogni balia di corpi. Tra poco non esserci più carne, nè polveri, nè farine: considerar Roma caduta. Volesse Dio che il nemico osasse assalirla; chè il popolo difenderebbela per le strade asserragliato: anch'egli combatterebbe. Ma se s'indugia, nè pur questo avverrà. L'animo suo riboccare di amarezza, pensando tanto valore perduto. Tuttavia, rimanergli la sterile soddisfazione di non porre suo nome a capitolazioni, ch'e' prevede inevitabili.

XXI. Così scriveva quel folle uomo il 22 giugno, stando nelle sale di Campidoglio: e se bene considerasse Roma come caduta, e inevitabile la capitolazione, seguitava a caldeggiare la resistenza. Bandi: Col favor delle tenebre, come traditore, avere il nemico messo un piè deutre Roma. Sorga il popolo romano nella sua onnipossente forza per rincacciarlo. I suoi cadaveri chiudano il varco: bastare un utlimo sforzo, e Roma sarà salva; anzi segnale a nuovo rivolgimento europeo. In nome de'loro padri e della loro futura felicità, ile-vassersi a combattere; inalzassero preghiere al Djo de'forti:

confidassero ne' fratelli armati; nessnno restasse inerme; più d'uno divenisse eroe: decidere quella giornata i fati di Roma e della repubblica. - Intanto, le campane sonavano a martello: eccitamenti al combattere da ogni parte si facevano: fino a spargere notizie false di mutamenti straordinarii nella repubblica francese, e di apparecchi a sostenere la repubblica romana. Pure, se dalla ostinazione del Mazzini è da riconoscere maggior prolungamento di resistenza vana. convien dire che alla sua volontà, chente ella fosse, piegassesi di buon grado il popolo romano: il quale anzi che rallentare, infervoravasi maggiormente nella guerra; tanto più mirabile, gnando che ognuno de' combattenti era persuaso. che fra qualche giorno i Francesi avrebbono preso Roma: ma non pareva mai di aver fatto a bastanza per salvar l'onore della difesa. E chi dice che ciò avvenisse per terrore della setta de' mazziniani, erra grossamente: perchè, dove la città avesse volnto non prolungar la resistenza, non era possibile che. con esercito di quaranta mila uomini che la cingeva, ed era presto a sostenerla, un pagno di settari le togliesse coraggio di arrendersi. Ma se bene il terrore interno cagion vera non fosse della prolungata difesa, non neghiamo che non cercassero alcani di promoverlo; e stato in principio più in clamori e tumulti, non cominciasse collo stringere dell' assedio nemico a divenir sanguinoso; anco perchè crescendo da una parte il numero de' combattitori, che dalle provincie occupate o minacciate da' Tedeschi, travasavansi in Roma, dall'altra s' ingressava quello de' facinoresi, che sotto veste di difensori volevano misfare. Ogni giorno erano richiami al ministro della guerra e al capo dell'esercito, che non restavano di far bandi e minacciar gastighi; che poi, per debolezza o necessità, non si adoperavano o raramente si adoperayane.

XXII. Arrendevasi in questo tempo la città di Ancona, dopo venticinque giorni di erndelissimo assedio. Riferirò alcuni più notevoli particolari. Campeggiata, come più sopra notai, per mare e per terra, resisteva dal forte e da baluardi con ben misrarati tiri di artiglierie e di archibusate: ma nu-

mero e arte mancavano per le sortite; senza cui la spugnazione d'ogni più forte città è inevitabile. Cominciava altresi ad essere estrema la penuria de' viveri dentro la città, per le interrotte comunicazioni: forzando la rottura de' condotti i cittadini a bere acqua fetida. Il 17, gli Austriaci diedero assalto generale: le palle e bombe incendiatrici piovevano a dismisura: ei pareva fosse la distruzione della città deliberata: tanto era l'impeto degli assalitori. Il preside Mattioli . e, quel che fu più scandoloso, il comandante Zambeccari. eransi rimpiattati, lasciando il resistere o cedere in balia del popolo. Allora i rettori del municipio, per risparmiare un'estrema rovina alla città, inviarono oratori al campo austriaco i due anziani Niccola Fanelli e Gio. Battista Morichi. I quali stipularono col general Wimpffen la seguente capitozione: Che la guarnigione della città e de' forti uscisse cogli onori militari; impetrassesi perdono a tutti i corpi militari: i graduati delle milizie pontificie che volessero tornare al servigio, non perdessero il grado; gli abitanti d'Ancona fossero assicurati nelle persone e nelle sostanze: nessuno. per la resistenza fatta, molestato: invocassesi la clemenza del pontefice pe'fatti avvenuti, salvo che non si riferissero a delitti ordinarii: infino alla occupazione della città e dei forti, la milizia cittadina guardasse la quiete pubblica: gli arnesi di guerra fossero consegnati, e posate le armi da'diversi corpi, colla ingiunzione di sciogliersi.

Con questi patti gli Austriaci occupavano la città di Ancona, nel tempo che su navi inglesi o francesi i difenditori, e quanti avevano avuto parte nella mutazione, s'imbarcavano, e la terra straniera cercavano rifugio. Purono tosto abstattuli i segni della repubblica, rappiccate le imprese papali, disarmati i cittadini, proibite le adunanze, sospesa la libertà dello stampare, espusisi i forestieri, e fatti tutti gli altri militari provvedimenti che dappertutto la ristorazione del pontefice accompagnavano. Caduta Ancona, tutte le altre città delle Marche facilmente si sottomisero: se non che, un'altra piecola fazione dovettero le genti imperiali compire nella provincia ascolana, che importa nolare. Com'essi monella provincia ascolana, che importa nolare. Com'essi mo-

vevano verso Ascolí, i soliti masnadieri tosto s'avvicinavano. credendo di essere da loro lietamente ricevuti. Alla lor volta, i cittadini tornavano a tener fronte a quelle bande di ladri: Giunti gli Austriaci, e non volendo da prima scambiare masnadieri con repubblicani, fecero guerra agli uni e agli altri. Tornando i primi spicciolatamente a infestare la città con la speranza di essere riconosciuti, gli ascolani se ne richiamarono al comandante dei Tedeschi: il quale promise di snidarli, e gli snido; bestemmiando quelli l'opera loro si mal guiderdonata. Il prete Taliani, ristorato il governo pontificio, si presentò a' principali rettori con esorbitanti pretese; dicendo di aver mantenuto più di cinque mila uomini, quando non ne ebbe forse cinquecento. A forza d'istanze e di laudi, accattate dagli scrittori della masnada, ottenne duemila scudi: scarso premio per chi s'aspettava divenir ricco: strabocchevole, per lo merito di quel rozzo e facinoroso prete. Fra tanto, a reggere con poteri straordinari le provincie di Urbino e Pesaro, Macerata, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino e Loreto, fu eletto monsignor Savelli; aspettata ricompensa alle sue fatiche: ed egli, già disposto a mostrarsi rigido, era allora maggiormente da vendetta stimolato, o da speranza di ufficio più alto.

XXIII. La resa di Ancona sapulasi, quando Roma hocheggiava, non fece cader l'animo a' triunviri; nel cui diario si leggeva: Essere quel disastro grave, ma non irreparabile né fatale. Guni (dicevano) se Kossuth avesse disperato delle sorti dell' Ungheria, quando fu costretlo di abbandonare Buda e Pesth; racquistate poi con maggior gloria. — Ma i Francesi davano mano alle ultime prove di espugnazione. Superate le mura, avevano ancora a fronte il vecchio recinto aureliano, che in semicerchio distendevasi dugento passi circa dietra à bastioni. Qui i Romani avevano appostati i loro canuoni; e come in campo trinceato, fulminavano il nemico. Il quale, costretto un poco a interrompere l'opera del fortificarsi, finalmente giunse a ordinare le hatterie; che non restarono di scagliar palle nell'interno della città: barbarie tanto più esceranda, quanto allora divenuta quasi inutite. Ciò indusse

tutti i consoli de' governi forestieri à mandare una protestazione al generale Oudinot in questi sensi: Da più giorni e niù notti essere la città eterna continuamente bombardata : richiamarsi essi contro questo assalto, che mette in periglio vita e sostanze non pur di cittadini pacifici e neutrali, ma ancora di donne e fanciulli. Già parecchie innocenti persone essere morte, e rovinati alcuni lavori d'arte, da non pofersi risarcire. Pregarlo di cessare l'offesa d'una città, che pe'suoi monumenti vive sotto la protezione di tutto il mondo civile. - Ma questo richiamo non giovò. Continuarono i Francesi a gittar palle, contandosene in una notte più di cencinquanta; e quantunque ne' giornali romani si esagerassero i danni cagionati, tuttavia non erano così lievi, come i relatori francesi spacciavano; i quali, vergognosi di spendere tanto tempo e tanta fatica a prender Roma, volevano che se ne attribuisse la cagione allo studio di risparmiare monumenti; come se, lanciate le bombe, fosse stato in poter degli artiglieri impedire che non nocessero.

XXIV. Ancora i nostri seguitavano a dar prove di coraggio in quella disperata difesa. Meritano particolar menzione le legioni di toscani e lombardi, condotte dall'egregio giovine Medici, e le coorti condotte dai due prodi Melara e Manara: che. non ostante la presa delle mura fatta da'nemici, difesero il casino fuori di porta San Pancrazio, detto il Vascello: il quale per lo saettar delle artiglierie finalmente rovinò, divenendo sepoltura a circa venti infelici. Tuttavia lo intrepido Medici non cedeva; e fattosi baluardo delle rovine, continuò far testa a'Francesi, e respingerli dalle porte e da' bastioni. Ma le artiglierie nemiche, che già munivano le rotture fatte nei bastioni e nelle cortine, più che mai tiravan ferro e fuoco da più lati. Riducevasi un mucchio di sassi la villa Savorelli, dove il Garibaldi aveva il suo padiglione. Screpolavasi San Pietro in Montorio, il palazzo Corsini, e quante case erano intorno o prossimane. Non per ciò il popolo di Trastevere si rammaricava: non un grido, non una istanza di capitolazione mandava: solo vi fu clamore quando si sparse che il Garibaldi, per contesa avuta col general capitano Roselli, ritiravasi dal combattimento. Ognuno corre a pregarlo perchè ciò non facesse. Il colonnello Manara si lo scongiurò, che il prode soldato tornò nel tempo che più ardeva la mischia; non potendosi dire il folgorante impeto delle nemiche bombarde: e tuttavia, la settimana de' nostri bersaglieri, con segnalato valore attendeva a innalzar ripari, fabbricar parapetti, sgomberare macerie, perchè non servissero di montatoio; e molti ne morirono, e in breve la compagnia stremossi della meta. Ancora i nostri artiglieri piuttosto cadevano, di quello che si arretrassero; e caduti, erano sostituiti soldati di battaglia, e a questi, popolani: e finchè una bombarda non fosse rovesciala, traeva sempre; con istupore e ammirazione di tutto 'l campo nemico, Contansi in quella giornata, dalla parte de' Romani, circa quattro cento gli uccisi a colpi di baionetta; più di cento i prigioni. tra' quali diciannove graduati: e da quella de' Francesi, se bene in assai minor numero i morti, v'ebbe non pochi feriti. tra cui diciotto graduati.

XXV. Essendosi l'alloggiamento generale de' Romani ritratto alla villa Spada, qui con gran sollecitudine cercossi di ordinare un ultimo sforzo di difesa; avendo già il nemico fatto diverse aperture nel muro aureliano; e già rompeva il bastione più importante che fiancheggia la porta San Pancrazio, fino allora resistente: onde altro non gli restava, che dare un assalto finale: al quale s'apparecchiava la notte del 29 al 30 giugno. Era quella notte tempestosissima; pioveva a ciel rotto; tuoni e folgori celesti accompagnavano il tonare e folgorare non mai intramesso dei cannoni. Estremamente faticoso nei nostri diventava intanto il servire; essendo rimasta una compagnia in fazione per più giorni e notti continue, Raddoppiavano di zelo e di coraggio i graduati, che spesso facevano da soldati, pronti sempre alle fatiche e a' pericoli. Pareva ognuno volesse in que' giorni estremi illustrare colla propria opera la gloriosa caduta di Roma. Ma le milizie, fra quell' imperversare della celeste bufera, e saettare delle bombarde francesi, sconfortate e confuse procedevano; essendo costretti ad ogni otta gittarsi bocconi in

BANALES - 4.

terra, per ischifare gli scoppi de' projetti; e alcuni meno baldi, col favor delle tenebre, si sbandavano; onde arrivati alle batterie fatte dal nemico, mancavano uomini per iscambiare le sentinelle. Tuttavolta i bersaglieri, col fango in sino alle ginocchia, assiderati dal freddo, a' primi posti si collocavano. Nel medesimo tempo, globi artifiziali di fuoco lanciavansi in Tevere per incendiare il ponte costrutto da' Francesi à Santa Passèra; ma era non men sollecita l'opera loro nello arrestarli. Due ore dopo mezza notte, cominciò l'assalto, Favoriti della oscurità e dalla negligenza di alcune avanguardie, in tre serrati battaglioni, sforzarono le varie aperture, e travalicaro nel campo romano. Dove grande, quanto la sorpresa, fu il subbuglio: ognuno balza in piè, si grida all'arme, si dà ne'tamburi: la notte oscurissima e il cielo ancor tempestoso accrescono la confusione. Il Garibaldi va innanzi colla spada sguainata, cantando inni di libertà: i più arditi lo seguono; gli altri balenano. Già i nemici, rovesciato ogni impedimento, eransi innoltrati fin presso al serraglio rizzato dinanzi dalla villa Spada, I nostri, ripreso animo, gli affrontano, caricano: e quelli, non che piegare, attestati in giro, spugnano il serraglio: poi lo pérdono: quindi lo ripigliano. con battaglia varia, atrocissima. I gridi, i tratti degli archibusi, lo scoppiar delle bombe, il rovinar dei ripari e de'tetti facevano un fracasso di un suono spaventosissimo. Fra le prime posture occupate, fu quella tennta dal Morosini: che, inteso le strane grida, lanciossi solo. Subitamente accerchiato e difesosi colla spada, in ultimo cadde; e raccolto da quattro de' suoi, e adagiatolo sopra una bara, correndo lo trasportarono verso villa Spada; dove trovarono nemici, che chiesto chi fossero, rispose con voce moribonda il Morosini; essere prigioni. Sospettando di fraude i Francesi, gli si avventano colle punte de' moschetti: i quattro che lo portavano, si danno a gambe: egli, sollevatosi a fatica sulla bara insanguinata, e posto mano alla spada, boccheggiando continuò a difendersi, si colpito un' altra volta nel ventre, spirò. Giovinetto di dieciotto anni; coraggioso, temperato, esempio e conforto di tutta la coorte.

XXVI. Impossessatosi il nemico delle varie aperture, combattessi da tutti i lati: affrottavansi da lontano e presso; a squadre e coni. I Francesi occupavano i bastioni, le strade. i serragli: e tuttavia non si cedeva; restando a' cannoni si avvinghiati i difenditori, che si lasciavano anzi uccidere, che abbandonarli. Facendosi giorno, e colla luce tornando l'animo ai nostri, si rattestavano contro il nemico, che ingrossando ognora più, da ogni parte irrompeva. I bersaglieri appostaronsi a villa Savorelli; i garibaldiani nella strada, e fra vigne. Sonate le trombe, si scaraventano con ultimo impeto di coraggio disperato; che fece per un momento piegare i Francesi: le cui artiglierie, per altro, non cessavano di fulminare; e le nostre, quasi tutte guastate, debilmente rispondevano. Chiusi dentro villa Spada, sbarrate le porte, combattevano i Romani dalle finestre e feritoie: la qual pugna interna riesciva maggiormente micidiale per lo rimbalzar delle palle dalle pareti, cader de' sassi, addensar del fummo, e gemere de' feriti, che più si faceva sentire. Da due ore durava questa difesa; aggirandosi per le camere il prode Manara a incuorare colla voce e coll'esempio i combattenti; quando da una palla colpito, cadde boccone; e voltosi ad Emilio Dandolo, suo amicissimo, che il sorreggeva: Son morto, dice; raccomandoti i mici figliuoli; allevali nell'amore della religione e della patria. E con questi e altri affettuosi sentimenti, poco di poi rese l'anima,

XXVII. Il combattimenio ostimato continuava. Il Gariatti seguito da' coraggiosi archibusieri, volte dare uu'altra carica: che respinse il Francesi oltre la seconda trincea, ma consumò quel po' di forza che a' nostir irimaneva. Laonde ogni maggiore prolungamento di resistenza era impossibile; lo disse esso Garibaldi al maggiore Bartolucci'à questi lo rapportò al Consigiio ragunato; che volendo saperlo dalla sua propria bocca, chiamato, partò con leale franchezza: Quella maggior difesa che si poteva di Roma, essere stata fatta; edve per ancora si volesse prolungarla, bisognerebbe troncare i due ponti della città, e trasportare di qua tutto 'l popolo di Trastevere. — Nuovamente interrogato, quant'altro

tempo, così facendo, era da reggere, rispose: qualche altro mese. Nè ai più parve, per sì breve difesa, fare quelle rovine, ed esporre la citlà a maggiori eccidi. Ho di certo che il Garibaldi, in questo suo colloquio, facesse a bastanza intendere, che se a lui fosse stato in principio dato piena dittatura, forse le cose sarebbonsi condotte altrimenti, e meglio: il che se dicesse per convizione, o per rammarico di essergii stato anteposò il Roselli, non saprei dire; masi chiari, quantunque in volto se ne sforzasse, certa ira col Mazzini; che standosene in seggio, e facendo editti e discorsi, soprastava a lui, che era rinnanzi a tutti nel pericolo.

XXVIII. Ma il Consiglio, ascoltando meglio il Garibaldi, che affermava non possibile il più difender Roma, che il Mazzini, che per le strade asserragliate avrebbe voluto seguitare a combattere, deliberò, e al pubblico dichiarò: che egli cessava una difesa divenuta disperata, rimettendo al municipio il trattare come stimasse meglio; e protestando che solo dalla violenza sarebbesi fatto disciogliere. Allora il triunvirato del Mazzini, Armellini e Saffi, insieme co' ministri di Stato, si deposero; notificando che uomini stati rettori nel tempo della guerra, mal potevano seguitare a reggere nei nuovi tempi che si preparavano. Dichiarati benemeriti della patria, furono eletti in lor vece il Saliceti, il Calandrelli e il Mariani, con titolo di comitato esecutivo. Similmente decretossi, che cittadini romani si considerassero quanti avevano portato armi in difesa della repubblica, e a spese del pubblico erario fosse provveduto a bisognosi.

XXIX. Il popolo, stato si riscaldato per la difesa, « cotanto inebriato a' primi successi, appariva inquieto e tumultuoso: În alcuni luoghi si adunava, sharrava, gridava che voleva seguitar la guerra. Ne maneavano i più caldi mazziniani a infuocardo; mentre voci spaventose andavano intorno. Sapevasi che gli oratori del municipio, all'alloggiamento di Oudinot, non riescivano ad alcuno accordo. Imponeva patti vergognosi; tra'quali l'avere in mano quanti cittadini francesi contro lui combatterono. Andando in lungo i trattali, cresceva la commozione popolare. A vie più inacerbirla, si aggiungeva lo spettacolo lagrimevole dell' esequie del Manara e del Morosini, fatte con pubblica solennità; venendo gran voglia di vendicare que' due valorosissimi, rapiti nel fior degli anni, e quando della loro vita sarebbe stato maggiormente da sperare. Aumentando, adunque, incertezza e confusione, frotte di popolani correvano le vie, chiedendo con varie grida, che non si posassero le armi. Ma l'universale non secondava nè impediva, mantenendosi in un disdegnoso silenzio. Nè si toglieva un serraglio; non un posto di guardia si abbandonava; non un magistrato lasciava l'uffizio. Il Consiglio terminava, qual suo testamento, la discussione dei capitoli della costituzione republicana: della quale è pregio di queste istorie dar conlezza. Principii fondamentali: La sovranità per diritto eterno nel popolo: lo Stato romano costituito in repubblica popolare; il reggimento popolare aver per regola, equalità, libertà e fraternità: non riconoscersi titoli di nobiltà, nè privilegi di nascita o grado: la repubblica colle leggi e istituzioni promuovere il miglioramento morale e materiale di tutti i cittadini: considerare i popoli come fratelli: rispettare l'altrui libertà: propugnare la italiana: i municipi avere uguali diritti, non limitati che dalle leggi di utilità di tutto lo Stato: dalla credenza religiosa non dependere lo esercizio delle civili ragioni: tutte le necessarie malleveríe al capo della Chiesa Cattolica pel libero ministero della sua podestà spirituale. - Un primo capitolo dichiarava i diritti e i doveri de' cittadini: Persone e sostanze inviolabili; proibito per sempre corti o tribunali straordinari; non prigionia per debiti; casse le pene di morte e di confisca; sacro il domicilio e il segreto delle lettere: libero lo scrivere a stampa, salvo a punirne gli abusi; lo insegnamento altresi libero, salvo a determinare le condizioni di dottrina e di buona morale in chi dee professarlo: permesso il far petizioni in uno o in più, come lo assembrarsi senz'armi e senza proposito malvagio: ogni cittadino appartenere alla milizia civile: nessuna tassa o tributo potersi esigere senza legge. - Gli altri capitoli erano intorno all' ordinamento civile e militare: Ogni potere derivare dal popolo, ed esercitarsi dal Consiglio, dal consolato, dall' ordine dei giudici. Il Consiglio, eletto con voto generale e diretto, rinnovellarsi ogni tre anni, e discutere pubblicamente: quelli che lo constituiscono non potersi incarcerare, senza consenso di tutti: ricevere una indennità da non poterla rinunziare: avere il potere legislativo; decidere della guerra, della pace, de'trattati. La proposta delle leggi appartenere si al Consiglio e si al consolato. Nel consolato essere il potere esecutivo: tre essere i consoli, eletti dal Consiglio col più di due terzi di voci; l'afficio loro durare tre anni; nè poter essere rieletti se non trascorsi altri tre anni, dopo nsciti d'nfficio: in ciascon anno uno dei due deporsi. Esservi ministri pe' diversi affari, scelti dai consoli, e da essi pure scelti tutti gli altri ufficiali pubblici sl civili e si militari. Tanto i consoli quanto i ministri di Stato tenersi mallevadori degli atti del governo, da essere citati in Consiglio, e giudicati da un supremo tribunale di giustizia, composto dei quattro giudici più anziani della corte di cassazione, e di giudici di fatto, sortiti tre per ogni provincia. Esservi ancora un Consiglio di Stato, per consulta de' consoli e de' ministri intorno alle proposte delle leggi. L'ordine giudiziario non dependere da altra podestà: eletti i giudici dai consoli, non potersi promovere o traslocare, senza lor consentimento, nè cassare o digradare o sospendere senza processo o giudizio pubblico. Nelle criminali appartenere al popolo il giudizio del fatto, a' tribunali l' nso della legge. L'esercito formarsi per descrizione volontaria; nessuna forestiera milizia potersi stipendiare o chiamare senza consenso del Consiglio; da cui i generali dell' esercito eleggersi, sulla proposta fattane da' consoli. Al Consiglio pure appartenere la distribuzione de' corpi e delle guarnigioni. Qualunque riforma di costituzione potersi domandare nell'ultimo anno della legislatura, da un terzo almeno del Consiglio; e questo deliberare per due volte sulla domanda, nell'intervallo di due mesi; e dove sia accettata, tenersi i generali comizi per nuovo Consiglio costituente. - Se la costituzione della repubblica romana aveva i vizi di tutte le costituzioni d' oggi, e grandissimo era quello di un Consiglio solo, aveva

alcune parti migliori delle altre. Era stato da prima proposta la introduzione d' un tribunato, composto di dodici, ancor essi eletti in comizio generale, da durare cinque anni, e vegghiare al mantenimento delle leggi fondamentali della republica. Parendo ciò pedanteria di antichità, non conciliabile co' moderni ordini, non fu accettata.

XXX. Fra tanto, ambascerie andavano e venivano dal campo francese; nè alcuno accordo si conchiudeva, ostinandosi Oudinot a impor patti, che umiliavano Roma: onde il municipio, dignitosamente rifiutandoli, dichiarava, d'accordo col Consiglio, che la città, senza capitolare, avrebbe ceduto alla forza. In questo medesimo tempo bandiva, che nessuna delle interne fortificazioni fusse tolta. Non essendo stato consentito continuare la resistenza in Roma, il Mazzini, non mai rassegnato (o volesse far pompa di coraggio con partiti che sarebbero stati certamente ricusati), avea proposto che il soyrano Consiglio uscisse della città, e, fiancheggiato dall'esercito, andasse a sollevar le provincie, raccogliendosi dove e come meglio potesse. Accordandosi in questo il Garibaldi, che sarebbe tornato alla guerra fra' monti, si profferse di seguirlo e sostenerlo con tutte le forze: onde la disperata proposta fu discussa in segreto, caldeggiandola alcuni che sapevano di essere maggiormente in odio a' Francesi. Ma a' più non parve da tentare cose impossibili, e porre in compromesso la dignità del Consiglio: il quale vagando per monti e balze, avrebbe dovuto sostentarsi di rapine e di taglie, da oscurare forse quel po'di splendore con cui la repubblica cadeva. Allora il Garibaldi, adunati quanti lo volevano seguitare in arme, furono circa quattromila; e preso una somma per le prime spese del loro mantenimento, usci della porta di San Giovan Laterano, prendendo la strada di Tivoli, per gittarsi poi nelle montagne, con avventata speranza di continuare una guerra miseranda. Saputo Oudinot il Garibaldi uscito, ordinò l'entrata in Roma alle sue genti. Le quali, mentre da una parte cominciavano a entrare, il Consiglio dalla loggia del Campidoglio promulgava la costituzione della repubblica romana, applaudendo gran moltitudine di popolo accorso: e scritta in tavole di marmo, la collocava in quel famoso domicilio dell'antica libertà:

XXXI. Per le strade, di mano in mano si vedevano apparire Francesi, udivansi voci di morte a Pio IX, di viva la repubblica, di fuori gli stranieri. Roma aveva l'aspetto di città presa; terribilmente silenziosa e mesta, deserte le vie. chiuse le finestre, interrotti gli affari; non guerra, nè quiete. I più arrabbiati avrebbono voluto fare un vespro: e molti si erano indettati : ma li ritenne consiglio di più ragionevoli. Pure, un ordine del collegio esecutivo fu mandato allo Stewart. comandante del castello Santangelo, perchè al passare de' Francesi, traesse lor sopra colle artiglierie. Il comandante ricusó; non parendogli da fare andare a ferro e a sacco la città, senza proposito alcuno. Verso l'ora quinta, dopo il mezzodi, giunte le avanguardie, si schieravano in piazza Colonna. Le voci bestemmiatrici del papa e della Francia seguitavano. Avanzandosi il forte dell' esercito, con Oudinot e co' generali maggiori, nello sfilare lungo la via del corso. si fa un assembramento di popolo; che stigato da Enrico Cernuschi, aumentò e divenne tumulto presso una bottega, dove riducevansl i più sfrenati; e d'ogni parte gridavasi morte a Pio IX, morte a' preti, viva la repubblica; chiamavansi i Francesi croati di Francia: e per più dispregio, soldati del papa. Più particolarmente schernivano Oudinot col titolo di cardinale. A piazza Colonna, uno se gli avventò, mentre il resto de' tumultuanti, agitando la bandiera repubblicana, schiamazzavano; si un drappello di genti d'arme gli sbaragliò.

XXXII. Veramente, l'esercito francese, in quella entrafa, fece gran prova di moderazione; forse più che da severa
disciplina, ritenuto da coecienza di assalire ingiustamente,
o da riguardo, che ingaggiata una mischia interna, nascesse
gran maedlo; o forse anche da stupore di non vedere in città
alcuna; parle fargli buon viso. Un prete, lasciatosi uscir della
becca: beneunti i Francei, fu assalito, umanomesso, e cavatogli le interiora forocemente. Assaliti e feriti il dottor. Pantaleoni e l'abate Perfetti; per essere ioliti in sospetto di parteggiare per quelli. Venendo la notte, soldati francesi erano

qua e là trucidati a tradimento; segnitando più o meno dette necisioni alcuni giorni. La dimane, occupato castel Santangelo, e posto l'alloggiamento generale nel palazzo Colonna, cominciarono i bandi. Diceva il generale Oudinot: Venire lui a nome della repubblica francese, a ristabilire la gniete, implorata dal voto de' popoli. Avendolo un pugno di faziosi o di traviati costretto ad assalire le mnra di Roma, essere già padrone della città, nè mancare al suo ufficio; e poichè, fra'seani di lieta accoglienza ricevuti, dove i sentimenti del vero popolo romano erano schiefti, mescolaronsi clamori ostili, essere stato obbligato a subitamente reprimerli: rinnovellandosi, sarebbero con ogni m'aggior rigore rintuzzati. Per dare alla sienrezza pubblica veraci malleverie, decretare: tutti i poteri essere temporalmente riuniti in lui, che senza indugio invocherà l'antorità municipale: il Consiglio e il trinnvirato, il cui regno violento e oppressore cominciò colla ingratitudine, e fini con un empio invito alla gnerra contro nazione amica, cessare: similmente, essere vietati tutti gli assembramenti, e ogni scrittura a stampa non consentita: appartenere, finalmente, a' tribunali militari il giudizio dei delitti commessi contro le persone e gli averi.

XXXIII, Detto ciò, creava governatore di Roma il generale Rostolan, e comandante della città il generale Souvent. Dimorando sempre raunato in Campidoglio il Consiglio romano, soldati francesi accerchiano il Campidoglio. Un capitano impone ai raunati, che si partano. In questa, entrato a forza il principe di Canino (e gli giovò annunziarsi cugino del presidente), disse parole gravi e a bastanza dignitose. Tutti poi protestarono contro la scellerata violenza, riducendosi alle loro case: e i più apparecchiandosi di lasciar Roma. Per verità, a tutti il generale francese diè tempo e agio di partirsi: nessuno fu incarcerato, dal Cernuschi in fuori, per avere eccitato il tomulto nel tempo che l'esercito entrava in città. Lo stesso Mazzini rimase alcuni giorni in Roma con patente inglese. Più tosto lo Sterbini affrettossi di uscire: cercato da' Francesi, che l'avevano per principal complice della uccisione del conte Rossi.

XXXIV. Desiderò Oudinot di conoscere i due fratelli Calandrelli; de' quali aveva dovulo ammirare il valore nel governo delle artiglierie. Ricusarono: nè per questo sdegno ebbero alcuna molestia. Ma ferimenti e uccisioni di soldati e ufficiali francesi seguitavano. Il governatore Rostolan soltomise Roma alle strettezze di città nemica: vietato ogni raguno per le vie; a un'ora di notte chiuse le botteghe; nessuno fuori di casa, salvo i medici e i pubblici uffiziali, da muniris' di patente; finalmente, minacciato di essere messo a fil di spade chiunque avesse insultato ad un francese, o impedito gli approvvigionamenti dell'esercito. Tultavia, questi rigori non ispaurivano a bastanza: e come le notificazioni francesi s'appiccavano a'canti (eciò facevasi con guardie armate), erano subito stracia de lordate, mentre quelle della repubblica seguitavano a vedersi intalte.

XXXV. Primi provvedimenti di Oudinot furono disarmare i cittadini, con minaccia di supplizio a chi avesse rifiutato di consegnar l'armi dentro ventiquattr'ore; sciogliere la milizia civile, con promessa di subitamente riordinarla; ilecnziare tutti corpi di milizia ragunaticcia, formati dalla repubblica; procacciare la sottomissione del piccolo esercito assoldato, promettendo ad ognuno la conservazione de gracia di: finalmente, disfare il consiglio municipale, d'origine repubblicana, e comporne un altro sotto la balia del principe don Pietro Odescalchi, che rimasto in Roma, e avutio in concetto d'uomo egregio, non si vergognò acceltarla; se pure non fusse anch'egil presso alla illusione, che proteggiori di libertà i Francesi venivano.

Fu provvedulo allo alloggiamento delle milizie; e i conventi, palagi e altri edifizi, onde Roma è si ricca, la eccepitevano; dichiarado il generale, che ogni spesa sarebbe stata a carico dell'erario francese. Instituivansi varie congregazioni. Una per conoscere lo stato della tesoreria: dove, mercè di esattissimo conto, trovaronsi secento otto mila scudi fra contante, polizze e crediti; e altri venticinquemila in oro, rame e argento nella zecca: maravigliandosi Oudinot, che la moneta in carta, pubblica dalla repubblica, mon fosse

più di quattro milioni di scudi; essendogli stato dalla corte di Gaela dato ad intendere che passasse trenta milioni; senza dire che mai l'erario romano non fu con maggiore probità amministrato. E potransi bene a'rettori della repubblica romana dare altri carichi; non mai quello di ruberie, frequentissime sotto il reggimento papale. Erano pure mandati ufficiali a fare lo inventario degli archivi; verificare i danni cagionai a' monumenti, durante l'assedio; prendere cognizione dello interno degli edifizi pubblici, delle loro masserizite, degli oggetti di valuta, delle argenterie, e altre robe per cagione della difesa: provandosi anora in ciì di male. assai minore che nol rappresentava maligna fama; conciossiachè, salvo alcune perdite e dannaggi, quasi ogni cosa fu rinvenuta, e da' propri padroni recuperata.

Fra tanto, dava noia al generale francese non saper dove il Garibaldi colle sue genti si fosse dirizzato, e quali pensieri covasse: come quello che aveva arte e destrezza d'ingannare maravigliosamente il nemico: facendosi credere in un luogo, mentre era in un altro, con dare al suo piccolo esercito spartizioni e collocazioni disparate e improvvise. Quindi notizie contrarie di lui si avevano. Da prima, credutosi che s'accampasse fra Albano e Tivoli, fu mandato la brigata del generale Molière a occupare i detti luoghi. Ma ecco altra voce, che tornasse verso Roma dalla parte opposta. Subitamente ordinossi sbarrare e fortificare porta del Popolo. Se non che, avvertito de' movimenti francesi, avea col forte dell'esercito presa la via di Narni e di Terni; dove fermossi qualche giorno, con disegno di gittarsi nelle alture dell'appennino. Il che fece appena si accorse che i Francesi distendevano la loro occupazione: trovandosi a fronte cogli Austriaci, come più innanzi sarà detto.

## LIBRO VENTISETTESIMO.

## SOMMARIO.

I. Promnigazione della ristorazione del dominio papale. - II. Celebrazione e feste in San Pietro. - III. Mestizia del popolo. - IV. Rigori militari, - V. Stato della Toscana. Mitezza del rinnovato governo. Assicurazioni de' ministri regii di mantenere lo statuto. - VI. Instituzione del liceo militare. - VII. Decreto per restringera lo serivere a stampa. -VIII, Nuova tassa. - IX. Annunzio del ritorno del principe. - X. Accoglicaze, feste e speranze. - XI. Contristamento per insegne conferite a' generali austriaci. - XII, Timori per le genti del Garibaldi gittatesi ne' monti della Toscana. Spedizione di milizie austriache, Prove di sollevazione fatte inutilmente dal Garibaldi, - XIII. Accampamento presso Arezzo. - XIV. Principio di sperperamento de' garibaldiani, Andata a San Marino. - XV. Domanda per attraversare il territorio di quella repubblica. Pratiche perchè restassero fuori. Fuga e abandamento, Convenzione non accettata, Tamulto de' garibaldiani rimasi in San Marino. Pericolo di questa repubblica. - XVI. Scioglimento della banda garibaldiana, - XVII. Sbarco del Garibaldi a Cesenatico, Dispersione de'suoi compagni, - XVIII, Cattura e morte del P. Bassi, - XIX, Morte della moglie del Garibaldi. Arrivo di questi a Chiavari, - XX, Nuova adunanza del Parlamento piemontese, Discorso del re. - XXI. Trattato di pace fra la corte piemontese e l'anstriaca. - XXII, Indulti imperiali. - XXIII, Discussione del trattato di pace nel Parlamento sardo, -XXIV. Malattia e morte di Carlo Alberto, Suo ritratto; sue eseguie. -XXV. Gare per lni do' costituzionali e dei democratici. - XXVI, Guerra fatta alla aua memoria dai tiranneschi. - XXVII. Triunvirato cardipalizio per governar Roma, Suo editto. - XXVIII. Primi atti, -XXIX. Meteria a perscenzioni. - XXX. Crndeltà nel regno lombardoveneto, Mitezza del duca di Modena. - XXXI. Tirannesche violenze nel regno di Napoli, - XXXII. Nuovo ministero di Stato, - XXXIII. Ritorno dei gesuiti, - XXXIV, Prime persecuzioni per la setta dell'nnità italiana. - XXXV. Odio contro il Poerio e il Settembrini, Accuse lanciate, incarcerazioni, esamine, falsità e grandi ribalderie. - XXXVI. Continnazione della guerra veneziana. Combattimenti quasi nulli per mare. - XXXVII. Prova degli Austriaci d'impadronirsi della batteria di Sant' Antonio. - XXXVIII. Nnovi apparecchi per far arrivare le

bombe dentro la città. - XXXIX. Lavori di fortificazione della parte de' Veneziani. - XL. Sortita di Chioggia. - XLI. Pestilenza. Menzogna sparse, - XLII. Confermazione del voto del Consiglio veneto per la resiatenza. - XLIII. Bombardamento di Venezia. - XLIV. Sorpresa ed eroica virtà de' nostri. Crudele condizione degli abitanti di Venezia. -XLV. Petizione d'accordo. Farori de' partigiani della resistenza estrema, Sodizioni sedate, - XLVI, Danni prodotti dal continuo hombardare, Tolleranza de mali, - XLVII, Segni di pubblico coraggio, -XLVIII. Mortalità prodotta dalla fame e dalla peste, - XLIX. Dimostrazioni di pubblica pietà. - L. Dittatura assoluta , conferita al Manin per provvedere agli estremi pericoli della patria. Tamalti e ingarbugliamenti, - LI, Ignavia dell' armata. - LII. Valore dell' esercito, -Aumento di farora nel bombardare Venezia. - LIII, Rappiceamento di pratiche d'accordo colla corte anstriaca, - LIV, Altro bando di Radetzky ai Veneziani, - LV, Nuovi tumulti. - LVI, Nuova della sconfitta degli Ungheri. Maggiore scoramento. Voglia generale di capitolare, - LVII. Circostanze tumultuose che accompagnarono la pretiche della detta capitolazione. - LVIII, Deposizione del Manin. Capitolazione fatta dal Municipio, - LIX. Ristorazione del reggimento imperiale.

I. Appena il generale Ondinot ebbe sottomessa Roma. spedi a Gaeta il colonnello Niel a presentare le chiavi della città al papa; che vogliono lo accogliesse con ineffabile cortesia, e facesse smisurate lodi de' Francesi, e della gloriosa opera, felicemente compita. Presentollo di rosari e corone. e della insegna di San Gregorio lo fregiò. Scrisse altresì al generale Oudinot ringraziamenti e congratulazioni. Ma nella corte bollivano umori diversi, e non lieti: seguitando ne'diplomatici e ne' cardinali giusto spavento d'un sostegno si fallace per se stesso; e ancor più allora, per la tanta incerlezza delle cose di tutta Europa. Ma si della presentazione delle chiavi della città al pontefice, e si della risposta, non faceva Oudinot alcuna notificazione; quasl volesse meglio del possesso di Roma assicurarsi, e avere qualche segno pubblico, che accennasse a desiderare la papale ristorazione. Furono colle solite arti procurate petizioni e note sottoscritte; mentre per la città si faceva gran discorrere, che ancora del papa e del suo reggimento non si dicesse un motto negli editti. Il che per alcuni era cagione di ansietà; per altri, più creduli o fiduclosi, agurio di libertà.

II. Finalmente, a di 14 luglio, il general francese, coll'usate linguaggio della menzogna, bandi: Dopo il suo entrare in Roma, non dubbie testimonianze di affettuosa devozione. e numerose domande avergli provato, non altro i Romani attendere che il momento in cui, liberata da un reggimento di appressione e di licenza, potesse di nuovo far mostra della sua fedeltà e gratitudine verso il generoso pontefice, cui andava debitrice delle cominciate libertà. La repubblica francese non aver mai dubitato di questi sentimenti: e ristorando oggi in Roma la sovranità temporale del reggitore della Chiesa, adempiere ai voti ardenti del mondo cattolico. - Dopo questa notificazione, finirono le ansietà e le speranze: non dicendosi una parola nè di statuto nè di riforme civili; e ben potendosi conghietturare che cosa significasse la sovranità temporale del pontefice. Fu altresi ordinato, che nel gran tempio di San Pietro si celebrasse questo avvenimento con grande solennità. Le milizie francesi in bella mostra adornarono la vasta piazza del Vaticano; tutte le campane sonarono a festa; quanti si dimoravano in Roma preti e prelati, e lor partigiani, corsero in Vaticano; suoni, canti e lumi, come nelle grandi gioie, abbondarono, Ma chi fu presente, attesta dell'umiliante, e quasi ridevole figura del generale Oudinot, Circondato di canonici e cherici, godeva di loro baciamani. Il cardinal Tosti, rimasto sempre in Roma, e nulla avendo sofferto, accostatosi a lui, gl'indirizzò questo discorso: Poi che voi tramanderete a' posteri il titolo di liberatore di Roma, consentite fra tanto che un cardinale romano, per quanto con voce fioca, pe' patimenti durati, a nome anche de' suoi colleghi, manifesti a voi, al vostro esercito e alla cristianissima nazione francese i sentimenti di eterna gratitudine; avendoci liberati dalla oppressione di mostri che disonorano il genere umano; e dischiuso la via al ritorno del sommo pontefice, nostro sovrano e padre. Contro cui si scagliarono, e forse ancora si scagliano poche furie d'Averno; alle quali chiude la bocca la voce universale del mondo cristiano, che lo vuole qui ricondotto glorioso: e vi tornerà, sempre mai vestito della singolare sua mansuetudine, per quanto abusata da que che stimano in lor legge licitio ogni libito. La vostra saviezza, signor generale, il vostro militare contegno, e quello del prodiche vi circondano, ci hanno risparmiato anche i mali della guerra; e le devastazioni che bruttano Rome e i contorni, debbonsi all'indole malefica de' nostri tiranni ascrivere. I buoni piangeno il poco sangue francese sparso; il quale, insieme con quello d'innocenti sacerdotti e probi cittadini, barbaramento trucidati, chiamerà le benedizioni del ciclo sulla Francia, su voj. e su'vostri glorosi soldati.

Rispose Oudinot: Ch'ei ristorando la lemporale podestà del santo padre, non aveva fatto che soddisfare al voto generale della nazione francese, anzi di tutto 'l mondo cristiano; e nulla scendeva più dolce al suo cuore, quanto il senicsi dire da solenne voce, che i danni di Roma non a lui e al suo esercito, ma si all'empia setta che prima la signoreggiava, doveansi attribuire: perché, in vero, per rispetto a' romani monumenti, aveva indugiato gli effetti d'una espagnazione, che, secondo le ordinarie regole della guerra, potevasi in assai minor lempo compire. Seguirono a questi detti replicate selamazioni di viva il papa, viva la Francia, viva la religione; quasi in quel modo la giovassero.

III. Mentre i preti romani e il generale francese si alcaravano e adulavano, l'universale del popolo, mesto o indifferente a quello spettacolo appariva. Poche e stentate grida di festeggiamento si tevarono; più che da altro, promosse da odio a l'arsacorsi della fazion popolare, o da un ancor debole raggio di fiducia, che non tutto delle acquistate largaze si dovesse perdere. Finita la ceremonia, Oudinol passò a rassegna lo schierato esercito: fu dato libertà a tutti prigioni fatti in guerra per segno di lettia; la sera, la città s'allumino, e di musiche militari rallegrò. La stessa festa rinnovossi in tutti i luoghi dove si distendeva la occupazione del Francesi; allargatasi fino ad Orvieto e Viterbo da una parte, e dall'altra fino a Narni e Terni; restando altresti no pote loro il porto di Civitavecchi.

IV. Insieme colle comandate gioie, scoppiavano i rigori.

Fu vietato scrivere giornali di qualunque specie: onde i moderati, che non si credevano mai condotti a dover tacere co' Francesi, avendo parlato libero co'renubblicani, grandissime doglienze facevano; e non potendole pubblicare in Roma, le divulgavano in Piemonte e in Toscana, dove non per ancora lo scrivere a stampa libera era interdetto; da mostrare che co' Tedeschi la tirannide faceva meno progressi che co' Francesi. I quali quanto più odio accattavano, tanto più erano costretti a tiranneggiare per sospetti; e d'ogni raguno di popolo ombravano. Non di meno, i Romani seguitavano nelle ore di notte ad assembrarsi, quasi per dispregio. Si giunse a bandire, che ogni assembramento maggiore di cinque persone, era proibito, e punirebbesi severamente, Seguirono pure incarcerazioni, e fughe, Insomma, si andava a poco a poco da' Francesi lastricando la via alla tirannide. che dovevano piena e assoluta portarvi i commessari del papa.

V. I Toscani, come eransi mollemente volti a libertà, con egual mollezza ripigliavano l'assoluta signoria; cui rendevano potente le forze austriache. I novelli ministri di Stato esercitavano, a nome del principe assente, dittatura nè dolce nè aspra. Anzi che con un sol decreto annullare l'ordinamento della guardia cittadina, andavano con cassazioni speciali qua e là stremandola. Il che se facessero con animo di giungere a poco a poco al distruggimento d'ogni istituzione nuova, o per provvisione comandata dalla gravità de' casi, o per paura che le cose generali non fossero a bastanza ferme, da potervisi assicurare, non potrei dire. Certamente, assai mansueti procedevano colle persone renutate di parte popolare. Se alcuno andava a loro a richiamarsi di torti ricevuti, era benignamente accolto, e talora di lusinghevoli promesse pasciuto. S'aguzzavano poi di far sapere a chicchessia, essere deliberatissimi a mantenere lo statuto: e fra qualche giorno ne avrebbe avuto il pubblico solenne e irrefragabile testimonianza: onde i più semplici presagivano che sarebbe riconvocato il Parlamento, e la milizia civile ricomposta. Tutto in ultimo si restrinse a una loro dichiarazione, indiritta a' particolari uffici, in cui protestavano

con ripetuti accenti: che il governo della Toscana sarebbe stato infallibilmente di monarchia, temperata dalla costituzione, che il principe largi il 15 febbraio del 1848, e che, sempre fedele alle sue promesse, voleva mantenere, se bene da altri audacemente violata; per lo che (aggiungevano) l'avrebbero conservata e difesa dagli assalti d'egni setta. qual fondamento alle oneste libertà civili, e insiememente qual pegno di quiete, unione e prosperità. - Da ultimo assicuravano, che la milizia civile sarebbe stata rinnovata, l'erario migliorato, le amministrazioni municipali riordinate, e fatto altri provvedimenti, benefici alla patria, sempre sotto l'approvazione da doversi a suo tempo impetrare da' pubblici Consigli. E questa condizione (fosse scherno o credenza) continuò per un pezzo a scriversi in testa d'ogni legge o decreto; cotalchè, dove veramente i detti Consigli fessero stati ragunati, non potremmo dire quante approva-: zioni avrebbero dovuto fare.

VI. Per lo stesso vezzo di mantenere le apparenze di libertà, perduta la sostanza, era studio che i titoli di deputato o di senatore non fossero pretermessi ad alcuno; e si parlasse sempre di statuto e di tutte l'altre franchigie; fuori che dir male degli Austriaci, o bene della liberazione d'Italia: quantunque scrittori più arditi non lasciassero, quando veniva loro 'l destro, di rinfrescarne la memoria, e gittare alcun lamento per la occupazione straniera, e favellar di riscossa e di future speranze, e di acquisto di comune patria. Pe' quali pensieri e voti ricevevano frequenti ammonizioni da' rettori: che per altro non sempre fruttavano; nè a rigorosità si veniva, non solo per la molle consuetudine toscana, ma ancora per essere troppo freschi i vestigi della libertà assaggiata, e non a bastanza certo il ritorno alla piena podestà monarcale. È notabile che la stessa occupazion tedesca, aspra e crudele nelle vicine Romagne, perdeva in Toscana ogni fierezza; quasi alla natura benigna o snervata del suolo contemperandosi. Stimossi anche indicio buono, che le scuole militari, formate da' rettori popolari, si riducessero, come era intenzione di quelli, a liceo; che tolse nome dal principe erede, arciduca Ferdinando; a ne fu conferita la soprintendenza al conte Luigi Serristori: misero compenso al non essergii stato lasciato luogo nel governo dello Stato, dopo il carico tollosi di rieverere, qual commessario del principe, i Tedeschi in Toscana. Si vuole che gli pregiudicasse quell' aver mostro certa vergogna o riguardo nell'adempire la commessione.

VII. Vivevasi, adunque, in Toscana fra tirannia mite, e apparente larghezza: se non che molto si sperava dal ritorno del principe, parendo ch' ei volesse render lieta questa occasione col ristorare pienamente lo statuto da lui concesso, e provvedere che le milizie austriache non dovessero lungamente dimorarvi. Se non che, lo sperare era alquanto amareggiato da un decreto fatto in Napoli, che metteva un frene allo scrivere a stampa, già stato si libero in fino allora; richiedendosi in primo luogo tali cauzioni pecuniarie per la pubblicazione de' giornali, che era forza, prima o poi, che tutti o quasi tutti cessassero. Secondamente, cassava la instituzione de'giudici giurati per delitti di stampa, sostituendo le corti criminali ordinarie. Da ultimo, conferiva balia a'prefetti e sottoprefetti di sospendere la divulgazione de' fogli giornalieri, con appello al ministro delle cose interne, che era la stessa cosa. Querelaronsi gli scrittori, anco più temperati, di questo provvedimento: mostrando com'esso era contrario allo statuto, che inchiudeva la istituzione de' giudici del fatto in materie di scritti. Notavano altresi come la soverchia canzione richiesta in danari a' compilatori de' giornali, equivaleva a cassare la libertà dello scrivere. Ma non era più quello il tempo che i lamenti si ascoltassero per modo, da far revocare o mutare decreti, qualunque essi fussero. E come gli scrittori spartivansi in popolani e moderati, sursero protetteri per gli uni e per gli altri; se non che i primi dovettero assai prima chetarsi, stante il piccol numero de' facoltosi di detta parte: mentre gli altri si ressero più lungamente: e quantunque per indole e necessità andassero sempre maggiormente temperandosi, tuttavia ebbero continue noie da' rettori, che di mano in mano si raffermavano nell' assoluto, tolleravano manco osservazioni in pubblico sopra i loro atti.

VIII. La tesoreria dello Stato, che aveva fatto ogni genezaione di rettori tribolare, per non mai le spese colle rendite bilanciarsi, vacua affatto era allora. Il. ministro dell'erario, fattone relazione al principe, e mostratogli che per la cassazione di tasse, e per lo sperpero di assegnamenti, scemava di più di cinque milioni, la entrata pubblica, facevagli decretare, che per l'anno corrente fosse in tutto i granducato imposta ed esatta, con titolo di tassa di famiglia, una contribuzione di due milioni e cento mila lire, pagabile dalle comunità, secondo lo stato di ciascuno.

IX, In questo, notificavasi per pubblico bando, che il principe colla famiglia era in viaggio per restituirsi alla sua sede. È il padre di famiglia (dicevano) che dopo cinque mesi di dolorosa separazione, ritorna a congiungersi co' figliuoli. È il principe, che per venticinque anni, curando sopra ogni altra cosa il bene della Toscana, viene a reassumere col medesimo affetto l'opera incominciata; e confida di ritrovare nel suo popolo gli stessi sentimenti di amore e di reverenza. - Andarono ad incontrarlo ministri di Stato, cortigiani, devoti e accattatori di grazia. Appena sbarcato in Viareggio, presentaronsi a lui i gonfalonieri di Firenze e di Lucca; che a nome de' municipi gl' indirizzarono discorsi accomodati alla occasione, ricordandogli bellamente la conservazione dello statuto. Il granduca, rispondendo loro con altrettante acconce parole, mostrava di acconsentire, dicendo essere satisfatto del ristoramento del principato civile.

X. Il giorno di poi, trasse a Lucca; ricevendo lungo il cammino, e dentro la città, dimostrazioni più o meno grandi di allegrezza; per altro, un poco rattenuta o frastornata dall'odioso aspetto di soldati forestieri, che al suo entrare precedevano i nostri nel mostraris schierati, come per riceverio. Da Lucca passò ognor festeggiato a Pisa, schivando la città di Livorno; quasi per punirla della maggiore ostinazione a reggersi a popolo. Tuttavia, il godioniere di quella città, pronto a cambiar faccia e voce secondo le occasioni, pubblicò un bando,

in cui, vituperando acerbamente la fazione che lo avevacostretto a lasciar la Toscana, invitava il popolo a rallegrarsi del suo ritorno, come agúrio di non più interrotta felicità. Finalmente, il di 28, moveva verso Firenze; nè feste e salutazioni al suo passare mancareno, congiungendosi con gliantichi fautori della monarchia assoluta i nuovi partigiani del principato civile; non tanto forse per amore al principe. quanto a quella mezzana libertà, nella quale avevano goduto onori e gradi. A Empoli si trovò, per osseguiarlo, il marchese Ridolfi: al quale vogliono che non facesse molto lieto viso: non senza notabile rammarico di tutta la parte de' moderati, per paura che non indicasse mutazione d'animo. Giuntoalle porte di Firenze, ministri forestieri, ministri nostrali, graduati militari tedeschi, graduati militari toscani, maestrati d'ogni ordine, rappresentatori di municipi, tutta la cortigianeria dell'uno e l'altro sesso, quanti erano servidori antichi e recenti, furono a fargli onore: ed ei, mostrandosi contento di quell'accoglienza, dopo breve dimora, salitoin cocchio, si condusse sino alla chiesa della Santissima Nunziata: dove fermatosi alcun poco a orare, e ripigliato quindiil cammino, rientrò la magnifica reggia dei Pitti, tornando la sera a mostrarsi in cocchio per la città splendidamente. alluminata. La quale allegrezza pubblica quantunque nell'af-follamento delle genti e nelle voci si manifestasse, pure di tratto in tratto si sentiva non si piena come ne' dimostramenti dei due anni addietro, facendo non lieve contrasto a spontanea letizia il vederlo da forestiere e odiose armi protetto. XI. Nè molto giovò ch'ei si facesse precedere da un

All Ne moto giovo en el si facesse precedere di un bando di oblio verso chiunque, a bocca o in iscritto, lo avesse offeso nella passata mutazione; non tanto perché non vi si comprendevano quelli che i tribunali giudicassero macchiati del vero e proprio delitto di maestà, ma ancor più perchè al predetto indulto seguitava altra notificazione, in cui si ristabilivano rigorosità quasi sdimenticate: conferendosi a' delegati, pretori e prefetti, facoltà straordinarie di accusare, ilnquisire, giudicare, condannare per colpe di Stato. E questo dicevasi fatto per assicurare il principato civile da tuto ció che avesse potuto novellamente turbarlo. Ma in effetto, cotali provvisioni conducevano belamente a rafforzare l'assoluta podestá; servendo a ciò alcuni di quei ministri che pur si protestavano e volevano esser tenuti cittadineschi. Non si potrebbe, poi, dire quanto dal rallegrarsi spontaneo trattenesse il decreto che conferiva al maressiallo Radetzky, al general d'Aspre, all'arciduca Alberto, e ad altri graduati austriaci la insegna del merito di San Giuseppe, per testimonianza di pubblica riconoscenza. Alcuni generosi che dell'istessa insegna erano stati fregiali l'anno avanti, per essere andati in Lombardia a combattere contro gli allora chiamati benemeriti della patria nostra, se ne spogliarono, e al principe la rimandarono. Fra'quali essendo stato il professore Zannetti, per questo atto fu casso dall'ordine degl'insegnanti.

XII. Ma le gioie vere e simulate pel ritorno del principe, erano un poco turbate da notizia, che le genti condotte dal Garibaldi; dopo la caduta della repubblica romana, gettatesi in sulle alture degli appennini, erano entrate in numero di cinque in sei mila nel tenitorio toscano; e spinte non meno da fame che da necessità di difesa, taglieggiavano paesi e ville. E più che il danno che arrecassero, assai maggiore era lo spavento, per la fama che di uomini scapestrati e violenti avevano; oltrechè, il conoscersi il loro condottiere, quanto scarso di scienza guerresca negli aperti e regolati campi, altrettanto invincibile nelle pugne spicciolate e coperte, faceva temere che, essendo riesciti a prendere i monti, non fosse impresa tanto lieve e agevole lo snidarli. Nè le poche e mal armate milizie toscane erano da tanto; e quelle poche che stanziavano a Cetona, dove i garibaldiani per prima entrarono, rattamente si fuggirono. Laonde, un corpo di Austriaci, provveduto di arnesi di guerra, e comandato dal generale Stadion, partissi, avanzandosi dalla parte dell' Umbria e da quella di Siena; mentre il generale Gorgowsky, di Bologna conduceva altre genti; e nel medesimo tempo, milizie francesi camminavano dalla parte di Civitacastellana. Così, da tante forze circondato e

inseguito il Garibaldi, procedeva innanzi; tratto da speranza oi illusione, che i Toscani, ripentiti della ristorazione granducale, facessero movimento in favor suo. In Cetona, fosse paura o amore, ebbe accoglienza più tosto liela: ma era vano pensiero, che genti naturalmente fiacche e svogliate, si levassero, per impresa tanto in aria. Non di meno, giunto nella terra di Montepulciano, pubblicò un bando, che i popoli eccitava a scuotere il novello giogo stato loro imposto, e correre a ingrossare le sue legioni; nodo di esercito, destinato a liberare la italiana penisola dalla oppressione forestiera. Nessuno, com'era da aspettare, si mosse; salvo che alcuni turbolenti presero questa occasione per movere un tumulto, e in quello svillaneggiare il prefetto.

XIII. Seguitò il Garibaldi il cammino per Bettolle e Castiglion Fiorentino; sul cui ponte una parte della sua legione, comandata dal colonnello Forbes, si collocò, a fin d'impedire una sorpresa degl' imperiali, durante la notte; mentre il forte della banda si volgeva ad Arezzo. Intorno a cui pure faceva movimenti l'arciduca Ernesto, con un corpo di tre mila uomini: senza che gli riescisse di scontrarla, per quell'arte maravigliosa di confondere il nemico con rapide marciate notturne; far apparire un drappello in un luogo, e quindi subito in un altro; molestare e poi ritrarsi fra gioghi inaccessibili; presentar la battaglia, e a un tratto dileguarsi; sbaragliare i corpi spiccati, guadagnar terreno, e ingannar sempre. Come le sue genti passavano, grande era il terrore de' paesi; che s' asserragliavano, e supplichevoli ambascerie mandavano, quasi venissero fiere. Certo, mansueli ospili non eran dessi; ma nè pure que' mostri che la fama diceva: facendo anzi maraviglia, che al rigido condottiero venisse fatto, in quella disperazione di cose, rattenerli da eccessi, a' quali si sovente nella stessa prosperità, ordinate milizie si licenziavano. A mezza lega da Arezzo, il Garibaldi, fatto fermare le sue genti, mandò ambasciadori per chiedere di altraversare la città; sendo intendimento suo finale di traghettarsi nella Romagna, prendere l'Adriatico, e potersi in ogni evento condurre a Venezia. In Arezzo, come si seppe l'av-

vicinarsi di lui, grande e altresi diverso fu il commovimento. I più, che erano la gente paurosa e nemica d'ogni sorte di fastidi, avrebbero desiderato che senza strepito e trambusto le cose si acconciassero, o consentendo al Garibaldi il passo, o provvedendolo di viveri, purchè di attraversare la città rinunziasse. Ma v'avea pure uomini di parti estreme, Una, detta de' republicani, spasimava che la legion garibaldesca entrasse, rumor levasse, e più o meno aspra vendetta de' monarchici facesse; tanto più che fra gli stessi soldati del Garibaldi v'erano aretini, assai crucciosi di lor sorte. L'altra parte dei tiranneschi, o mezzi tiranneschi, per ragion contraria, travagliavasi furiosamente per impedire che i garibaldiani entrassero. Non trovandosi in città altra milizia che alcuni pochi carabinjeri toscani, e una cinquantina di tedeschi spedati e lasciati per guardia di magazzini, si diedero a ragunare e fare entrare di notte frotte di villani armati, con animo e speranza di rinnovare il fatto del novantanove. Certamente, dove il Garibaldi si fosse ostinato a entrare, sarebbesi appiccata una molto sanguinosa battaglia civile. Ma egli mostrò più umanità, che non gli stigatòri della plebe aretina: imperocché, alle rimostranze e preghiere del municipio, che gl'inviò un' ambasceria, consenti di prendere stanza sul vicino colle di Santa Maria, ricevendo qui la necessaria veltovaglia; si avesse poluto aprirsi una strada sicura per San Sepolcro. Nè in detto luogo i frati che vi dimoravano, e che non fecero loro mal viso, patirono alcuna violenza: come avvenne a Citerna; dove il Garibaldi, sapulo che di Siena erano giunti soldati tedeschi, e avevano cominciato ad azzuffarsi colle sue genti, fatto levare il campo da Santa Maria, trasse in gran fretta, e incalzato per modo alle spalle, che in quel movimento, eseguito nella maggiore oscurità della notte, ricevette non piccolo danno: e quell'esercito accogliticcio cominciò assottigliarsi per fughe de' meno resistenti alle fatiche. Maggiormente inasprito, era meno fatto per tollerare ma' visi di monaci; onde fi loro convento misero sossopra, pigliando di forza quel che di buona voglia non avevano polulo avere.

XIV. In questa, gli Austriaci, condotti da Stadion, occupando Anghiari e Borgo San Sepolcro, distendendosi vie più, chiudevano il varco a' garibaldiani; i quali se bene fossero alloggiati nella cima di due colli ripidissimi, pure, per la mancanza de' viveri, non vi potevano lungamente rimanere. Già si trovavano nella crndele necessità di arrendersi. se il tanto vigile e coraggioso condottiero non avesse trovato modo d'ingannare il nemico, mandandone alcune centinaia sotto il villaggio di Monterchi, come per accennare di prendere la via di città di Castello. Così, nel tempo che gli Austriaci si atteggiavano da quel lato a battaglia, fece, in gran silenzio, col favor della notte, scendere tutta la legione dalla parte opposta del colle di Citerna; e per campi e calli tortuosi dilungatosi, passò a guado la Sovana e il Tevere, attraverso un bosco. In sul far del giorno, trovossi a San Giustino, presso borgo San Sepolero, lontano più miglia dal nemico, che già credeva di averlo in suo potere; e seguendo il cammino, arrivò in sulla vetta della montagna chiamata l'alpeadella Lnna; da dove poi discese a Sant'Angelo in Vado, mentre gl' imperiali, delusi a Citerna, lo seguitavano con accelerato cammino alle spalle e a' fianchi. E v' ebbe qualche azzuffamento, con danno de' garibaldiani; che quanto più sentivano soprastare il pericolo, e fuggire la speranza di superarlo, maggiormente si disordinavano e sbandavano. Fra' quali notossi il colonnello Bueno americano, fuggitosi colle paghe de'soldati; di che forte contristossi il Garibaldi. avendolo avuto seguace da Montevideo, e colà e in Roma altresì provato soldato di onore,

Veggendo pertanto il precipizio, notificò, per chi voleva segniario, ch' e' sarebbesi condotto a Venezia a sostepere nuovo fatiche per la cansa della libertà e per chi no, avrebbe procacciato d'impetrare dal nemico condizioni di sicnrezza Qnindi s'incamminava per Macerata Feltria; giungova a Pietra Rubbia; continuava per Carpegna; avanzavasi alla volta di Penna Billi; e costretto di ripiegare a destra, per evitare nno scontro cogli Austriaci, volgeva a Sau Marino, accampandosi a tre miglia dal confine della repubblica. Ecco venire battendo gli Austriaci, da ambo i lati, per attaccarlo. Grande fu lo scompiglio e lo sperperamento de' garibaldiani, che si misero a fuggire per quel monte; finché, ridotti a men di due mila tra fanti e cavalli, in gran disordine giunsero presso San Marino. Erano giovanetti da dodici a quindici anni, che atterriti dall'ultimo incontro, avevano, per più correre, gittato via le armi; e cavalieri a piè, con fanti a cavallo; vestiti di vari colori e fogge; imbartatati e laceri: arme difformi, monche, arrugginite; cavalli sfiniti, mal bardati; soldati col pugnale alla cintola, in atteggiamento di masnadieri; berretti rossi, squassanti pennacchi, mantelli bianchi, longhe barbe. Certamente, non era da vedere più strana milizia.

XV. Innanzi di toccare il territorio della repubblica, il Garibaldi mandò il suo quartiermastro a domandare alla Reggenza il consenso di passarlo colle sue genti. Era, per buona sorte, allora capitano reggente il dottor Domenico Maria Belzoppi; uomo fermo, prudente, destro, e del trattare le faccende pubbliche spertissimo. Il quale cercò da prima dissuaderlo da quel proposito; che senza giovare a sè stesso, poneva in compromesso la debil repubblica. Speriamo (dicevagli) che riceverete di buon grado questa risposta, e che i principii da voi professati vi faranno avere a cuore la conservazione di questo antico asilo della pace e della libertà. --Ma il Garibaldi, combattuto e stretto da tutte le parti, non poteva rinunziare omai di aprirsi per quella terra uno scampo. Mandaya al reggente il padre Ugo Bassi, con titolo di suo aiutante di campo, per novellamente domandare il passo. Risponde va il reggente; non potere la repubblica concederlo, per ragioni di sicurezza interna ed esterna. Ripigliava il frate: non sarebbesi mai aspettato che il rappresentante d'una repubblica avesse così risposto ad uomini che a repubblicana causa servivano. Ricordava l'altro l'obbligo di neutralità, che la piccola repubblica di San Marino aveva; e per la quale era vissuta in fino allora, e sperava di vivere per altro tempo. Dunque, diceva il messo, tutta questa nostra gente dovrà perire di fame? E il reggente prometteva: che sa-

rebbe stata provveduta di viveri a' confini, che, per altro, non dovevano varcare. Già in questo tempo i garibaldiani erano entrati, e in buon numero cominciavano a presentarsi sotto le mura; onde non piccolo sbigottimento prese da prima i Sammarinesi, non tanto per paura o odio verso le genti del Garibaldi, quanto per giusto timore che la loro entrata non fosse pretesto di spogliarli della loro si lungamente goduta libertà. Ma da opporre resistenza non avevano modo, e quindi adoperarono l'autorità della persuasione; che giovò più, e ritenne i soldati dall'entrare in città. Dove solamente trasse il Garibaldi, intorniato da altri generali; e senza discendere da cavallo, presentatosi al reggente, così favellò: Inseguite le mie genti da soverchianti forze tedesche, affrante dagli stenti d'ogni sorte per monti e dirupi, nè più atte a combattere; fu necessità varcare il vostro confine pel riposo di poche ore, e per aver pane. Esse poseranno le armi nella vostra repubblica, dove per ora cessa la guerra romana, per la libertà d'Italia. Io vengo tra voi, come refugiato, e come tale accoglietemi; nè v'incresca farvi mallevadore col Tedesco, per la salvezza di coloro che mi seguirono. Rispose il reggente: Questa terra ospitale vi riceve, o generale. Pe' vostri soldati sono apparecchiati i viveri; e accolti altresi i feriti, e curati. In ricambio, chiediamo che risparmiate alla nostra repubblica temuti mali. Accetto la commessione di farmi mezzano per la salvezza vostra, e delle genti che capitanate.

Qui l'uno ringrazio l'altro, o accomialatisi amorevolmente, il Garibaldi andò ad alloggiare nel convento de Padri Cappuccini; che appoggiato allo seosceso e selvoso monte, sta a cavaliere della via, che da Fiorentino mena in città. Poscia, condottosia a visitare le sue genti, alloggiate nel borgo, raccomandò loro il maggior rispetto agli averi e alle persone; dichiarando a un tempo di scioglierii da ogni patto di più seguitarlo.

Fra tanto, la reggenza avea mandato il consigliere Bonelli al general maggiore De Hahne a Rimini, e il tenente Braschi al general maggiore arciduca Ernesto, con commes-



sione d'impetrar da loro una capitolazione in favore delle genti del Garibaldi. Poco frutto fece il messo all'arciduca Ernesto, che verso San Marino si avanzava con duemilacinquecento uomini, trafelati dal caldo, inaspriti dalle inutili faticose marciate, e impazienti di combattere. Ma il general De Hahne, più pieghevole, acconsenti; salvo, per altro, l'approvazione del generale Gorgowsky, comandante supremo. Quindi stanziossi: Che le armi e i danari della banda garibaldiana si consegnassero a' rappresentanti della repubblica di San Marino, per farne consegnazione ai comandanti austriaci; che la detta banda si sciogliesse, con facoltà di tornare ognuno alle proprie case; che la repubblica dovesse indeunizzarsi delle straordinarie spese tollerate, con cavalli ed altri oggetti alla banda appartenenti; che il Garibaldi, e ogni altro di sua famiglia, dovesse con parola d'onore promettere di trasferirsi in America; e che fino all'approvazione di detta convenzione, i garibaldiani non dovessero in alcun luogo passare i confini della repubblica, nè attaccare gli Austriaci, o da quelli essere attaccati.

Recata la convenzione dal Bonelli, e letta al Garibaldi, questi rispose: Che innanzi di accettarla o rifiutarla, voleva consultarsi co'suoi compagni: e in tanto, col favor della notte, e in gran silenzio, seguito da circa centocinquanta de' più fidi e arditi, usciva del territorio della repubblica. scendendo per la Mareccia, e prendendo la strada di Montebello. Quando si credette più a giuoco di sottrarsi alla persecuzione del nemico, fece giungere alla reggenza questa recisa risposta: Non esseudo per lui accettabili le coudizioni imposte dagli Austriaci, avere deliberato di sgomberare. I rimasti, che erano il maggior numero, movono grau tumulto; fanno vista di correre sulle tracce del loro duce; poi a un miglio, non avendone judizio, toruano judietro furiosi, si abbottinano deutro la città, chiamano traditore il Garibaldi, che gli aveva abbandonati; gridano che non vogliono rimaner prigioni dei Tedeschl, e antepongouo di resistere finchè basti la vita. Fu, certo, quello uu momento di pericolo per la povera repubblica ; trovaudosi, da una parte,

con questi arrabbiati, stigati da disperazione a qualunque eccesso; dall' altra, cogli Austriaci, che della mancata neutralità l'accusaveno, e minacciavano di tenerla della fuga del Garibaldi obbligata. La prudente Reggenza, dopo molte difficoltà, riesci a calmare i furori de'garibaldeschi; che s'apparecchiavano a scalar le mura per fortificarvisi dentro; e insiememente otteneva (che era il più importante) che deponessero le armi, e si dividessero. Egli è difficile a immaginare lo strano spettacolo che si vide allora lungo lo stradone di San Marino. Un andare e venire e affollarsi da ogni parte e per ogni verso. Chi corre, chi esita, chi maledice; alcuni piangono; altri fremono; qualcuno tripudia; e seguitano abbracciari, baci, giuramenti, promesse, sclamazioni, sarcasmi, voti di guerra, e mille altre voci diverse, che facevano un frastuono e baccano da non potersi descrivere. Ma, come Dio volle, si partirono, quasi tutti alla spicciolata e travestiti; e a mezzo del cammino, presi dagli Austriaci, e trasportati a Rimini, furono la maggior parte rimandati alle loro case.

XVI. Succedeva pure alla prudenza de'reggenti di acquetare i minacciosi lamenti de' generali austriaci: rendendoli capaci che la repubblica nulla avea fatto per aiutare la fuga del Garibaldi; e molto altresi avea dovuto fare e dire per · disarmare le sue genti, e impedire che non si mettessero in apparecchi di guerra: che quantunque sarebbe stato colla peggio di essi, pure avrebbero in quella loro disperazione renduta amara la vittoria a' nemici. Differerenze pure sorgevano rispetto al numero delle armi; non parendo a'comandanti tedeschi, che al numero degli armati corrispondessero. Parecchi de'quali si tenevano nascosti nel territorio della repubblica, mentre già i soldati austriaci vi alloggiavano; allegando che non volevano esporsi ad essere presi e condotti a Rimini, come era avvenuto de' loro compagni; e sarebbonsi partiti, qualora fosse loro assicurato libero sbarco nel Mediterraneo. Ancor per questi la prudente repubblica trovò efficace compenso, procacciando dai rettori della Toscana che a Livorno s'imbarcassero; e in breve, si potè così da' garibaldeschi, pericolosi ospiti, come dagli Austriaci, ancor più pericolosi, vedersi sgombra.

XVII. Ma il Garibaldi, scendendo dalla montagna di San Marino, benchè da guardie austriache, sempre mai intente a ghermirlo, intorniato, pure, colla scorta di buoni amici, erasi colla sua brigata condotto a Portocesenatico: dove su barche pescarecce, s'imbarcò per alla volta di Venezia. Per un pezzo ebbe prospero il vento. In sul far della sera, cominciato a soffiar contrario, si fece il mare tempestoso; nel tempo che già navi austriache correvano ad assalirlo con artiglierie. I miseri barcaiuoli, ripinti da un lato... dalla bufera, e dall' altra avendo a fronte il nemico, cominciarono a tremare; e le barche, spiccate l'una dall'altra, andavano qua e là disperse; non giovando a ritenerle, che il Garibaldi, ognora intrepido alle avversità, levatosi in piè, colla spada ignuda, cercasse di far animo, additando non lontano la sponda. Di tredici che erano, otto furono prese dagli Austriaci, e le persone, fra catene, tratte nel forte di Pola. Le altre presero terra sulla spiaggia di Mesola: dove il Garibaldi, veduto si stremato il numero de' seguaci, e deciso di non fare più altra resistenza, accomiatossi da tutti, come se più non li dovesse rivedere, e cangiato vesti, insieme colla donna sua, e col maggiore Leggero, si addentrò in una boscaglia. Gli altri pure errando cercavano uno o scampo: tra' quali era il padre Ugo Bassi, che avendo compagno Giovanni Livragni lombardo, colti da' nemici, e condotti prima a Ravenna, poscia a Bologna, senza forma alcuna di giudizio, furono, con gran terrore e compassione della città, passati per l'arme.

XVIII. Il Bassi, nato di buona famiglia bolognese, era stato educato nelle scuole de'padri Barnabiti, de'quali in ancora giovanile età vestil' abito. Avendo cuor generoso e ingegno fantistico, si accese a' desiderii di libertà con più catore che la civile e più la religiosa pradenza non comportava: di che avendo dato indicio colle sue predicazioni, che gli acquistarono non piccola fama, fu interdetto, e lungamente perseguitato. Ma per le novità degli ultimi anni,

tornato al predicare cittadinesco, in breve divenne uno de' più infocati banditori della guerra contro lo straniero: insiememente coll'altro suo confratello di religione e di natria, Gavazzi; che, per altro, non aveva le virtù del Bassi; amando quegli il viver lauto e brioso, quantunque agli altri il dispregio alle ricchezze di continuo predicasse; mentre questi nutriva affetti casti e temperati, e più che d'uomo di parte, ambiva riuscire un altro Pietro Eremita; di cui stranamente imitava le fogge, quasi fossimo tornati al tempo delle Crociate. Certamente, la sua fine produsse cordoglio, ancora in quelli che non ne approvavano le opinioni. Innanzi di essere giustiziato, fu digradato; e raschiatagli la tonsara del capo, e le polpe delle dita, fino a scoprirgli le fibre. La qual disumana ceremonia compiuta, voltosi verso il monte della Madonna di San Luca, di cui era divotissimo, e postosi in ginocchio, prego per l'Italia e per sè. Ultimisuoi detti furono: Io muoio innecente: perdono a chi mi fa morire con morte crudele e nou meritata: esorto i miei fratelli a seguitar nell'opera della redenzione d'Italia.

XIX. In tanto, il Garibaldi vagava di burrone in burrone, sempre cercato a morte dagli Austriaci. Seguivalo Anna sua donna, da lui non mai divisa ne' fatti d' arme. Di membra e più di spiriti gagliardissima, faceva tutte le parti di soldato. Vestiva armi, cavalcava, capitanava le schiere, inflammava i meno risoluti; nè era pericolo o patimento da cui aborrisse, ancorché da sette mesi incinta. Alla fine, tanti stenti, fatiche e crudelissime ansietà per la sorte del marito e propria e dei figliuoli, sì la vinsero, che cadde in mortale sfinimento; e come il luogo era diserto, nè alcun soccorso le si poteva dare, fu forza di condurla in una villa del marchese Guiccioli: dove, da indi a non molto, spirò. Il marito, che l'aveva fra le braccia, diè segni d'un dolore, come non avea mai provato il maggiore; e parve la sua naturale intrepidezza calasse. Ma in questo, i nemici sopraggiungevano: e avuto appena tempo di coprire l'amato corpo d'un po'di terra, si fuggi. Entrato di nuovo in Toscana, qui col favore di benevoli, traendo di paese in paese, rimase sconosciuto; si imbarcatosi a porto Venere, si condusse a Chiavari.

XX. Adunavasi in que' medesimi giorni il Parlamento piemontese. Nel Consiglio degli eletti dalla nazione, erano tornate quasi le stesse persone che vi sedevano avanti: il che chiarissi dalla composizione degli uffici, e dalla scelta del medesimo presidente, marchese Lorenzo Pareto, reputato inchinevole a parte popolare. Nel convocarli, il giovine re indirizzò loro questo discorso: L'opera a cui lo Stato, in questa novella raunanza, ci chiama, illustri senatori e deputati, è grave e malagevole; quindi sopra ogni altra onorevole. Nè ci mancheranno titoli immortali di riconoscenza dalla patria nostra, se con fortezza e prudenza la compiremo. Chè i colpi di fortuna, esiziali per le deboli e volgari anime, possono in bene e profitto volgersi dalle forti e generose; maturandosi gagliardo popolo alle dure prove della sventura, che insegna a distinguere il vero dall'illusorio, il praticabile dallo ideale, e ad usare quella fra le pubbliche virtù prestantissima, la perseveranza. Della quale io stesso, guidato da' paterni esempi, saprò per il primo darvi testimonianza. Essere proprio dei governi liberi, le parti e opinioni diverse; ma esservi pure quistioni di tanto pericolo, che soltanto dal soffocamento delle gare, è possibile la salute procacciare. Appena conchiusi i trattati di pace coll' imperadore, ne avrete da' miei ministri-comunicazione: e intorno ad essi, secondo la razione che vi conferisce lo statuto. delibererete. Però, in questa deliberazione, vi prego usare sapienza e prudenza, conforme alla presente condizione d' Italia e di Europa. Il nostro Stato non ha ora più nimicizia con alcun potentato; e da' Francesi e dagl'Inglesi abbiamo ricevulo parole di amichevole sostegno. Ma la pace interna non deve starci meno a cuore della esterna, per risarcire i danni prodotti dalle passate vicissitudini. Quiete civile, miglioramento di ordini, parsimonia pubblica, sono i tre sommi beneficii; a procurare i quali nuove leggi vi saranno proposte, aventi per fine di correggere nella milizia abusi, renduti manifesti da crudele sperienza: di riordinare il consiglio di Stato; riformare alcune parti del codice civile e penale, discordanti colle massime di cvile equalità, voltat adla estatulo fondamentale; di provvedere in modo speciale al più urgente bisogno della educazione popolare; e finalmente, riforire pre modo l'erario, che valga insieme a sopperire alle gravi ne cessità presenti, e acquistar credito allo Stato, così dentro come faori. Nè, per cercare opportuni risparmi, dobbiamo interrompere i grandi lavori di utilità pubblica, che portano onesto guadagno alla gente più numerosa e bisognosa. In fine, o senatori e deputati, raffermando noi, d'accordo, quegli ordini che soli possono arrecare libertà vera e durevole, aremo la rara e ben ambita gloria di esserci guardati dalle soperchianze si de' licenziosi. e si de' tiranneschi, che del pari turbano altre regioni di Europa.

XXI. Questa diceria piacque, pe' nobili e schietti sensi di chi non covava disegni di mancare alla fede pubblica. Ma l'udire che la pace coll'imperadore era fatta o prossima a farsi, era occasione a' malcontenti e nemici de' rettori di farne lamentanze; dicendola non meno offensiva all'onor de' Piemontesi, che rovinosa alla loro fortuna; quasi fosse stato in potere dei rettori, non procacciando la pace ad ogni patto, ripigliare ad ogni patto la guerra. Egli è debito di queste istorie riferire i particolari di detta pace. Erano stati dal re di Sardegna mandati a Milano il cavaliere Bon-Compagni e il cavalier Dabormida con pieno potere di trattare, nel tempo che l'imperator d'Austria aveva inviato al medesimo fine il barone De Bruck. Il quale pose subito per condizioni principali il ristabilimento delle cose com' erano prima della guerra, tanto rispetto al territorio austriaco quanto a quello dei ducati di Parma e di Modena, e in oltre una indennità per le spese della guerra. Acconsentivano in generale gli oratori piemontesi; se non che essi nel medesimo tempo domandavano che fosse al loro re serbato il diritto di trattare col duca di Parma per la cessione del suo stato. E oltre a ciò, fosse dall' imperadore un pieno perdono largito ai Lombardi, che negli ultimi avvenimenti avevano avuto parte. Rispondeva il legato austriaco, che innanzi era da approvare la massima della reintegrazione del territorio proprio dell' împeradore e de' suoi collegati; poscia, sarebbesi parlato del rimanente. Quanto al perdono, sarebbe stato esso consequenza d'una Costituzione abbastanza libera, che l'imperadore si disponeva a introdurre come nelle altre parti dell' impero. così eziandio in Italia appena fosse stipulata la pace e ristahilita la quiete: anzi pei popoli italiani, come più avanzati nella civiltà, sarebbe stata la costituzione più larga che per ogni altro dell' austriaca monarchia. Ma il porre nel trattato l'obbligo del perdonare, avrebbe un'ingiuria alla imperiale sovranità arrecato. Insistendo nondimeno su questo punto i legati del re, e proponendo che il detto perdono fusse fatto o prima o nel tempo di stipulare il trattato, l'altro pareva che cedesse, e domandava ragguagli sul numero e sulla qualità de' Lombardi che si trovavano in Piemonte. Finalmente avendo gli oratori regii mostrato desiderio che fossero tolli gli enormi dazi posti recentemente dall' imperadore sui vini che dal Piemonte si portavano nella Lombardia, e gli ostacoli alla construttura di stade ferrate fra Milano e le provincie del regno, e segnatamente fra Milano e Genova, nè pure da queste cose il De Bruck si mostrava alieno, salvo che notava essere mestieri d'uno speciale trattato di commercio fra' due sovrani. Ma il punto grave della controversia era l'indennità per le spese della guerra; conciossiachè l'imperadore domandasse non meno di dugento milioni di lire, e il re non ne offrisse più di trenta. Mostravano gli oratori sardi, che il pagare quella enorme somma sarebbe stato con disonore e rovina del regno, eccedendo ogni limite e ogni esempio nella storia dei trattati di pace; e quando pure avessero acconsentito, sarebbe mancata la ratifica del Parlamento della nazione. Ma essi anteponevano il correre un' altra volta la sorte delle armi, al consentire una pace disonorevole: e la gnerra combattuta infelicemente, per essere stata promossa da una fazione, divenuta sarebbe nazionale gnando trattato si fosse di non sopportare condizioni ingiuriose. Replicava l'oratore austriaco: essere la domanda dell' imperadore fondata sul gindizio dei danni causatigli da

BARALLI. - 4.

nna guerra da lui sostenuta per difesa propria e non per offesa alcuna fatta al re di Sardegna; avere per tanto diritto a' risarcimenti, senza i quali lo stesso Parlamento austriaco non consentirebbe che si posassero le armi. - Quasi che i Piemontesi avessero retta la guerra agli Austriaci senza che i popoli del regno lombardo veneto si fossero sollevati; e questi sarebbonsi sollevati, qualora la tirannide austriaca non gli avesse lungamente aspreggiati. Alla fine dichiarando da una parte gli oratori piemontesi, che essi con tali condizioni non potendo trattare, erano costretti a invocare la protezlone dei due grandi potentati la Francia e l'Inghilterra, che avevano la loro mediazione profferta, e dall'altra l'oratore austriaco protestando, che l'imperatore non avrebbe accettato mediazioni, e avrebbe subito mandato ordini per la occupazione di Alessandria, successe che i trattati rimasero nuovamente interrotti; e la cittadella di Alessandria fu realmente occupata: non vergognando i rettori austriaci di attribuire la colpa del non fatto accordo, non alla enormezza delle pretese imperiali e alla prepotenza di occupare Alessandria, ma all'essersi i ministri piemontesi ostinati a non rispondere con una offerta ragionevole alla domanda dell'imperadore: quasi questa domanda fosse stata ragionevolissima: anzi non avesse dimostrato una superbia incomportabile di avvilire e prostrare il reame piemontese, come quello che solo i liberi ordini conservando, raccoglieva tutte le future speranze degl' Italiani. Ma per quanto i rettori imperiali si mostrassero super-

Ma per quanto i rettori imperiali si mostrassero superbissimi, colla speranza che i Piemontesi vinti chinassero la testa a qualunque gravezza; pure, veduto che ricusavano; nè d'altra parte parendo loro da litra tanto; non solo per gli offlici de' ministri di Francia e d'Inghillerra, che se ben di parole, pure una certa istanza facevano; ma ancora più perche il conchiudere la pace in Italia rendeva manco disagevole domare la rivoluzione in Ungheria, chiesero, dopo un mese di sospensione, di rappiccare i trattati. Novellamente convennero a Milano oratori il Bon-Compagni e il Dabormida pel re di Piemonte, e il De Bruck per l'imperadore. Quanto alla indennità per le spese della guerra essendosi le pretensioni austriache temperate, è le profferte piemontesi aggrandite, non era più difficile in ciò l'accordarsi. Ma duravano le difficoltà di onore; conciossiachè parendo vergogna ai rettori sardi, com' era in effetto, abbandonare alla vendetta tedesca i Lombardi e i Veneziani, che nella comune guerra avevano combattuto, insistevano perchè fosse loro assicurato perdono assoluto e governo italiano. Al che tornava a replicare il legato austriaco: Essere questa condizione ingiuriosa alla sovranità dell'imperadore, il quale dev' essere libero nelle sue largizioni. Avere lui dato prova di moderazione laciando vivere in Lombardia uomini gravemente sospetti per colpe di maestà. In oltre, la costituzione imperiale del 3 marzo, essere sufficiente malleveria d'italianità e libertà di reggimento ai popoli lombardoveneti: lo stato di guerra in che era l'impero, impedirne di presente la effettuazione. Finalmente, l'imperadore non consentire giammai che ministri piemontesi potessero nel Parlamento menar vanto, che mediante la loro autorità, avesse fatto concessioni ai suoi soggetti.

Altro punto assai dibattuto era questo. L'oratore austriaco perseverava nell'insistere che nel medesimo trattato di pace coll'imperadore fossero da comprendere i duchi di Parma e di Modena, suoi collegati, e si dovesse ancora a loro riguardo pagare una indennità delle spese della guerra. Gli oratori piemontesi facevano in contrario considerare che ciò avrebbe portato a ritenere per vassalli dell'imperadore que'due principi dichiarati indipendenti dai medesimi trattati; che non avendo mai il re avuto guerra con esso loro, non poteva far pace: e molto meno aveva obbligo d'indennizzarli delle spese di guerra, Ripigliava il De Bruck, che giammai l'imperadore non avrebbe fatto la pace col re di Sardegna senza comprendere nel trattato i prefati due principi, compromessisi in lui per lo ristoramento di loro sovranità. - Non lasciavano di replicare alla loro volta gli oratori di Vittorio Emanuele, che nè pure il loro relavrebbe con la detta condizione consentita la pace. Proponevano, che potessero trattare con

quelli direttamente, e far conoscere il trattato all'imperadore innanzi di stipularlo. Rifiutò ancor questo il legato imperiale, nè volle sapere che la cosa fosse fatta giudicare dalle corti d'Inghilterra e di Francia. Essendosi da ultimo ragionato dell'antica quistione sul confine del Gravellone, e sulla repressione del contrabbando, e convenuto di farne convenzioni separate, gli oratori piemontesi ne scrissero a Torino: e il re mandò il conte di Pralormo con più speciale commissione di trattare dette cose, e insiememente aggiungere le sue pratiche a quelle degli altri due, per ciò che riguardava la risoluzione del trattato generale di pace. Tornossi per tanto a dibattere i medesimi punti, e specialmente i due più importanti della indennità e del perdono. Quanto alla prima, con tirare da una parte e dall'altra, finalmente s'accordarono per settantacinque milioni. Rispetto al perdono, dopo lpngo negare da una parte, e insistere dall'altra, in ultimo convennero che sarebbe stato pubblicato dopo sottoscritto il Trattato, e innanzi di essere ratificato.

Risolute queste due quistioni, e appianata eziandio la difficoltà dei duchi di Parma e di Modena col dire che sarebbero stati invitati a consentire, fu in questi termini stipulato: Che fra il re di Sardegna e l'imperadore d'Austria, e i loro eredi e successori, sarebbe per l'avvenire pace, amistà e huona intelligenza: che tutti i trattati e le convenzioni che erano tra loro prima del marzo del 1848, ripiglierebbero l'antico vigore; che i confini degli Stati di sua Maestà sarda dal lato del Po e da quello del Ticino sarebbero i medesimi stabiliti dal congresso di Vienna nel 1815; che rinunzierebbe il re di Sardegna, per sè e pe' suoi eredi e successori, a ogni titolo o pretensione su' paesi posti oltre a' prefati confini, salvo l'antica ragione sul ducato di Piacenza; che esso re pagherebbe all'imperadore la somma di settantacinque milioni di franchi, per indennizzarlo delle spese di guerra; e l'imperadore, dal lato suo, obbligherebbesi a fare interamente sgomberare le sue milizie dagli Stati piemonlesi, nello spazio di otto giorni; che essendo da più anni quistione fra la corte di Sardegna e l'imperadore circa il

vero confine de loro dominii presso Pavia, rimarrebbe stanziato, che dovesse essere il canalo del Gravellone, dove sarebbe costrutto un ponte a comune spesa; che le dne parti s' obbligherebbero a fare quanto prima un trattato di scambievole commercio, per facilitare e aumentare la industria ne' loro Stati, porgendosi mano a impedire il contrabbando, e dichiarando di rimettere in vigore la convenzione stipulata fra l'imperadore e il re di Sardegna nel 1839; con questo, di migliorarla nelle parti che ne abbisognassero: e sicone detta convenzione era più specialmente profittevole agl' interessi dell'imperadore, così egli, per compenso, revocherebbe l'altra più antice convenzione del 15 marzo del 1731; e in oltre, casserebbe la sopratassa posta su'vini piemontesi dalla camera aulica nel maggio del 1846.

XXII. Importando all' imperadore che detto trattato fosse ratificato, pubblicò il 12 agosto un decreto, nel quale era detto, che tutti i sudditi lombardoveneti, tuttora fuorusciti per causa de' pubblici rivolgimenti, potessero liberamente e impunemente tornare nel regno, dentro lo spazio di cinquanta giorni; e tanto essi quanto i già tornati, sarebbono trattati come gli altri cittadini. Ma poi, a piè del decreto erano tali e tante eccezioni, che gran numero, e de' più raggnardevoli per nascita, fortuna e ingegno, restavano fuori; notandosi fra questi i Casati, i Durini, gli Arese, i Borromeo, i Litta, i Crivelli, i Bianchi Giovini, i Pallavicini, gli Aporti, e altri più. Dopo alcuni giorni, celebrandosi il di natale dell' imperadore, fu pubblicato altro indulto, che la grazia fatta a' fuorusciti, estendeva a' rimasti nelle provincie lombardovenete; e dichiaravasi, che chiungne per delitti di maestà si trovasse sotto processo o in carcere, fosse messo in libertà, senza essere tenuto ad alcuna giustificazione; e dovessero pure cessare tutte le inquisizioni e accuse pe' fatti del 1848 e 49, eccetto che pe' rei d'omicidio o ferimento, che non si fossero trovati in aperto combattimento, e gli stipendiati civili e militari, da essere sottoposti alla privazione dell' ufficio.

XXIII. Ratificato che ebbero le due corti al sopraddet-

to trattato di pace, non altro restava che il Parlamento piemoniese, come richiedeva lo statuto, concedesse definitiva approvazione. Il 19 agosto, M. d'Azeglio, presidente de 'ministri regii, venuto al cospetto de' rappresentanti della nazione, e dichiarato che la pace coll' imperadore era stata, non pur conchiusa, anzi ratificata, domandava che l'approvassero. Aver fatto (così terminava il suo discorso) quanto da lui dependeva perchè i patti fossero buoni: quali certamente sono gravosi; ma dobbiamo pensare, che Carlo Alberto ha compiuto il maggiore sacrifizio, rimunziando alla corona, per rendere più facile e sopportabile l'inevitabile accordo.

Veramente, pace a buoni patti, e onorevole, pon era quella: come, per avventura, sarebbe stata, se fossesi stanziato di rimettere i confini a quel che erano innanzi la guerra, senza parlar di rinunzie e di trattati; di bandire universale perdono: e ridurre a termini più equi il rifacimento delle spese. Nè è facile chiarire se da estrema necessità venisse comandata. Potevasi minacciare al vincitore disperata guerra di difesa : potevasi ricorrere all'ajuto francese, non mai formalmente disdetto; potevasi sperare, che ne gl' Inglesi ne i Francesi arebbono permesso agli Austriaci d'ingoiare ancora il Piemonte; finalmente, era da arguire, che l'imperadore minacciato nel cuore dagli Ungheri, allora vittoriosi, non sarebbesi gittato per puntiglio a nuova guerra, maggiormente aspra e difficile: Per converso, non eracerto, anzi era molto da dubitare che i popoli subalpini si sollevassero così da ardere piuttosto, come altre genti, le loro case, che cedere al nemico assalitore: e dove pure a ciò fossero deliberati, restava che il re consentisse questa guerra d'esterminio, da mettere in gran sinistro la sua corona; e non consentendo, e nascendo conflitto, poteva esserne conseguenza, ch'ei seguisse la parte degli altri principi. Ancor meno sicuro era, che i Francesi lealmente soccoressero e. d'accordo cogl' Inglesi, tenessero in freno gli Austriaci: e temesse l'imperadore d'imprendere nuova guerra in Italia dov' era vincitore, sapendo di aver semprein ogni evento gli ainti russi.

Letto il trattato in Parlamento, fu dato a disaminare a un consiglio, che ne dicesse il suo parere a tutto'l consesso. Propose, per bocca del deputato Ravina, non per certo de' più cedevoli, anzi di lingua fierissimo, quanto acnto d'ingegno, che al crudelissimo e inesorabil fato cedesse: salvo a dichiarare, che col rinvigorire i trattati antecedenti al 1848, non s'intendesse la barbarissima legge di consegnare i rei di maestà. Ma gli opponenti ad ogni cosa per usanza, e quelli che aspettano le occasioni di sfoggiare con dicerie popolaresche, s'apparecchiavano subito a levar la voce, se Cesare Balbo non l'avesse un poco raffrenata, così dicendo: lo propongo di approvare il trattato di pace senza discussione; non potendosi meglio tollerare, che colla dignità del silenzio. I più loquaci allegavano; non essere prudente non chiedere spiegazioni e dichiarazioni intorno a un convegno di si grande interesse : essere ciò contrario allo statuto, che negli affari vuole la discussione, affinchè il maggior numero non imponesse ognì legge, senza che il minore avesse da aprir bocca. Vinse la parte che voleva cicalare: la disputazione differita di alcuni mesi, non fece che mostrare ire impotenti, e porgere esca a' momentanei gareggiamenti di parte; se pure non fu nn altimo sfogo al dolore della patita sconfitta. Certamente portò che il Parlamento fosse differito, e poi disciolto; da ingenerar la tema, che far non si volesse in Piemonte quel che in Napoli, Roma e Toscana era stato fatto.

XXIV. Il giorno di poi che, nel Parlamento piemontese, il presidente de' ministri di Stato notificò la conchiusione della pace coll' imperadore, annunzò la morte di Carlo Alberto. Della quale già scrisse affettuosa relazione il cavalier Cibrario, che fu presente. A me basta notare quanto può a generali sisorie convenire. Dopo la sconfitta di Novara, abbandonato corona e patria, erasi ridotto a Oporto in Portogallo; dove tosto il Parlamento gli spedi oratori con commessione di testificargli riverente ammirazione e gratitudine; non pur da parte de' Piemontesi, ai quali avea dato liberi ordini, ma di tutti gi' Italiani, a' quali voleva dare libera

patria. Egli ringraziando, rispondeva: Aver sempre e sopra 'tutto desiderato la stima e l'affetto della nazione : aver fatto quanto era in lui pel trionfo della causa italiana; nè in ciò essere stato indotto da considerazione alcuna di particolare interesse. Ne' diciotto auni del suo regno, aver costantemente avuto in mira il maggior bene de' suoi popoli, procurando di migliorar gli ordini e le istituzioni. Particolarmente, aver sempre rivolto il pensiero a procacciare che nazion libera addivenisse Italia. Giustissima essergli mai sempre paruta la guerra, sostenuta contro l'imperadore; giustificandola a bastanza il diritto degl' Italiani d'innalzarsi a potenza di nazione. Nè poteva stimarsi imprudente impresa : perche, se tutti i soldati avessero combattuto nella seconda guerra come nella prima, le armi piemontesi sarebbono uscite senza fallo vittoriose. Dopo la infelice battaglia di Novara, cercato in vauo più e più volte la morte : intenzion sua era di ripiegare ad Alessandria e a Genova, per seguitare a combattere. Ciò divenuto impossibile, costretto di venire a patti col nemico, e accettare condizioni al suo onore offensive, antepose di rinunziare al trono. Non di meno, ovunque guerra contro gli Austriaci s'accendesse, qualunque fusse la gente che la movesse, accorrerebbe spontaneo, ancora da semplice soldato. Ma il tornare in Italia, essergli vietato dal timore di non far nascere ostacoli colla presenza. Il figlinol suo farà quanto egli stesso. Ben l'animo suo affliggere le sventure d'Italia; e di profondo cordoglio empirlo i tristi casì di Brescia e di Bergamo, e toccarlo nel vivo del cuore la miseranda sorte de'Lombardi e de'Veneti. Tuttavia, in mezzo a tante cagioni e ragioni di dolore, sollevarsi alquanto il suo spirito, ricordando le prove di valore date da una parte del suo esercito. Confortarlo del pari il pensiero e la speranza, che diffondendosi maggiormente il sentimento della vera libertà, e imparando i popoli italiani ad essere più uniti e concordi, si conseguirà un giorno quel che egli avea tentato. Essere questo il voto che nel suo ritiro farà costantemente per la infelice patria : la quale può aver avuto principi migliori ; niuno che l' amasse quanto lui.

Nel tempo che si generosi e gagliardi spiriti erano nell'infelice re, il suo corpo, già affievolito da malori vecchi e dalle recenti angoscie, iva miseramente disfacendosi. Una lenta tabe, appigliatasi agl'intestini e a'polmoni, divennta più crudele sotto cielo diverso, lasciavagli pochi giorni di vita. Saputasi in Torino la malattia, fu generale afflizione. Correvasi a' templi a pregare per la salute del magnanimoprincipe. Maggiore affanno fu nella casa reale, Vittorio Emmanuele, allora infermo, fece subito partire per Oporto il cugino, principe di Carignano, insieme col medico Riberi; i quali trovarono Carlo Alberto si aggravato, da doverne disperare. Già da alguanti giorni, a fatica si reggeva in sui piè, e il capo gli si chinava sul petto. Messosi in letto, e stremandoglisi le forze vitali, non istette molto a giudicarsi. Una volta sentendosi mancare, volto al Riberi, gli disse; Se io morissi adesso, sarei fortunato almeno in questo, che morrei a tempo. Indi a poco, facendosi più manifesti i segni dell' agonía, chiese il viatico; che recatogli dal vescovo di Oporto, ricevette con inessabile pietà di cristiano. Domandò perdono delle offese che avesse potuto arrecare; e protestò che dal canto suo, perdonava di buon animo a quelle fatte a lui; dicendo questa parola: Io dimentico tutto. V'ebbe un fallace miglioramento di alquante ore, foriero di morte. Poi a un tratto colpito da apoplesía, senza indugio gli fu amministrata la estrema unzione: e recitate intorno da' sacerdoti le preci de' moribondi, alle quali boccheggiando rispose, con placida serenità, verso la quarta ora del giorno 28 luglio, trapassò.

Era nato da Carlo, principe di Carignano, e da Maria Cristina Albertina di Sassonia, t'anno 1789, il 2 ottobrer fu reggente nel 1821 ; sali al trono il 27 aprile 1831: regnò diciotto anni. Fu da più d'uno ragguagliato con un cavaliere o paladino del medio evo; nè andarono longi dal vero, avendo pur mostro virtà e difetti di quella gente. Il suo aspetto, non bello, pur mostrava certa maesiosa gravità, da proeacciargli reverenza. Votto pallido; occhi significativi; portamento nobile; aria maninconica; a quando a quando un sorriso, talora affettuoso, non raramente ironice. Amò in gioventù i

piaceri; che il corpo gli svigorirono. Era nel medesimo tempo, per istinto proprio e per domestica educazione, religiosissimo: fino a parere tal volta di superstizione intinto. e vago di penitenze, che in età più adulta vogliono che peggiorassero la sua salute. Curante della real pompa e delle superbie di corte in pubblico, era semplice, sobrio e dimesso in particolare : da ricusare gli agi consueti a qualunque gentiluomo. Per decoro regio, altresi, amò gli studi e lo solendore delle opere pubbliche. D' ogni gloria avidissimo; da mostrarsi geloso, e anco invidioso con chiunque l'avesse partecipata: nè egli si prestante, da conseguirla solo: non essendogli mancato ingegno e scienza pe' minuti e brevi negozi, che fallivangli pe' grandi e durevoli. Per la milizia. de'cui ordini appariva tenerissimo, avea più cuore che mente: e quanto maggiormente arrischiato e baldo a' pericoli del corpo, altrettanto timido e labile alle risoluzioni dell' animo: da farlo apparire di dubbia fede, ovvero atto a una impresa finchè non ci si fosse provato. Più amante, in oltre, di signoría stretta che di libertà pubblica; se a questa non l'avessero tirato commozioni di popoli, e vaghezza di allargar dominazione, con fama di liberare Italia dallo straniero; e ultimamente generoso stimolo di forbirsi delle macchie di traditore e di tiranno, che, fra le adulazioni de' cortigiani e i conforti dei tenaci del vecchio regnare, pur lo molestavano. Per questo ondeggiò fra rio e buono, amor di patria e nimicizia, tirannide e civili voglie. Ne facilmente aprendo l'animo suo a chicchessia, talora, più che riserbato, come a principe si conviene, lo aresti detto coperto e simulatore. Ben poneva studio di riescire affabile, ritenendo per altro sua dignità; non burbanzosa, ma severa; e, quel che più conta, dispregiatrice di lodi insane o frivole. E in generale, ebbe il sentimento del giusto e dell'onesto: nè volle giammai il male perchè male, o sia per îsfogo di crudeltà, superbia, avarizia o altra malnata passion di re; ma per fallace apparenza di bene: scambiato, or per difetto di accorgimento proprio, or per fraudolento consiglio altrui, e più spesso per deplorabile debolezza d'animo, difficilmente pronto a vigorosi rimedi. Onde tollerava da principe, e qualche volta mostrava di volere quel che abborriva da uomo; rammaricandosene egli stesso in alcune più intime confidenze, e facendo aspettare provvedimenti che poi non s'avveravano. Da ciò sursero speranze nobilissime di lui; e finalmente, quel troppo benigno concetto, ch'e' da lungo tempo avesse pensato allo italico riscatto, e vi si fosse ito sempre apparecchiando.

Esequie corrispondenti al suo grado gli furono fatte in Oporto; non mancandogli dimostrazioni di dolore fra quegli strani, che parevano superbi di aver accolto si glorioso e sventurato principe. Il corpo fu imbalsamato, per essere condotto in Piemonte. Dove, intanto, l'avviso della morte commosse a generale mestizia. Il Parlamento deliberò di prendere il bruno per giorni quindici; sospendere per giorni tre le tornate; provvedere, d'accordo coi rettori e col municipio, che avesse quanti onori sappia ingegno e amore trovare. La chiesa metropolitana di San Giovanni era in gramaglie; nel mezzo un catafalco, con segui ed epitaffi di sue geste, e come morio per la libertà d'Italia. Deputati e senatori vi convennero; ne manco straordinaria calca di popolo, che accresceva splendore al pietoso ufficio. Già era stato divisato innalzargli un monumento, ancor vivo: vie più crebbe questo desiderio, lui morto; concorrendo il Parlamento, che stanziò notevole somma, perchè l'opera fusse degna del nome di chi aveva dato libertà al Piemonte, e posto mano all' impresa di liberare altresi Italia.

XXV. Nel medesimo tempo, sollevavansi ne' giornali e pe' cerchi, non solo di Piemonte, ma di tutta Italia, straordinarie lamentazioni per la morte di lanto principe; notandosi che maggiore corrotto facevano i democratici, stati un tempo si poco benigni alla sua fama: onde i costituzionali, che pure avrebhero dovuto godere che la virtù del loro re fosse, comunque non sinceramente, riconosciuta dagli stessi memici, in iscambio prendevano moivo per gridare: Ecco coloro che un anno la laceravano con ogni oltraggio il suo mome, ora che è sento. fingere intempestivo cordoglio:

meglio essi avrebbero fatto a non attraversarlo e calunniarlo nella prima guerra italiana; ne spingerlo con forsennati e fraudolenti propositi alla seconda. Il piangerlo con que' medesimi occhi che non avrebbero voluto vederlo vivo, glorioso e trionfante, è quasi turbare la pace del suo riposo: è un rinciprignire le piaghe, novellamente, e per loro colpa, riaperte nel corpo di questa povera Italia. Ne è da credere che essi, per rimorso o vergogna, dimostrino affanno; ma per ecclissare i loro errori collo splendore d'un nome venerato, e quasi farlo credere divenuto in ultimo di lor parte; come se non si sapesse da ognuno, che fu trascinato a secondarli dalla violenza delle popolari tumultuazioni. Oltreché, in questo loro tardo esaltare e glorificare il re morto, covarsi perfido disegno di recar biasimo al re vivo; quasi fosse da metter giù ogni speranza di bene : onde, perchè un principe venga in amore a questa iniqua razza di democratici, convien che più non sia.

Ne a tali accuse e stoccate i popolari se ne stavano, e rispondevano inviperiti: che per ostacoli posti dai monarchici e dagli aristocratici, Carlo Alberto non si mostrò in principio quel che pur voleva essere, e fu in ultimo. Per loro fraude, non vinse la prima guerra, cui tutto arrideva prospero; nè la seconda fu perduta per essere stata intempestiva, ma per aver essi corrotto l'esercito : che ricusò di combattere, come avrebbe potuto e dovuto. Ora scottarli che lo infelice re, avvedutosi tardi di lor dappocaggini e doppiezze, si fosse ad altra parte gittato: la quale esser falso averlo mai calunniato o vituperato; si bene aver inteso d'infamare coloro che lo facevano apparire tirannesco, e avverso alla libertà d'Italia. Ma quella sant'anima, riposando in luogo dove non possono le terrene passioni, farà bene separazione dalle sincere alle finte lagrime : nè certamente vorrà compiacersi de'suffragi di uomini, da' quali dee riconoscere che il nome suo fosse per quindici anni esecrato : e venuta l'ora di vendicarlo e forbirlo colla liberazione della comune patria, non riescisse nella magnanima impresa: di cui per altro restargli il merito di averla tentata, e lasciato forte addentellato ad essere, quando che sia, condotta a termine.

XXVI. In tal guisa il general compianto per la morte di Carlo Alberto, che avrebbe dovuto essere solenne e irrefragabile ristoro della sua fama, riusciva novello aizzamento di civil discordia. Tanto eravamo propensi a gareggiarci per qualunque occasione. Ma veri e manifesti odiatori della memoria di quel principe, erano i partigiani del governo assoluto; i quali non sapevano perdonargli di aver concesso lo statuto, e disceso coll'esercito in Lombardia a sostenere la cansa italiana. Oltreché, essendo il nome suo levato alle stelle tanto dalla parte popolare, quanto da quella de' moderati. dovevano per ciò solo aborrirlo e abbassarlo con ogni studio: onde ad essi soli rimase allora la briga di spargere contro lui que' vituperi che l'anno avanti sulle labbra de' mazziniani s'udirono; e dovunque per lui celebrar si volevano esequie, quasi atti di fellonia, s'impedivano o punivano; accordandosi in tal modo, come spesso interviene, le parti estreme.

XXVII. In questo mezzo, erano giunti a Roma i cardinali Vannicelli. Della Genga e Altieri, per assumere in nome del papa il reggimento dello Stato. Forse di meno accetti non si potevano da tutto 'l sacro collegio sortire. Precedetteli questo editto di Pio IX: Iddio aver levato in alto il suo braccio, e comandato al mar tempestoso della licenza e della empietà di arrestarsi: aver lui guidato le armi cattoliche per sostenere i diritti dell'uman genere conculcato, della fede combattuta, della santa sede e sovranità pontificale annientata. Gli sia renduto lode eterna, che ancora in mezzo all'ira, non ha la misericordia sdimenticato. Essersi bene nel vortice spaventoso delle calamità patite dalla Chiesa e dalla religione, il cuor suo saziato d'ogni affanno; ma non per ciò restargli minor affetto per i suoi cari sudditi: e affrettare co' voti il giorno di potersi in fra di essi ricondurre, per confortarli, e insiememente travagliarsi a procurare il loro maggior bene; usando difficili rimedi verso mali gravissimi, si che n'abbiano consolazione i buoni; i quali mentre aspettano di quelle istituzioni che loro abbisognano, vogliono che sia altresi assicurata la libertà del sommo pontificato, si necessaria alla tranquillità del mondo cattolico.

XXVIII. Fatto i tre cardinali ingresso nel Quirinale, il generale Oudinot dichiarava di deporre in lor mano i poteri, in fino allora per ragion di guerra esercitati ; serbandosi solo quell'autorità di comando militare, che la condizione straordinaria di Roma richiedeva per alcun tempo, Similmente i commessari papali, fatto il solito preambolo sulla patita licenza, promettevano per bando, che avrebbero procacciato, in primo luogo, di ritornare il rispetto alla religione e alla morale, fondamento di ogni civil consorzio; e dopo ciò. avrebbero fatto che la giustizia fosse ottimamente e per tutti indistintamente amministrata, e l'erario ricevesse il migliore assetto e incremento. Queste erano le parole: se i fatti rispondessero, è debito di queste istorie cercare. Primi loro atti furono dichiarar nulle le leggi e provvisioni dal 16 novembre del 1848 in fino allora; rimettere i tribunali pontifici, e cassare i nuovi; restituire negli uffici i tolti, e togliere i fatti; creare un consiglio di censura per iscrutare le qualità e le opinioni degli ufficiali civili d'ogni specie, e conforme al sindacato, conservarli o cassarli; dare autorità a' presidi delle privincie a sciogliere i consigli municipali. Non potendosi annullare la moneta in carta, già divenuta sostanza e sangue di tutto 'l commercio pubblico, senza spengerlo affatto, e cagionare irreparabili danni e perturbazioni, bandirono per compenso, più tristo del male, che avrebbono mallevate le polizze del tesoro, colla riduzione al sessantacinque per ogni cento del loro valore; che è quanto dire, colla perdita di trentacinque per ogni cento.

\* XXIX. Fra lanto, era crealo ministro del tesoro il Galli; che vi avea destramente tenuto le mani, ancora nel tempo della repubblica: e a reggere il ministero degli affari interni, saliva monsignor Savelli. I quali due, più tosto aumentarono, di quello che cessassero i mali. Se prima la tesoreria fu sconvolta e biscazzata, allora divenne inestriacibi viluppo, conforme alla maggior difficoltà di riparare, dopo i danni necessariamente prodotti dalla rivoluzione e dalla guerra. Nel medesimo tempo, la persecuzione per colpe di stato, tanto più infieri, quanto era stimolata da brama di vendicare offese ricevute. L'odiosissimo ufficio di censura per gli stipendiati colpevoli o sospetti, fu esercitato con eguale ferocità e ingiustizia; essendo mente de' rettori di espellere non solo gli eletti dalla repubblica, ma chiunque non si fosse con ripetute prove chiarito partigiano dell' assoluta potenza de' cherici. Onde coi popolari furono involti e posti in un fascio ancora i moderati; che tanto si erano sbracciati a caldeggiare la ristorazione papale. Alcuni de' quali, che tranquilli si dimoravano negli uffici, ebbero avviso, che non pur si deponessero, anzi Roma lasciassero; e se qualcuno rimase, fu per particolar protezione di corte forestiera, Maggiore infamia era veder tornare in favore e potenza que' nefandissimi, stati terrore e flagello delle città, regnante papa Gregorio, e fuggiti o incarcerati per lo cominciamento delle civili riforme. I quali è da imaginare qual sete di sangue e di vendella avessero. Maleria, dunque, a supplizi per causa di maestà non mancava; nè mancavano ministri per eseguirli. Arrogi tanto seme accumulato di passati e nuovi odii privati, pronti a scoppiare in ferocissime ire pubbliche. E a' mali s' aggiungevano gl' insulti : perchè, dovendo partirsi di Roma il generale Oudinot, il municipio romano volle onorarlo così, che ne restasse memoria: quindi, con servitù non credibile a' posteri, stanziò che gli fusse profferta la romana cittadinanza; e, quel che fu maggior sacrilegio, gli fosse posta nna lapida in Campidoglio, dove, con adulazione novissima, fu chiamato conservatore degli antichi monumenti chi aveva la città bombardato.

XXX. Nè miserie e affanni mancavano altrove. In Milano, ordinalo le solite allegrie per lo natale dell'imperadore, furono veduti ne' canti, avvisi cittadineschi, che dissuadevano il popolo dal parteciparle. La mattina della festa, mentre le artiglierie del forte traevano a gioia, e le campane delle chiese suonavano per letizia, qua e là si facevano ragunanze; svillaneggiavansi colori e insegne imperiali; bef-

favansi graduati: e altre dimostrazioni di odio. I rettori austriaci fecero incarcerare quanti si credevano autori o sospetti: parecchi per soldatesco giudizio furono dannati a' ferri: altri gastigati con battiture: notandosi due donne. Ernesta Galli, d'anni 20, che ricevette in pubblico gnaranta colpi di bastone: una Maria Conti fiorentina, d'anni 48, la quale ne toccò trenta. Infamie che non so se più dimostrano crudeltà o viltà. Nella città di Udine, bastò che a un tal Giacomo Crovich fosse trovato munizioni, perchè, senza più, le armi lo trafiggessero. Simili martori tollerava il vicino ducato di Parma; non risparmiandosi l'ordine de' padri benedettini. I quali parendo al bestiereccio principe che putissero di libertà, furono cacciati; senza che la romana corte si mostrasse offesa di si violento arbitrio, usato contro benemeriti religiosi. I soli Modanesi, per quanto i tempi, cotanto iniqui, il permettessero, seguitavano ad avere sorte tollerabile. Il duca, fosse proponimento fatto dopo le passate vicende, o arte di bnoni consiglieri, a' quali s' era affidato, studiava di riescire benigno il più che poteva. Nè comandava crudeltà, vendette e persecnzioni. E aumentando da per tutto le gravezze, nello stato di Modena scemavano; essendo tolte le contribuzioni del quinto sulla imposta diretta, e del decimo sulla indiretta. Sospendevasi altresi il pagamento delle due rimanenti rate dell' accatto, decretato al cominciare della gnerra. Solamente alcun tempo dopo, parve da porre un tributo su' crediti fruttiferi, affinche non dovessero essere i soli posseditori di beni stabili, gravati. Fu poi vera provvedenza pubblica, in vano altrove desiderata, che le misure e i pesi fossero secondo la ragion decimale conformati.

XXXI. Ma chi narrar potrebbe le tirannesche violenze del reame di Napoli? Delle quali fu eletto ministro, con titolo di prefetto, Gaetano Peccheneda; d'ingegno protervo e cnore abbietto. Stato nel 1799 e nel 1820 spregiabile settario, poseta accomodatosi a servire ogni tirannide, aveva quando la toga di giudice, e quando il robone di avvocato, svergognato non meno con vizi domestici, che con reilà pubblica. Ne egli, oscuro discepolo di del Carretto, indugiò a far

nascere desiderio del maestro; fortunato di avere si vituperevole successore; mentre provavasi inestinguibile in quel paese la progenie degli scellerati.

XXXII. Ancora il regio consiglio fu così riformato, che non più vi si vedessero uomiai stati in governo colla costituzione; ancorchè provati docilissimi e serviti quanto e più del rettori antichi. Rimanendo di loro il principe Torella e il cavaliere Bozzelli, furnon licenziali; concedendosi al secondo, come povero, una provvisione di tremita ducati all'anno: che lo sociagurato non arrossò godersi in una villa presso Napoli, mentre i suoi antichi compagni empivano le carceri, o andavano in estranei paesi mendi-cando. Principali rettori divenero Giustico Fortunato e Pietro d'Urso. E il luego, in altri tempi, teutto da un Canosa e da un Medici, prendevano altora il principe d'Ottaiano, il duca di Sangro, il principe di Colle e il general Turchiarolo; tauto più pericolosi, quanto che non a viso aperto, ma avisera caltala, consigliavano le cradella.

XXXIII. E colla risurgente tirannide tornavano i gesuiti. I quali vollero l'apparenza di essere richiamati e desiderati. L'arcivescovo di Napoli, e altri vescovi di altre provincie del regno, mandarono una supplica al re, dicendo: Essere in gran pericolo la religione: disperata ogni educazione morale e scientifica, se la tanto benefica Compagnia non era in tutto il suo potere e splendore rimessa. Acconsenti ; e i Padri tornarono a dominare nelle scuole, nelle chiese e ne' palagi. Finalmente, parve da fare, senza riguardi e ritegni, vendetta e gastigo de' reputati avversari del principe. Il quale già li conosceva, e nella mente serbaya; avendoli l'anno avanti, colle carezze e lusinghe, per modo ammaliati, da leggere nel fondo del loro animo, e quasi conoscere i sentimenti d'ognuno. Ma per opprimerli, era mestieri di materia, da dar forma a giudizio pubblico; e fu da essi medesimi porta sciaguratamente, perchè, erucciati di essere stati vinti e traditi, tornarono all'antico e infelice mezzo delle congiure: per le quali i Napoletani hanno ostinazione indomabile.

XXXIV. Che si formasse una setta con quegli ordina-

RANALLI. - 4.

menti e propositi onde fu rappresentata, non crediamo; ma è certo che qua e là conventicoli si facevano; del re e de' ministri si levavano i pezzi; spedienti di rivoluzione si proponevano; di aver seguaci si cercava, appiccando intelligenze nelle provincie, e forse in altre parti d' Italia; e adoprando di contaminare l'esercito, perchè, lui secondante o ripugnante, stimavano che l'impresa avrebbe successo prospero o infelice. Ultimamente, divulgarono cartelli, capitoli, ammaestramenti, secondo i disegni o fantasie de' vari cospiratori; prendendo l'allora vagheggiato titolo di unità italiana, senza determinare assolutamente l'una forma di reggimento più tosto che l'altra. Però queste pratiche riuscivano fra loro disparate; nè forse tutti i settari sapevano quel che ognuno faceva: e forse sarebbono rimasti innocenti disegni, o folli desiderii, se non fosse stato proposito di farne rumore di crimenlese. Chè non era in Napoli nuovo o insolito compilar processi di congiure meglio secondo la mente di quelli del governo, che secondo la qualità e quantità de' fatti ; bastando pochi e vaghi indicii per comporre tremende macchine, da rovesciare sopra chiunque st volesse disfare, o per vecchie colpe non bene cancellate, o per fresche sospizioni. D'altra parte, volendosi ordire una persecuzione per cagione di maestà, non era possibile che appiccagnoli mancassero dove il macchinare, più o meno palese, era generale e radicato costume.

XXV. Cominciarono, adunque, le inquisizioni e incarcazioni per la così designata setta dell' unità italiana. Fra' primi catturati fa Filippo Agresti, stato esule diciotto anni, tornato nel 1848. Egregio d'animo, e di libertà più acceso che cauto amadore. Mai due allora in maggior odio erano il Settembrini e il Poerio: il primo, per essersi scoperto au-tore di quella famosa protesta divulgata nel 1847, di cui feci altrove parola; l'altro, per lo nome di principale motore della mutazione del 29 gennaio dell'anno antecedente. Se parte alcuna costoro avessero nelle sopraddette macchinazioni, non potrei nè affermare nè negare. È probabile che i settari en informassero il Poerio, cui sapevano prestante in simiti

faccende : e di consigli lo richiedessero, ed egli ne desse, e forse di caldeggiare promettesse l'impresa coll'autorità del nome, dove con prudenza e a buon fine l'avessero condotta. Ancor più probabile è, che susse cercato il Settembrini : conosciuto per elettissimo ingegno, ed efficace virtu ne' proponimenti: da dire e fare a un tempo. Ma qualunque fossero i loro portamenti, eransi in modo governati, da non porgere documenti di reità o complicità per querelarli : quindi bisognava alle usate iusidie ricorrere. Nè in paese da secoli corrottissimo, mancavano uomini perduli, che accettassero per prezzo il mestiero di spiare, accusare, falso testimoniare,: con questo, che un di loro faceva da accusatore, e chiamava gli altri per testimoni, i quali dicevano le stesse cose con lo stesso ordine, parole, fronte e coscienza laida; poi andavano alle famiglie degli accusati a chiedere danaro: e non ricevendone quanto gli avesse sbramati, vomitavano quove accusazioni. Così fece un Francesco Paladino, che domandò trecento ducati al Nisco, uno de' principall accusati. Ne altrimenti adoperarono le famose spie Barone e Carpentieri: incarcerati, in ultimo, per avere di loro sfacciate ribalderie e truffe stancato il mondo.

Nel processo del Barilla e del Leipnecher, altri accusati della sopradetta setta, lo spione Gaetano Vittoria chiamò, in onta alla legge che'l vieta, per testimoni gli agenti di prefettura Stefano Longobardo, Natale Ardissone, Luigi Antico, Giacomo Vitolo, Gerardo Guida, ed altri. Nella provincia di Salerno mandavasi un Ruggiero Marano per iscoprire la setta. Questo scellerato accusa i migliori della provincia, in fino al governatore: dicendo ch'e' faceva due parti in commedia; or di devoto al re e ora di desideroso di novità; e per testimoni di sue calunnie cita un Emilio Gentile, un Samuele Longo, un Oronzo Villari, un Giacomo Carpentieri; tutta canaglia fetida, di cui scrivo i nomi per vitupero di chi li stipendiava. E aggiungerò a' notati un Antonio Marotta; che accusò di settario il prete Francesco Nardi, suo zio. Quindi mascheratosi da cameriere d'un ministro di Stato, andò a trovarlo in carcere, promettendogli ricca cappellania se con-

- to Couly

fermava le sue parole: e persuașe îl prele, di poca levalura e ingordo. Poscia accusò un Romeo, come stampatore della setta, e capo d'una congrega specialmente intesa alla pubblicazione di scritti sediziosi. Nè si stancava di accusar più altri ancora, in fino a' già ministri regii Bozzelli e principe di Torella; si, più tardi, accusato lui per ladro in Avellino, e convinto di calunnia in causa di maestà contro il canonico Caramella di Tricarico, fu messo in prizione.

Ma fra tante soie pagate e crescinte, poiché lo infame mestiere dava sicurezza e guiderdone, si rese sopra ogni altro famoso un cotal Jervolino, si rotto ad ogni malvagità, che nel 1844 accusò il padre per nemico del principe. Dopo la mutazione del 29 gennaio, perduto lo stipendio di spia, fu veduto serpentare i nuovi rettori e particolarmente il Poerio, per avere un ufficio; spacciandosi antico e fedele partigiano di libertà. Ma nulla ottenuto, e tornata la signoria assoluta, tornò a profferire i suoi già noti servigi di spia e falso testimone; tanto più volentieri accolti, quanto ch' egli attestava dimestichezza col Peerio e co'suoi amici; e aver quindi gran cose e gran congiura da rivelare. Contò che trovandosi ne' primi mesi del 48 senza pane, cominciò accostarsi al Poerio, allora ministro di Stato, per ottenere un ufficio; e non riuscendo subito, pensò che lo indugio nascesse dal non appartenere alla setta dell' unità italiana : onde fece premure di esservi ascritto; e il Poerio, contento di questa sua istanza, lo mandò a un certo Atanasio, perchè lo conducesse a Niccola Nisco. Questi lo menò a casa Federico d' Ambrosio, che lo fece giurare, e gli mostrò i segni della setta; con l'obbligo di spargere manifesti stampati, da dissuadere il popolo dal fumare, giocare al lotto, pagare i tributi. Finalmente, grande amico e confidente del Poerio, conobbe il Settembrini, uno de' più zelosi settari : dal quale gli fu consegnato un manifesto di ribellione.

Cotali accuse, di goffissime bugie intrecciate, valevanodi per sè stesse a fare svanire ogni indizio, se non fosse statoomai la loro rovina deliberata. Essi, o che nulla veramente tramassero, o și affidassero che nessuna provanza ne potessero altegare quelli del governo, se ne slavano tranquilli; e a replicale istanze di amfei, che gli ammonivano di mettersi in guardia; cansare i trabocchetti che erano loro tesi, non davano retta; quando, a di 23 glugno, preso il Settlembrini, e condotto in prefettura, gli du etto: Voi siete incarerato perchè accusato di essere della setta dell' unità italiana, e di aver diffuso un manifesto per eccitare il popolo ad armarsi contro il principe, cangiar forma al governo, e accendere la guerra civile. Rispose: Non conoscere questa setta ne meno di nome: per indole, ragione e trista esperienza aborrire le sette e sprezzarle: non avere mai scritto manifesti di sedizione: chiedere di vedere in viso il suo accusatore per confonderio. Fattogli leggere il manifesto attribuitogli, dallo stile e dai sensi convinse il commessario che non era suo. Non di meno, fu chiuso nole accreere di Santa Maria Apparente.

Circa un mese dopo, fu imprigionato il Poerio, con circostanze ancor più notabili. La sera innanzi, eragli stato lasciato in casa da uomo sconosciuto un biglietto, con entro queste parole: Fuggite, fuggite senza indugio: già siete tradito: la intelligenza vostra col marchese Dragonelti è in comizione del prefetto. Il Poerio non si mosse, credendola trappola di chi, non avendo prove da incolparlo, cercava ch' ei stesso colla fuga si chiarisse reo, e meritevole di bando perpetuo. La dimane, eccoti gente alla porta per incarcerarlo, allegando un ordine a bocca del prefetto. Inutilmente protesta per quell'arbitrio. La sua casa va sossopra; è minutamente rovistata: nulla trovano da riferire a congiure: futtavia, gli sequestrano carte, e lui conducono nelle prigioni di San Francesco. Chiede, secondo la legge, di essere interrogato dentro ventiquattr' ore. Non prima del quinto giorno è menato al cospetto del commessario Maddaloni; antico giudice, che dono la mutazione del regno, essendo ministro il Poerio stesso, era stato messo nel magistrato della sicurezza interna, in luogo di quelli già troppo infamati sotto l'assoluto regno: e per un po'di tempo non ismenti la voce che aveva d'uomo onesto e civile. Ma rimutate le cose, e sapendo come il navigar contrario era rovina certa; secondò,

e riesci, come gli altri, crudele e frodolento inquisitore. Appena ebbe dinanzi il Poerio, mostrogli una lettera scrittagli di Aquila dal marchese Dragonetti, con entro notizie di prossime ribellioni. Fu agevole al Poerio chiarire la fraude: chè non solo la mano del Dragonetti era goffamente contraffatta, ma lo stile e i sensi erano anzi da idiota, che da uno de' più côlti gentiluomini d' Italia : oltre che bisognava supporre il marchese impazzato per avventurare così quella lettera, mentre avrebbe potuto per fidato mezzo mandaria. Allora il commessario, dicendo di non far conto della lettera, manifestamente falsa, notificavagli, essere non di meno accusato di appartenere a una setta sotto il titolo di unità italiana. Nè giovando che l'altro negasse e chiedesse di essere raffrontato col suo calunniatore per ismentirlo, fu di nuovo ricondotto nel solitario carcere di San Francesco; dove rimase al buio de' fatti suoi in fino a' primi di ottobre. Intanto, ancora il marchese Dragonetti fu rapito in carcere, nè salvò il buono e bravo Scialoia l'essere stato parecchi giorni aquattato. Fino all'arcidiacono Cagnazzi non fu schermo l'età. nonagenaria, e l'essere stato fin rispettato nel 1799 dalle masnade del cardinal Ruffo. Dovette il venerando vecchio. mezzo infermo, e quasi agonizzante, esulare, se non volle morire in carcere. In somma, non si perdonò a età, dignità. condizione. A migliaia erano a' prefetti e governatori di provincia mandati ordini d'imprigionare: e chi non faceva in tempo a fuggire o nascondersi, era preso e gittato in carcere: facendosi la principal caccia a quelli che furono deputati o ministri di Stato, o tennero uffici pubblici nel 1848. . E nel tempo che da si fatti terrori era il regno contri-

stato, Pio IX, fattosi compare del re, cui era nata una figliuola, presentava con gran solennità e ceremonia alla regina la rosa d'oro; che i papi sogliono benedire nella quarta domenica di quaresima, e unguenlata di babsamo, mescolalo di muschio, donano a' sovrani e personaggi d'alto legnaggio. In questo stesso tempo, gli ambasciadori delle corti straniere presso la santa sede, si conducevano tutti alla reggia napolitana, e per la bocca dell' ambasciadore spagnuolo, dirizzavano al re un grande encomio e ringraziamento per avere accolto il pontefice, e colle sue reali crue alleviatogli e quasi fattogli dimenticare il dolore dell'esiglio: alla quale ceremonia rispose acconciamente Ferdinando; allietandosi così fra loro di essere nella comune impresa felicemente riusciti.

XXXVI. Procedendo fin qui, abbiamo raccontato come la rivoluzione fosse vinta per ogni dove, eccetto che in Ungheria e in Venezia. Ma, fra il finire del mese d'agosto e il cominciare di settembre, ancora queste due nazioni tornarono sotto il giogo che si fieramente avevano scosso. Non appartiene a queste istorie ricercare se gli Ungheri cadessero per tradimento interno o per la soverchiante forza straniera; bastando solo notare, che all'imperadore, per vincerli, fu mestieri ricorrere alle forze russe, accettando protezione quasi più pericolosa della sconfitta. Ma ufficio nostro è di riferire la fine di Venezia. La cui armata aveva seguitato a mostrarsi sempre più minore del bisogno; nè l'essere stato il comandante Bua, inettissimo e di dubbia fede, scambiato col giovane graduato Bucchia, da cui molto speravasi, aveva fatto ch'ella usasse le occasioni che ognora pur le si porgevano per attaccare all'improvviso e con qualche successo le nemiche navi, mostrantisi di continuo lungo il lito; e parevale gran fare di lanciar di tratto in tratto contro di esse globetti accesi, che piccolo o niuno effetto producevano. -.

XXVII. Fiaccamente altresi adoperava l'armata austriaca; che, dopo l'assalto date a Brondelo il 4 giugno, erasi
unicamente rimusta a guardare la costa, lontano dal trarre
del cannone. Un giorno, avventuratasi a una prova sulla
imboccatura dell' Adige, durò fatica una notte intera a mettersi in salvo, per alcuni paliscalmi mandati contro da' Veneziani. La guerra, dunque, per mare era quasi nulla da una
parte e dall' altra; salvo che agli Austriaci giovava d'impedire o attraversare le entrature a'Veneziani, e rendere loro
più difficili gli approvvigionamenti. Nè per terra l'opera del
campeggiare era andata molto innanzi. Le artiglierie di San

Secondo vomitando poderoso fuoce; impedivano o rendevano malagevole agli Austriaci lo appressarsi maggiormente verso il ponte, e collocare i cannoni più da presso a quelli de' Veneziani. Ben s'accorsero che bisognava loro impadronirsi per sorpresa, o per altra maniera, della batteria di Sant'Antonio, nodo principale della difesa; la cui perdita avrebbe condotto la città di Venezia o ad esser presa o a doversi rendere. Tentarono questa impresa, nella notte del 6 al 7 del mese di luglio; in cui un drappello di sessanta uomini de' più volenterosi e arrischiati, avendo per capo un prode e ánimosissimo capitano, attraversando la gran rottura del ponte, alcuni a nuoto e altri sopra barche, si pinsero improvvisamente fin sotto della batteria, poco guardata da' nostri; datisi in quel momento a respingere due barche di fuoco, che dalla parte di Campallo s'avvicinavano. Oltre che, erano rimasti shalorditi da forte scoppio di una di esse, che di fummo densissimo involse la batteria. Da prima, non sapevano che fusse; temevasi che la polveriera avesse preso fuoco, o fosse stato minato il ponte per tradimento. Quelli che guardavano il principio del ponte, sospettando di gran rovina, si ritirarono; nel tempo che la più parte degli artiglieri e zappatori avevano deposto le armi. Per tutti questi accidenti, agevole fu a sessanta austriaci, dopo breve conflitto, prendere la batteria di Sant' Antonio: ma nel mentre si travagliavano a conficcare i cannoni e disfare i parapetti, il comandante Cosenz, ragunato quante più genti poteva, e chiamati attresi i soldati di riscossa, piombo loro addosso con tale impeto e bravura, che li fugò, e costrinse a precipitarsi nelle lagune, dove quasi tutti perirono. De' nostri restaron morti cinque, e dieci feriti; tra'quali esso Cosenz, che combattendo corpo a corpo con un graduato austriaco, riporto un taglio nella gota.

XXXVIII. Questo fatto, di nessuna importanza per gli Austriaci, giovò a "Veneziani, perchè d'allora in poi furono più vigilanti alle sorprese nemiche, guardando meglio le batterie, e stando armati e pronti a rinutzare gl'improvisi assafti. Stimarono, adunque, gli assediatori, che senza trovar modo

di far giungere le bombe entro Venezia, e collo spavento di ridurla in cenere, costringerla a rendersl, pon verrebbero mai a capo della loro impresa, o con gran difficoltà vi verrebbero. Trovandosi per caso nel campo austriaco un venturiere inghilese, propose di mandare palloni, portanti in seno bombe da cadere sopra la citlà. La prova non riusci. D' una ventina che ne furono lanciati da un luogo posto dirimpetto a Lido, nessuno scoppiò sopra Venezia; e quel che avrebbe dovuto essere formidabil segno di sterminio, fu in cambio di sollazzo; perchè i Veneziani, raccolti in piazza di San Marco, e nella piazzetta, veggendo il di stesso che celebravano la festa della Madonna della Salute, que' globi vagar per l'aria inoffensivi, e alcuni disfarsi, altri cader nell'acqua, e qualcuno fra gli slessi assedianti, battevano le mani, e innalzavano voci di allegrezza. Provando gli Austrlaci che bisognava loro altro migliore espediente di bombardare, fatto, verso la metà di luglio, quasi fetmare il trarre delle batterie (cagione d'incredibile stapore ne' Veneziani, che non sapevano rendersene ragione), si diedero con gran fervore ad apparecchiare le fortificazioni e le artiglierie, di qualità che avessero un' altezza straordinaria a' parapetti, e inclinamento non minore di quarantadue gradi alle scarpe interne: sulle quali, tutte guarnite di grossi assoni ferrati, vennero addossati cannoni e obici, fermati in casse o Iraini ben costrutti: e fuori di alcuni pezzi di artiglierie lasciale per tirare contro alle fortificazioni de' Veneziani e alle barche delle lagune, tutte le altre batterie di San Giuliano, del capo di ponte, e delle stesse traverse erette sopra esso ponte, furono nella sopra detta forma tramutate,

XXIX. Se i Veneziani avessero conosciuto questa trasformazione di guerra, operata in gràn silenzio dal nemico, potevano con sommo vantaggio assalirgili le disarmate batterie. Ma ogni avviso faceva lor pensare, che si prolungato silenzio de' cannoni tedeschi, non altro significasse, che aumento e afforzamento maggiore di fortificazioni. Quindi anch'essi a distendere l'ordine della difesa lavorarono; elevando nuove traveres sul ponte; augumentando di bombarile

le batterie; formando batterie mobili dall'una e l'altra banda di San Secondo, per allargare il fronte della resistenza; construendo a manca e a pié delle batterie del ponte, basse piazze da guerreggiare quella porzion di laguna e Bottenigo; interniando di palizzate la batteria di Sant' Antonio; e da ultimo, sbarrando i canali, per dove il nemico poteva internarsi. Se non che, questi lavori riuscivano a vuoto, poichè i nemici si mettevano in punto di pervenire a bombardare Venezia. Per la quale impresa altresi abbandonarono l'assedio di Brondolo, che di grandi fatiche e perdite era loro costato; conciossiachè l'eccessivo caldo e le malattie d'ogni specie, avevano l'esercito, che vi era a campo, ridotto molto sottile. In cambio, andarono a fortificarsi assai più indietro; di sorte che il loro centro era a Piove, distendendosi da Porto Fossone a Lova, lungo il canale della Brenta. La qual lunghezza occupavano con solo una brigata di circa quattro mila uomini. Ne lasciarono nel ritirarsi di appiccar fuoco a case e capanne, distruggere seminati, e inondare con isbarramenti sul canale di Valle, il terreno, per antivenire un discorrimento nemico.

XL. Accortosi il presidio di Brondolo di questa inaspettata ritirata, come se fosse fatta dopo la perdita d'una battaglia, varcato subito la Brenta, riesci a distruggere gli apparecchiamenti d'assalto, innalzati sulla sponda destra di detto fiume; e in oltre, respingendo un drappello che guardava il canale di Valle, atterrò il serraglio che vi era stato fatto, restitui lo scolo alle acque allagatrici, e prese buona quantità di palle, di graticci, gabbioni e arnesi da guerra, lasciati dal nemico nelle trincee e batterie. Rassicurossi un poco, per dette fazioni, l'animo degli abitanti di Chioggia; i quali poterono venir fuori per la campagna a provvedersi di vettovaglia e di legna. Parve, in oltre, da tentare una sortita, si per respingere più lontano il nemico, e si per fare maggior procaccio di viveri; di cui era si grande penuria, che le genti pativano la fame, e per difetto di buoni nutrimenti. infermayano, Confidatone il comando al Colonnello Sirtori, raccolse in Chioggia mille e dugento fanti, ventiquattro cavalli e quattro pezzi di artiglierie; e spartitili in tre squadre, il primo di agosto, passò la Brenta: ordinando che la orima squadra, sostenuta da nna barca armata, occupasse Conche che gli Anstriaci lasciarono senza difesa: e marciasse poi sopra Santa Margherita, luogo anch' esso abbandonato dal nemico. In questo stesso tempo, le altre due squadre, dopo breve pugna, cacciarono di Calcinara una punta di nemici; si precipitosamente datisi a fuggire, che abbandonarono la insegna, e quantità d'arme e munizioni. Padroni i Veneziani di Santa Margherita e Calcinara, fecero più lontani esploramenti; occupando i ponti pe' quali il nemico poleva varcare; e si sparsero nel circostante paese a cercare ogni specie di vettovaglia, che assai di bnona voglia era lasciata loro prendere dagli umani e inteneriti campagnuoli. Trasportarono più di dugento bovi, e caricarono molte sacca di grano e botti di vino; e maggior provvisione ancora avrebbero fatto, se il maestrato di Chioggia, per incuria o tradimento, non avesse mancato di mandar tutte le barche domandategli, e da lui promesse.

XLL Questi parziali vantaggi erano ben misera cosa appetto ai generali e gravissimi e ogni di crescenti mali. Le milizie della difesa, non men per malattie che per perdite fatte ne' combattimenti, erano andate per modo scemando, da mancar soldati alla ordinaria guarnigione della laguna e de' sessanta forti che la circondavano. Il Consiglio, ragunato, decretò che mille archibusieri della gnardia civica dovessero marciare, e pe' servigi della marina secento uomini dovessero scriversi. E perché niuno de' tre flagelli mancasse alla povera Venezia, insieme colla guerra e colla fame congiungevasi la pestilenza, cominciando il morbo coléra a dare di sè orribile timore; pensando ognuno, che dove questa fiera pestilenza si fosse dilatata, non avrebbe lasciato vivo alcuno, in mezzo a quello scarso e cattivo cibarsi. A frenare la giusta trepidazione degli animi per tante calamità, che, in fino allora tollerate con più vera che credibile pazienza, cominciavano a divenire insopportabili, spargevasi che gli Ungheri avevano avnto gran vittoria contro i Russi, e in numero di diciottomila erano giunti all'Isonzo; I Francesi e gl'Inglesi avevano imposto agli Austriaci di sgombrare le Romagne e le Marche, e levavano l'assedio da Venezia; a Corfù era un'armata inglese per soccorrere i Veneziani; non essendosi l'imperadore inteso col re di Piemonte, tornavano a rappicar la guerra: e altrettali menzogne, la più parte incredibili, ma da valere fra gente ridotta ad aspettarsi seni maggiore sciagura.

XI.II. A' 26 di luglio, il Consiglio, prima in segreto, e poscia in pubblico s'adunò. In cambio di prendere una risoluzione quale la grandezza del pericolo richiedeva, raffermò il voto di resistenza ad ogni patto, sciorinando i soliti discorsi: esser questa la volontà del popolo, a cui non mancherà di corrispondere il magnanimo ardore delle milizie, così terrestri come marittime. - Ma, a parlare il vero, nel veneziano popolo era più rassegnazione, che fierezza; più tolleranza dei mali, che forza di uscirne: se pure non si volesse intendere per fierezza e forza pubblica lo schiamazzare de' più sbrigliati nelle piazze, che chiedevano la leva In massa, nel tempo che non riesciva a' rettori di render mobili i mille della guardia cittadina. Non amando il Manin le dimostrazioni tumumultuarie, e volendole svergognare, disse: che ci volevano fatti e non parole; e in questo, faceva aprire i ruoli perchè i gridatori si scrivessero. Appena venti si presentarono. Del pubblico scoramento, maggiore indicio fu, che dovendosi rinnovellare il Consiglio, furono in vano per più giorni tenuti i comizi; ai quali non intervenne il numero richiesto a validare le elezioni.

XLIII. Ma già le sorti finali della guerra stringevano; chè gli Austriaci, già in punto di arrivare la città colle bombe, il di stesso che il Consiglio deliberava il proseguiuento della resistenza, cominciarono da San Ginitiano il 
nuovo assalto nel cupo della notte, perchè più spaventevole 
riuscisse. Tutto era silenzio: il sonno aveva preso le stanche 
affitte membra de' poveri abitanti, quando a un tratto 
s' intese un saettar di bombe, che scoppiavano nel cuore di 
Venezia. Lo sbalordimento e la confusione furono al colmo;

non sapendosi da prima argumentare donde quel tempestoso fuoco provenisse; essendo generale opinione, che le bombe nemiche non potessero mai arrivare dentro l'abitato, per quella vastità di laguna, intorniata di castelli.

XLIV. Gli stessi combattenti e guardiani delle batterie rimanevano trasecolati all' udire sopra lor teste fischiar palle. come non era solito, e vedere poi un rapidissimo andare in alto di projetti, quasi al cielo scagliati; e dopo alcuni minuti ricader dalle nubi, lontano da loro. In vano gridavano l'usate invito: a' pezzi a' pezzi; chè omai la guerra oltrepassava le batterie di difesa. Ma poco stettero ad accertarsi, che il nemico era riescito, con grandissimi e altissimi parapetti, formati di sacca di terra, a dirizzare così le bombarde, che giungessero a fulminar nelle viscere la città. Dove quella grandine di fuoco lavorato andò per modo crescendo, che più di mezza n'era percossa. Egli è impossibile a immaginare, non che a descrivere, il nuovo e miserando spettacolo. Fra le tenebre, il popolo, abbandonando le case, fuggire ne' luoghi più discosti; povere donne, co' bambini, chi in collo, chi al petto e chi per mano; uomini, con masserizie sugli omeri; vecchi e infermi mal reggentisi in su'piè, andar per le vie, e dentro a' canali, cercando perdutamente un asilo; e mentre sul volto d'ognuno era disperata angoscia, pur non s'udiva querela o grido d'impazienza; quasi l'abito a si lungo soffrire, o rara virtù li rendesse magglori d'ogni avversità. Se voce sorgeva, era di scambievole conforto e pietà; gareggiandosi a porgere ricovero a' fuggenti nelle case poste dove il saettatore fuoco non cadeva: che erano la Giudecca, la piazza di San Marco, la riva degli Schiavoni, il castello, e i giardini pubblici. Ne' quali luoghi testo la città si ridusse per ordine degli stessi rettori; che insiememente, per antivenire rubamenti e disordini, affidarono i luoghi abbandonati alla custodia della milizia civile. Poscia, a diminuire lo spavento, e a tener saldo il popolo in quella disperata resistenza, pubblicarono un bando così concepito: Da trentasei ore il nemico, con raro accanimento, fa gl'inutili ed estremi suoi sforzi. Provato vano ogni assalto alle fortificazioni, crucciato che la impotente sua rabbia si rompesse contro gli spaldi delle batterie, rinunzia di affrontare i nostri soldati, e rivolge le sue bocche di fuoco contro gl'inermi abitanti. Ma në le sue bombe, në le granate, në le palle lanciate sopra le nostre case, varranno a smovere il generoso popolo di Venezia dalla eroica resistenza. Chè a questa città, dopo tanti travagli e patimenti, mancava ancora il vanto gloriosissimo di vedere la distruzione delle sue contrade, innanzi di venire a patti, che le restituirebbero le calene per sempre da lei infrante. Sia ringraziato il nemico, che non volle risparmiarle quest'ultimo trionfo. Molto rassicurano i rapporti del primo circondario di difesa. Un sol morto e due feriti, ecco tutta la perdita in trentasei ore di saettamento. Leggieri danni hanno sofferto le nostre fortificazioni; nè gravissimi quelli toccati alle interne case dal furiar de' lontani projetti. Le venete milizie, omai fatto il callo a' pericoli, raddoppiano di coraggio col crescere il furore della guerra.

XLV. Ma parole ardimentose contro fatti sconfortevoli. non valevano. Al terzo giorno, il fuoco allenò: conciossiachè gli Austriaci sperassero ne' primi effetti: e in vero, o fosse per proditorio eccitamento de' loro partigiani, o, come è più probabile, per desiderio di alcuni a risparmiare a sè stessi e alla patria l'estrema rovina, fu messa in giro da sottoscrivere una petizione al Consiglio, perchè avesse compassione della boccheggiante città, e volesse impedire che non si conducesse a perir di ferro e di fame; che era quanto dire, capitolasse col nemico. Saputosi ciò dagli arrabbiati fautori della resistenza, e ghermito la supplica, che si disse fattura di un Girolamo Dandolo, patrizio, e antico ciamberlano imperiale, subito la vociferarono per un tradimento; e avendola per primo sottoscritta il cardinal patriarca, contr'esso scatenarono la concitata plebe. Vanno furiosi al suo palazzo: atterrano le porte ; salgono nelle stanze ; cercano di lui, gridandogli morte; e non trovatolo, saccheggiano la casa, fracassano quanto v' avea di prezioso, e dalle finestre scaraventano arredi e suppellettili: scandolezzando che i rettori. non prima che la indegna violenza fosse compita, mandassero genti d'arme a raffrenarla, nè alcuno de sediziosi fosse gastigato: dal che parve che tenessero con quelli che di cedere ricusavano. I quali non contenti a questo rumore, ne levarono un altro, non meno scandaloso. La fortunata sortita di Brondolo fu cagione, che alquanti graduati, contro le leggi della buona disciplina, si assembrassero ; e al dittatore e general supremo domandassero, che lasciati pochi della guardia cittadina a difesa de' forti, tutte le altre milizie si gittassero con repentino moto contro il nemico assediante, ne prima tornassero a Venezia, che non l'avessero per lungo tempo di vettovaglia e di polvere provveduta: quasi fosse stato possibile eseguire cotale sortita contro nemico fortissimo, con esercito da bastare appena alla guardia della laguna: onde non senza alcuna ragione fu creduto, che ancora questo pensiero fosse fatto nascere da' mascherati agenti del nemico, a fin di metter legna nel fuoco delle interne perturbazioni; non rimanendo i soliti schiamazzatori di farne occasione di tumulto. Corsero in piazza urlando, che l'esercito uscisse fuori a provvedere viveri, e si ordinasse generale descrizione di militi da' 18 a' 45 anni. Il dittatore, che pur inclinava alla resistenza, conosciuto come si fatti tumulti tiravano più presto i nemici dentro la città, non indugiò a reprimere la sedizione : e mandato in gastigo fuori di Venezia alcuni de' più turbolenti, gli altri si quetarono; e la plebe, che senza essere subillata, non si sarebbe mossa, fornò tranquilla.

XI.VI. Ma le palle e hombe de'nemici uon restavano; seguitando furiosa pieggia di fuoco lavorato, e allargandosi ogni di più; si che quasi tre quarti della città ne era offesa, e qua o tà si appiccavano incendii: che se bene, con rara prontezza e coraggio, estinti da' vigili cittadini, pure guasti e rovine producevano. Più d'una casa arse, e dell' oratoria di San Geremia, ricco di rare sculture e pitture, non rimae pietra. Danneggiati furono parecchi de'molti bellissimi ponti, massime quello di Rialto, famosissimo. In oltre, crescendo la calca de'taggenti, «cemava il ricovero. Alcuni passarono



più notti sotto le procuratie di San Marco, o ne' pubblici giardini o dentro le barche ne' capali; altri ripararono nella vicina isola di Murano o a Lido, o nella piccola parte incolume della Giudecca: dove accoglienza fraternevole trovavano. Ordinarono i rettori, che i non molti edifizi pubblici non colpiti da' projetti, fossero a rifugio de' poveri popolani, aperti. Ne in tanto scompiglio generale e miseria pubblica, accadeva alcuno degli ordinarii delitti, Non un furto si commetteva, non un privato odio si disfogava; ma, in vece, opere pictose e virtuose si facevano : e la gente che aveva, largiva a chi non aveva: gli uni con gli altri confortandosi a soffrire, per amor della patria, ogni più crudele battitura. E per certo, si potranno notare errori, improntitudini, fiacchi provvedimenti; ma la paziente costanza de' Veneziani in quell'assedio, fu meglio unica che rara, e da raffrontare cogli eroici patimenti delle antiche città.

XIVII. Il cadere delle bombe nemiche, che ne' primigiorni alterri, continuandosi con barbarica ostinazione, non
faceva a poco a poco più spavento. Non meno che era avvenuto poco prima in Roma, sgrvivano talora al popolo
d'insolito trastulto. Si conta che un ortolano, veggendo tutto
devastato il suo orto dalle roventi palle, diessi con pericolo
della persona a raccoglierte, e venderle in cambio di frutta
e fori: dicendo che se i croati gli distruggevano il giardino,
mandavangli in vece di buoni pezzi di ferro. Una donna,
tenendo il bambino in collo, fu colpiti ad una palla, che le
portò via un braccio: ella non che lasciarsi vincere al dolore; mi resta, glisse, accor l'altro, per reggere questo mio
amoce, purchè non vegga que' brutti visi de' croati.

XLVIII. Ma non era-il folgorar de' projetti, che doveva principalmente condurre la città di, Venezia ad arrendersi; chè, non ostante la furia spaventevole, pure la Iontananza. toglieva non poco all'impeto e ardore delle pulle arroventate. I due altri flagelli, fame e pestilenza, anoco, più crudelmente la premevano. Del grano e legumi non restava che spazzalura; il pane èra si peggioralo, che per due Jerzi formato di segzia, nero, puzzolente e come fango, fin le bestiemato di segzia, nero, puzzolente e come fango, fin le bestieriflutavano. Pure, a gran fatica si poteva avere. Distribuivasi al popolo in luoghi designati, e in certe ore: e faceva scoppiare il cuore a vedere uomini e donne, co' bambini sulle braccia, affollarsi, urtarsi, arrampicarsi alle feritoje delle botteghe, per procacciare quanto bastasse a sostenerli: e molti restavano privi, e più di uno cadde morto; essendo ancor questo fetido pane per alcuni giorni mancato affatto. per la distruzione di alquante mulina prodotta dalle scagliate bombe. Nè le poche patate che si trovavano, sopperivano. La carne di bove era pochissima, e a caro prezzo si vendeva. Per molti di mangiossi carne di cavallo; e ne pur questa abbondando, il general Pepe mandò a macellare quattro de' suoi cavalli. Ancora il vino mancò affatto, e più tardi anche la birra; e bisognava raffrenar l'arsura, che per lo gran caldo era grandissima, con acqua corrotta, Cosi, tra per questo malvagio vitto, e per l'ardor della stagione, e la calca degli abitanti, rimasti senza tetto, il morbo coléra si distese con feroce rapidità. A migliaia in Venezia e ne' forti. d'ogni sesso, età e condizione, cadevano morti o infermi; e non di rado si vedeva questo abominevole spettacolo, che le barche correnti pe' canali a trasportare gli ammorbati negli spedali o i cadaveri ne'cimiteri, erano dalle bombe percosse: quasi la crudeltà del pemico contrastasse alla sepoltura degli estinti. Ne gli spedali più bastavano: ne l'accorrere de' medici e de' sacerdoti, che pur mostrarono carità e zelo ineffabili, era così sollecito, che non fosse ancor più rapido il trapassare de' moribondi.

XLIX. Tuttavia, considerando la orribite condizione di Venezia, stretta da poderoso assedio, tempestata notte e di da palle roventi, mancante d'ogni genere di viveri, non parrà credibile che in fino all'ultimo si provvedesse a' feriti e a' malati come fu provveduto. I sani senza querela si lasciavano levar di bocca la searsa porzione de'eibi sani, perchè fosse loro apprestata; e il peco di carne bovina e di vino che restava, consumavasi negli spedali. Poi, cittadini e cittadine d'ogni condizione andavano a'loro letti a confortarli e assisterli morienti. Nè d'etempli mancavano turbe

BANALDI, - 4.

lagrimose di popole, invocanti la divina misericordia. Veramente è grande consolazione, che le presenti istorie, si spesso forzale a dire di questo malagarato anno opere inique o vili o spietate, possano di quando in quando narrare santi e pietosi e generosi esempi di antica virtú.

L. Se bene i rettori veneti avessero la resistenza ad ogni patto vagheggiato, pure veggendo la loro patria ogni di più ridotta a struggersi di ferro, di fame e di morbo, raunarono a di 6 d'agosto il Consiglio pubblico; innanzi al quale venuto il presidente Manin, con fioca voce, disse: che ogni mezzo di resistere era stato omai usato; nè potevasi prolungar maggiormente la difesa. - Il Consiglio allora gli conferi balia piena di provvedere, secondo che stimasse meglio, all'onore e alla salvezza della patria in pericolo; salvo a ratificare qualunque risoluzione. Egli, condottosi in piazza, al popolo, che aspettava impaziente di conoscere il. partito del Consiglio, parlamento in questa sentenza: Avere i rappresentanti pubblici fatto quel che in altri paesi, e in casi somiglianti si fa, cioè di riunire tutti i poteri dello Stato in nno solo: e questi essere lui, il quale quanto e come amasse la patria, non essere ad alcuno ignoto: quindi farebbe come richiedesse più e meglio l'ntile e l'onore di lei; confidando nella divina provvidenza, che non abbandona i popoli nell'estreme calamità. - Le quali parole suonarono nella mente d'ognuno, che e'aveva ricevulo balía di procurare un accordo. Eccoti i propognatori della resistenza a qualunque condizione, cioè quelli che nulla avevano da perdere, romoreggiare da capo, e subillare la plebe colle solite bugie, che in Ungheria si trionfava, e grande rivoluzione era per iscoppiare, e rimettere in fiamme dall' un capo all' altro non pur Italia, anzi Europa; onde il tener fronte per altro poco tempo, sarebbe stato da solenne vittoria coronato: e tanto più gloriosa quanto più estremo il patire. - S'aggiunse, che arrivato a Venezia uno sconosciuto, che si spacciava aiutante del Garibaldi, e assicurava, che tosto il prode generale sarebbe giunto a Chioggia, rinfiammò quegli ardiri popolareschi, e più forte gridavasi; che non si dovesse la difesa abbandonare. Il 7, il popolo s'abbottinò, mandando disperate girdia, ch'ei voleva uscire in massa a combattere il nemico. Ma il dittatore sopraggiunto, così li chetò: Volete combattere? B bene, armatevi e uscite fuori. Quando vi è stato vietato? Quante volte non vi ho detto che i ruoli sono aperti? Perchè non correte a scrivervi, anzi che venir qua, come imbelli femmine, a schiamazzare? Chi dice doversi uscire in massa, sia primo a prendere un'arma. Ma in sino ad ora, se volete che vi parli libero, alle parole non corrispondono i fatti.— Questa severità li fece veregonare, ei l'umulto cessò.

LI. Ma seguitavano voci e querele ne'giornali, ne'cerchi. nel Parlamento contro l'armata : che se ne stesse ferma sotto il forte Alberoni; non movesse a rompere il marittimo assedio; non s'aprisse un varco sicuro per provvedere dalla vicina Romagna viveri in abbondanza; da ultimo, non debellasse il nemico poco poderoso per forze navali. Dove sono, gridavano i più immaginosi, le glorie di Venezia antica? dove i segni che discendiamo da chi ebbe in mano la signoria de' mari? Così i presenti procacciano di mantenere iutatto l'onor degli avi? Così fanno fede che la virtù di quelli non tralignò vilmente?-Queste e altre simili cose si discorrevano, quasi avesse potuto aspettarsi miracoli da un'armata, che, come altre volte abbiam notato, non era stata mai renduta al bisogno proporzionata. Vero è, che faceva ancor meno del possibile : quasi da non doverle la patria essere riconoscente d' alcun servigio; mentre di segnalatissimi, come che infruttuosi, ne ricevette dall' esercito, combattente ne' forti, Il sopraddetto tumulto popolare fece che severi ordini del dittatore e del consiglio militare la forzassero a uscire del porto. Ritiratasi l'armata austriaca per aspettarla in alto mare, in cambio di affrontarla, rientrò il giorno appresso nel porto. Il che fece assai mormorare i partigiani della resistenza. I quali da capo si assembravano in piazza, chiedendo al dittatore ragione che l'armata fosse ritornata com'erasi mossa. Rispondeva, che sarebbe stato senza indugio chiamato il comandante a giustificarsi; e mancando giustificazione, sarebbe state con ogni maggior rigore punite. Poscia notificossi, che cagioni gravissime l'avevano indotto a ripigliare il porto, ma non indugerebbe a fare altra sortita : la quale non ebbe effetto migliore.

- LII. Ma il fuoro della guerra era dentro Venezia, per lo violento cadere delle accese palle; e v'ebbe altresì vivo combattimento di artiglierie intorno a'forti: contro a'quali gli assediatori fulminarono in que'giorni più ferocemente; el batteric di Sant' Antonio e di San Secondo furono molto scrollate e danneggiate: e più magazzini di polvere saltarono in aria; nel tempo che i difenditori, fra gli uccisi dalle hombe, e i morti per malattia, erano ridotti a pochi, e questi più cadaveri che uomini. Nondimeno (cosa mirabile e degna di essere dalle istorie glorificata) non lasciavano la difesa; nè di quel loro omai inutile gittar la vita, si quere-lavano.
- LIII. Erano corsi pareechi giorni dacché Manin aveva ricevuto pieni poteri dal Consiglio, per provvedere alla salute di Venezia; nè ancora osava rappiccar trattati per un accordo possibilmente onorevole: non tanto, forse, per opinione che si potesse o dovesse prolungare ancora la sanguinosa resistenza, quanto per la solita paura di non perdere o scemare fama popolare appo quelli che volevano resistere. Quali, se bene in mion romeno, tuttavia girdavano come se fossero tutto il popolo: oltre che, per più amici di libertà si coloravano; poiché meglio di morire, che tornare sotto il forestiero giogo, dicevano. Finalmente, a di 11 agosto, volendo anco soddisfare a' paurosi e desiderosi dell' accordo, fece intendere al legato austriaco De Bruck, di essere disposto a novellamente con esso lui conferire.
- LIV. Essendo stata, in questo mentre, fra lo imperadore e il redi Sardegna conchiusa la pace, il maresciallo Radetzky s'affrettò di notificaria a' Veneziani con questo bando: La pace coi Piemontesi essere stipulata: svanire le ultime speranze che alcuni fra voi anocra ponevano in un novelloricominciamento di guerra: tornare altres la quiete e l'autorità delle leggi a rallegrare le altre parti d'Italia; i cui popoli, liberati da' terrori della licenza, volgono con rina-

scente fiducia i loro sguardi ad una età novella. Voi soli, signoreggiati da nua fazione, persistete ancora in una incessuabile resistenza contro a nu principe, che vi offre tutte quelle malleverie di legittima libertà e di savio progresso, che invano cercata col danno vostro di consegnire nella ribellione. Una volta ancora, sollevo la mia voce per esortatvi di abbandonare un' impresa, che senza arrecarvi alcun utile, e senza porgetvi alcnua speranza di buon successo, non fa che aggiungere sempre nnove sciagure. Le quali perchè abbiano nn termine, sono ancor pronto di concedervi lo stesse condizioni proferteri nella mia notificazione del 4 maggio.

LV. Questo bando, lasciato divulgare dal ditalore, commosse per modo, che i disperati per la resistenza ne trassero cagione da tirare la plebaglia in piazza a tumultuare e gridare, più specialmente contro l'armata, novellamente rientrata in porto. Nè il dittalore, ognor presto a frenare i tumulti, mancò di mostrarsi alla romoreggiante turba, e ammonirla così: Già detto vi ho che le nostre condizioni erano gravi. Con pari libertà e lealtà ho parlato al Consiglio, quando pure a non tacere abbisognava coraggio: onde mi fu data balia di trattare un accordo. Ma, per quanto infelice la sorte nostra, non ci arrenderemo senza patti. Certamente, i Veneziani non domanderebbono a me giammai nna viltà. Dove me la chiedessero, nè pure per amore della patria mia, la sopporterei.

LVI. Giunta la nuova che l'esercito nngherese era stato disfatto, e i capi avevano capitolato, e la nazione tornava sotto il dominio dell'imperadore, cadde il fiato a' susurroni; e per un poco restarono di gridare la resistenza ad ogni patto. Arrogi che gli oratori di Francia e d'Inghilterra, spanriti di quel furioso tempestar di bombe, insistevano presso il dittatore a non mettere più tempo in mezzo: ce-desse alla necessità, procurasse un accordo; non volesse condurre la patria agonizzante a morire di fame e di ferro. Mandaronsi ambasciadori al campo nemico a fermare i patti della capitolazione. I quali avendo al supremo comando, in logo di Thurn, trovato il generale Gorzkowsky, nomo rotto

e feroce, in niun modo con lui poterono intendersi: e poichè dichiarò, mancargli poteri sufficienti per alcuna condizione, e doverne scrivere a Milano al conte Radetzky, non poterono nè pure ottenere che in questo mezzo si sospendesse la guerra; che anzi seguitò a infuriare più crudelmente, dentro e fuori. Ne mai città assediata presentò di sè più strana attitudine e immagine di morte. Ammucchiata in men d'un terzo dell'abitato; negli altri due terzi una spilonca, per lo incessante cadere di bombe e palle incendiatrici. Le botteghe serrate, salvo alcuna per dispensare di tratto in tratto il nero e scarso pane all'affoliata gente. Interrotto altresi ogni traffico, ogni commercio. Da per tutto squallore e miseria. Non rimaneva di farina che per uno o due giorni. La pestilenza vie maggiormente imperversava. Proprio ogni male toccava il colmo: e senza essere ognano risoluto a perire o per digiuno o per morbo o per violenza di fuoco, bisognava rendersi. Cominciava quindi a levarsi da più parti sordo mormorio, che ammeniva il dittatore, non essere più da indugiare.

LVII. Veduto il mal partito, rimettevane la esecuzione al municipio; essendo cotali maestrati destinati da un pezzo a fare le parti cerimoniose nella lieta, le odiose nell'avversa fortuna. Mandarono all' alloggiamento generale austriaco di Mestre, i cittadini Calucci, Antonini e Priuli, con commessione di capitolare; i quali ne pur facevano parte del municipio, ma furono in quella occasione chiamati, come i meglio atti a quell'ufficio, conoscendosi tenerissimi dell'accordo-Cessato dalla parte delle nostre batterie il fuoco, ancora gli Austriaci posero un termine al hombardare : già continuato ventiquattro giorni con ostinazione tanto niù feroce quanto meno necessaria; perciocchè ancora senza questo barbaro spediente, la mancanza de'viveri e delle polveri avrebbe condotto Venezia a sottomettersi. E se bene i maestri odierni di guerra affermano, che il bombardare le città sia trovato civile, per avacciare la risoluzione degli assedii e risparmiare sangue e fatiche, non per questo cesseremo noi di reputarlo il più inumano degli artifizi; potendosi tollerare

ogni maggior carneficina fra combattenti, e ogni maggior impeto confro mura o luoghi afforificati: ma fa raccapricare, che un solo fra inermi e vecchi e donne e fanciulli perisca; che contro templi, case, acquedocci e monsmenti, sia gittato ferro e fuoco; che le spugnazioni si compiano per terrore imbelle, anzi che per valore armato. Queste istorie notano con doloroso sdegno, che città come Roma e Venezia, si piene di gloriose memorie, si ricche di pitture, statue e d'ogni sorta edificii, sieno state in mezzo di questo secolo, fra tanti vantamenti di civittà e di umanità, bombardate.

LVIII. Saputosi in Venezia, che oratori del municipio erano partiti per Mestre a fare l'accordo, i vaghi del tumultuare non vollero ne pur questa ultima occasione lasciare senza levar rumore; e non attentandosi più di predicar la resistenza, strepitavano sul modo dell'accordarsi; e chiedevano che fossero al popolo fatte conoscere le condizioni, affinchè, se ontose, avesse potuto rigettarle. Nè l'agitazione era procurata solamente da quelli che non volevano cedere, ma altresi dai timorosi di si prolungato indugio a fare la sottomissione; e nel dimostramento di queste voglie opposte, diventava maggiore il subbuglio. Manin, che in quell'ultimo respiro della veneta repubblica, s'era lasciato il carico di attutare le popolari ire, e impedire che in violenze sanguinose non traboccassero, notificò a bocca, che occorrendo alcuni schiarimenti, era partito in poste il general Cavedalis, e quindi sarebbono pubblicati colle stampe tutti i patti. Per la qual dichiarazione, quetàrsi alquanto; ma da indi a non molto, alzarono nuove voci da far temere che la disperazione non tirasse i più balzani e torbidi cervelli a qualche eccesso. Essi tornavano a gridare: che volevano conoscere la loro sorte: che era indegno lasciarli al buio de' trattati col nemico; che fossero loro riferite le condizioni. Da capo Manin (il quale se talora adulò il popolo, più altre volte il tenne in briglia) veniva in mezzo, e favellava: Siete italiani? Volete meritare di essere liberi forse tra poco? E bene; bandite da voi quegl' infami che vi sommovono. Quanto a

me, io vi prometto, che mi farò uccidere innanzi di sottoscrivere alcun patto disonorevole. E così egli dicendo, più tosto deludeva la pubblica inquietudine, di quello che mentisse veramente; perche già dell' autorità di trattare spogliatosi, l'aveva scaricata addosso al municipio; che è quanto dire, erasi posto in salvo dal farsi uccidere, anzi che vergognosa convenzione sottoscrivere. Ma i tumulti non finivano; e uno, sopra ogni, altro pericolosissimo, scoppiò nella milizia. Una parte della quale, mal contenta del ben servito, si sollevò, chiedendo colle armi nelle mani, e il furore della disperazione nel volto, le paghe di tre mesi. Alcuni più forsennati corsero alle artiglierie, minacciando di volgerle contro il palagio pubblico. Il Manin, insieme col general Pene ed altri graduati, andarono ad affrontarli, e a fatica e con pericolo di loro stessi, li ritrassero da quella sedizione, che stava per mandare la città sossopra, e alla guerra di fuori aggiungere la civile.

Provvedevasi, fra tanto, alla sorte de' poveri militi che uscir dovevano della città, raccogliendo dalla bontà generosa di alcuni cittadini un milione di contante, scambiato colla moneta in carta testé pubblicata. E colle pietose opere congiungevansi le ufficiose. Indirizzavasi al vecchio general Pepe un pubblico atto di ringraziamento e di riconoscenza per quel che aveva fatto in servigio de' Veneziani. Finalmente, ciò che in fino allora sapevasi per private informazioni, il 24 agosto fu dichiarato per bando. Disse Manin, che richiedendo crudele necessità atti a' quali ne l' assemblea de' rappresentanti del popolo, nè chi da quella riceveva autorità, potevano accettare, cessava dal suo ufficio, che si trasferiva nel municipio. In fine, raccomandava quiete, concordia, e rispetto alle persone e alle sostanze. Poco di poi, lo stesso municipio pubblicò i capitoli della dedizione, quasi ne' medesimi termini dal maresciallo Radetzky domandata: cioè sottomessione piena, intera, assoluta; occupazione immediata di tutti i forti, arsenali e luoghi della città, per le milizie austriache; consegnazione alle medesime di tutti i pubblici edifizi, materiali di guerra, e oggetti appartenenti all'erario; obbligo di lasciare la città a tutti i graduati e soldati, che essendo al servigio dell'imperadore, presero contro di esso le armi; a tutte le persone militari venute di fuori; e a quaranta cittadini designati come principali della rivolazione: finalmente, riduzione a metà dal suo valore della moneta in carta, detfa comunale; e di quella chiamata patriottica, annullamento compiuto.

LIX. La qual capitolazione, cominciata subito ad eseguire, navili inglesi e francesi accoglievano quanti avessero dovuto o voluto uscire della città. Partirono Manin, Pepe e Tommaseo. Il giorno appresso, entrato il general Gotzkowsky con titolo di governatore militare e civile, ristorò l'autorità imperiale. E da Milano andato subito il maresciallo Radetzky. fecevi più solenne entrata; superbo di godere di questo suo ultimo trionfo. Le campane sonavano : le artiglierie traevano per gioja; allegrezza facevano i militari suoni. Nel tempio di San Marco si cantarono da' sacerdoti ringraziamenti a Dio, quasi la patria dell'essere serva fosse libera divenuta. I partigiani degli Austriaci tripudiavano : chi tornò in ufficio; chi ebbe onori e guiderdoni. Ma nell' universale, mestizia e terrore, come nelle maggiori calamità; conciossiachè uno de' primi atti del vincitore, fu di togliere a' Veneziani il porto franco; e cessato lo assedio di fuori, cominciò dentro, con tutte le ristrettezze che nemica e sospettosa signoria, in città rendutasi per forza, suole usare,

Questa fine ebbe la guerra di Venezia, continuata per diciassette mesi. Circa mille uomini furono i perduti in hattatia, Più spaventevole la perdita de morti di malatite. Di tasse, imposizioni, tributi, non si spese meno di cento milloni. Niuno de maggiori flagelli mancò; ne a sopportarli si vide mai pazienza di popolo, più memorabile.

## LIBRO VENTOTTESIMO.

## SOMMARIO.

I. Difficoltà della Repubblica francese nell'acconciare le cose di Roma. Maneggi diplomatici per indurre il pape a tornare principe assoluto. - II. Discorsi scandalosi nell'essemblea francese. - III. Odio de' Romani contro a' soldati francesi. Urto fra' generali francesi a il trinnvirato cardinalizio. - IV. Lettera del presidente della Republica francese al colonello Ney. - V. Commenti e presagi. Nuove contese nel Parlamento francese per gli affari di Roma. - VI. Concessioni papali del di 42 settembre. - VII. Sdegno popolare. - VIII. Difficoltà nell'imperador d'Austria e nel pontefice a mantenere gli ordini liberi, Temporeggiamenti della corte imperiale a toglierli, - IX. Viaggio del granduca di Toscana a Vienna. Interpretazioni diverse di questo viaggio. Speranze de' moderati per l'ordine del prefetto di Firenze a' gonfalonieri circa le liste elettorali. Equivoco e disinganno. - X. Diffieoltà de' ministri fiorentini a trovar danero in prestito. - XI. Cartelle del tesoro. - XII. Lamenti ne' giornali. - XIII. Legge di Buonguverno. Instituzione della Corte de' conti. - XIV. Riordinamento de' municipii. - XV. Medaglie a' promotori delle ristorazione granducale. -XVI. Indulto per colpe di Stato, Esclusioni da questo indulto, -XVII. Principio in Toscana dei processi di maestà. Cassazioni di ufficiali pubblici. - XVIII. Confusione nel reggimento di Roma. Furiosa demenza de' tre cardinali, -XIX. Compensi per provyedere all' erario. Rielezione del Galli a ministro del tesoro. Nuovi balzelli o gravezzo. ---XX. Guerra agli atudi e agl' ingegni. - XXI. Desiderio del ritorno del papa. Ragioni par trattenerlo. Riaentimenti nell'assemblea francese. Risposte de' papaleschi. - XXII. Discorso di Adolfo Thiers. -XXIII, Schiamazzi inutili della parte popolare, Deliberazione di continnare la occupazione di Roma. - XXIV. Rimostranze cerimoniose della corte d' Inghilterra al re di Napoli per la oppressione de' Siciliani, ---XXV. Risposta del re. - XXVI. Decreti per nuova riordinazione del l'isola. - XXVII. Cose ordinate di qua dal Faro. - XXVIII. Nuovi sospetti di conginza in Napoli: nnove persecuzioni: nnove incarcerazioni: nnove crudeltà. - XXIX. Esamine proditorie per la così detta aetta dell' unità italiana. -- XXX. Estorsioni di false testimonianzo. --XXXI. Riunovamento subdolo della magistratura. - XXXII. Elezione

A' una corte special pe' etteri dell' unjià italiana, Querela posta dalP'a causstor publicio.— XXXIVI. Històniano glustianion degl'incalegal;
non acestato.— XXXVIV. Impromitiadini della parte estrema in Fiemonta.
— XXXV. Guerra e' ministri di Stato in Parimento. — XXXVI, Sumeri per la custodia del Caribaldi, — XXXVII. Diffaculti di governare
col diascerodo dei ministri del principe del Consiglio.— XXXVIII. Querele per la legge di cittadinanza a' fournacti italiani. Ristato del senato.
— XXXIX. Acceptiona Tinache alla ceneri di Carto la Bento. — XXI. Deposizione del Pinelli. Parriale rimovazione del governo acrdo.
— XXXIX. Costessi in Furimento al miritato. di pue con l'impressare, XXIII. Gostessi in Furimento al miritato. di pue con l'impressare, con
l'april di controli della visione del giuntifica della visione del visione del Pinelli. Parriale rimovazione del puento della visione del visione del visione del visione del visione del principe della visione del principe della visione di visione della visione della visione della vision

I. Quanto più le cose d' Halia e di Europa volgevano favorevoli al rinnovamento de'regni assoluti, tanto più crescevano le difficoltà per la repubblica francese di acconciare la sorte di Roma. L'occuparla fu il meno; e più agevole sarebbe stato, se miglior condottiero avesse mandato, Ma nel conciliare la libertà de' popoli romani colla libertà del pontefice, consisteva l'arduo della impresa. Conciossiachè alla intrinseca impossibilità, già da noi altrove dichiarata, s'aggiungesse l'opera della diplomazia; la quale, vincitrice ne'campi e prevalente ne' consigli delle corti, non è mestieri dire se mirasse a spegnere ogni vestigio de' passati rivolgimenti. Però, nessun principe si attentava di annullare per decretole costituzioni largite, come che nel fatto fossero meglio che annullate, se prima non si fossero del papale esempio assicurati. Il quale doveva loro parere, ed era in effetto, di grande autorità; trattandosi di sciogliere da promesse e da giura menti la coscienza di reggitori pubblici. Così la religione era fatta servire a quella che chiamano ragione di stato. Nè al cardinale Antonelli, già tutto cosa de' diplomatici forestieri, da' quali aspettava sostegno a divenire potentissimo, falliva la volpina arte di volgere così il debile animo di Pio IX, che non ascoltasse a poco a poco altro consiglio dal suo in fuora; mettendogli sempre innanzi l'abbandono de' potentati, sinceramente proteggitori, e il pericolo che

la licenza popolare trionferebbe di nuovo, s'e'non si risolveva di tornare a Roma, non più limitato, ma assoluto signore; non più clemente, ma severo principe.

II. Dall'altra parte, i rettori della repubblica francese. per quanto avessero omai vinto ogni vergogna, pure non potevano rimanersi dal soddisfare in qualche modo a' tanti e furiosi clamori, che d'ogni parte si sollevavano a rinfacciar loro le fallite assicurazioni d'impedire il risorgimento della tirannide chericale. Furono fatte nell'assemblea parigina nuove interrogazioni a' ministri di Stato, che diedere occasione a concitate arringhe degli oratori della estrema parte. I quali, come altrove abbiamo avvertito, bene o male dicessero, non avevano mai autorità di condurre il Consiglio dal loro: parendo, e forse era, che il fine non fusse altro che d'ingarbugliare i fatti interni, col pretesto degli esterni. Ouindi invano fu da loro rammentato il voto del Consiglio detto costituente, nel deliberare la spedizione delle milizie a Roma. Più ancora in vano tornossi ad allegare l'articolo della costituzione francese, vietante intervenimento di armati in pregiudizio della libertà delle altre nazioni. Rispose prima il ministro degli affari di fuori, in questo modo:

La impresa di Roma avere avuto questi tre fini : conservare l'autorità della repubblica francese nelle cose d'Italia: riacquistare al pontefice la libertà di cui ha mestieri per reggere la cattolica religione : assigurare gli Stati romani dal ritorno degli abusi dell' entico reggimento. Essersi il primo fine aggiunto colla stessa occupazione de' nostri soldati, comunque eseguita. Non essere fallito il secondo; di che fa testimonianza la non dubbia congratulazione di tutto'l mondo cristiano. Essersi in ottima via di ottenere anche il terzo; per mostrare al mondo civile, che la repubblica francese, nel volere ristorata la temporale podestà del papa, necessaria agl'interessi della cattolicità, vuole altresi che risorga forbita d'ogni reo costume : anzi abbellita di civili ordini e di benefiche istituzioni. Quali dovranno essere, non poter dire per allora; ma godergli l'animo di potere accertare, la volontà del santo padre fermamente risoluta a concedere

senza indugio le dette riforme; e i rettori della Francia non men fermi a non consentire che finisca la loro impresa, e la vittoria delle loro armi in Italia con una ristorazione papale, cieca e vendicativa.

Finito che ebbe di parlare, successe gran bisbiglio d'ogni parte. Con impeto di parole tentò confutarlo Giulio Favre: continuamente interrotto dalla parte de' monarchici. e applaudito da quella de' popolari.! Finalmente, salito in bigoncia il Falloux, il maggior sostenitore della potenza papale nel governo a più facce, sciorinò lungo e violento discorso: in cui fu notabile una giusta e sentita vituperazione de' primi rettori della repubblica francese nel mandar male la guerra italiana, capitanata da Carlo Alberto, Dalla cui sconfitta. (conchiudeva) procacciata non meno da' repubblicani di Francia che da quelli d'Italia, provennero i disordinati moti: da rendere impossibile agl' Italiani il salire a libertà di nazione. Nè il Falloux così favellava perchè gl' increscesse o importasse dei mali postri, ma per rappresaglia contro la parte de' popolari, che accusavano i presenti rettori di nimicizia alla libertà d' Italia: quando ancor peggio l'avevano contrariata quelli che ressero popolarmente la Francia. E giunse a riferire, che in una radunanza segreta, fu chi disse: Rovinerò Carlo Alberto, o il porrò in sinistro; accennando ad Alfonso Lamartine.

III. Ma, infatuto, a far mostre d'indurre il papa alle accennate concessioni, gli oratori francesi andavano e venivano
da Gaeta, con poco o niun frutto; mentre in Roma la presenza de' soldati francesi diveniva ogni di più grave e odiosa
al popolo, e succedevano scandoli ne' testri e nelle botteghe; non parendo mai a bastanza a' Romani di far consecere
agti occupatori della loro città quanto li avessero a noia. Ciò
pungewa grandemente i capi dell' esercito francese, stati in
altri tempi accolti in Italia come in casa propria, e amati
o festeggiati dalle persono d'ogni grado, essoe e condizione.
E se ritenuti non gli avesse la severa disciplina, sarebbonsi
forse tolti da quel brutto carico di sostenere la tirannide de'
preti, quasi lor militi fossion divenuti; tanto più che il re-

manesco popolo non lasciava di trafiggerli con questa villania di soldati del papa: che maggiormente li offendeva. Si disse che alcuni già cominciassero a mormorare, quasi da far temere sollevazione. Certo è, che la diffidenza in corte di Gaeta verso i Francesi, cresceva di mano in mano che quelli facevano pratiche d'indurla a qualche concessione. Manifestissimo, poi, e anco scandaloso era il continuato disaccordo fra' generali francesi e il triunvirato cardinalesco : perchè i primi dovendo sostenere la tirannia, volevano almeno farlo per conto e comando proprio; e non servir di braccio a tre forsennati, che quanto più si chiarivano inetti a qualunque maniera di governare, tanto più ne erano gelosi e superbi. Succedevano, per tanto, continue male intelligenze e urti fra la podestà militare e la civile; e spesso l'una disvoleva ciò che l'altra avea voluto, con iscandalo, e talora con risa e beffa de' Romani. I quali, ancora in mezzo a tante cagioni di mestizia, facevano pasquinate.

IV. In questo medesimo tempo, levava gran rumore una lettera che il presidente della repubblica francese scriveva in Roma al colonnello Ney, suo aiutante; nella quale, premesso, non avere la repubblica francese mandato un esercito per soffocare la italiana libertà, ma si per regolaria, preservandola dagli eccessi, e procurandole solido fondamento con rimettere in sul seggio papale un principe che primo s'era posto nella via delle utili e vivili riformagioni, conchiudeva: condizioni della ristorazione del dominio temporale del papa, dover essere i perdonanza generale; amministrazione in man de'ilali; codice napoleonice; governo civile. — Dolevasi, in oltre, che nel primo editto de'tre cardinali, non una parola fusse detta de'Francesi; quasi alle loro fatiche niun grado sapessero.

V. Di questa lettera, che non ebbe effetto alcuno, si fece allora gran dire e commentare e presagire in diverso senso. Primieramente, fu materia di contesa nel Parlamento di Francia; dove interrogati i ministri di Stato, e rispondendo vagamente e confusamente, piovevero querele e accuse dalla parte più estrema. Quelli, fatto

omai il callo ad ogni obbrobrio, lasciarono sfogare queste impotenti ire; il cui final disegno era meglio di toglierli di seggio, che per la libertà degli altri popoli propugnare.

VI. Per ogni rispetto, adunque, conveniva nscire delle incertezze circa la riordinazione dello Stato Romano: e che in gnesta briga vincessero i diplomatici di Vienna e di Pietroburgo, ben dalle concessioni del pontefice si chiari. Il gnale, a di 12 settembre, da Napoli le notificava a' suoi popoli con questo solenne bando: Non appena le valorose armi di potentati cattolici, concorse con vera filial devozione al ristoramento della piena nostra libertà nel governo de' temporali dominii della Chiesa, vi liberarono dalla tirannide di chi vi opprimeva, non solo innalzammo grazie a Dio, ma fummo eziandio solleciti di mandare a Roma commessari, tre ragguardevoli porporati, perchè in nostro nome riprendessero le redini del civile reggimento; e facessero, per quanto le condizioni lo comportassero, que' provvedimenti, che più preentemente richiedeva la sicurezza e quiete pubblica. Con egual sollecitudine ci travagliammo a dar fonda mento a quelle istituzioni, che mentre assignrassino a voi. dilettissimi sudditi, le convenienti larghezze, non recassero pericolo alla nostra libertà, cui abbiamo obbligo di mantenere intatta al cospetto dell' universo mondo. Laonde, a conforto de' buoni, che tanto meritarono la nostra speciale benevolenza: a disinganno de' tristi e degl' illusi, che delle nostre concessioni si valsero per rovesciare l'ordine civile; a testimonianza per tutti, di non aver noi altro a cuore se non la vostra vera e solida prosperità, di nostro moto proprio e certa scienza, e con la pienezza della nostra antorità, abbiamo risoluto di disporre: Primieramente, che sia in Roma instituito un consiglio di stato, che darà sno parere intorne alle proposte di leggi, innanzi che alla sovrana approvazione sieno sottoposte; ed esaminerà tutte le quistioni più gravi d'ogni parte della pubblica amministrazione, quantunque volte sia a ciò da noi, o da' nostri ministri richiesto. Secondamente, che sia instituita una consulta di Stato per l'erario: la quale abbia potere di conoscere e sindacare le portate

delle spese e delle entrale; e dire il suo parere sulle imposizioni di nuovi dazi, o diminuzione de' vecchi, sul modo migliore di distribuirli, su' mezzi più efficaci di rifiprire il commercio; in fine, su tutto ciò che agl'interessi del pubblico tesoro si riferisca. Questi consultori saranno scelti da noi, e proposti da' consigli provinciali. Il loro numero sarà secondo la grandezza delle provincie; da accrescerlo con arrota di altri. Intanto, confermiamo la istituzione de' consigli provinciali; con questo, che i consiglieri saranno eletti da noi fra quelli propostici da' consigli comunali, e avranno balia di trattare gl'interessi della provincia, determinandone e regolandone l'entrata e l'uscita. Quanto alle rappresentanze e amministrazioni de' municipi, avranno quelle maggiori franchigie, che sono cogl' interessi particolari de' comuni, conciliabili. E la elezione de' consiglieri comunali si farà da numerosi comizi, fondati principalmente sulla ragione del possedere: mentre i capi delle magistrature municipali saranno eletti da noi fra le persone da' comunali consigli proposte. Queste riforme e miglioramenti si estenderanno altresi all'ordine giudiziario, e alla legislazione civile, criminale e amministrativa. Finalmente, volendo ancor questa volta, per inclinazione del nostro cuore, mostrar clemenza: non però disgiunta da giustizia, fondamento de' regni, e dal dovere di guardarvi dalla rinnovazione de' mali patiti; abbiamo ordinato, che sia a nome nostro pubblicato un perdono pe' rei di maestà: eccettuando i membri del governo temporaneo; i membri del così detto Consiglio constituente; i membri del trinnvirato e del governo della repubblica; i capi de' corpi militari; e tutti i perdonati nel luglio del 46, con condizione e promessa che non sarebbonsi in pubblici rivolgimenti mai più implicati.

VII. Se bene già da un pezzo si conoscesse, o almeno si presagisse, che le papali concessioni sarebbono state di questo tenore, pure non lieve commozione produssero in Roma; notandosi, che lo sdegno popolare era maggiormente dirizzato contro i Francesi, che contro la corte de cardinali. Ognumo diceva, fra ira e scherno: Ecco il frutto dell' amore e patrocinio della grande nazione. In vero, non c'ingannava Odilon Barrot, quando replicatamente dalla ringhiera parigina assicurava, che la spedizione de' soldati francesi a Roma era per lo nostro migliore, cioè per difenderci e conservarci le acquistate libertà, ordinata. E sl. che le concessioni papali valevano bene il pregio, che Roma assalissero, assediassero e mellessero a ferro e fuoco. Ben possono gloriarsi della magnanima impresa, degna d'una repubblica popolare. Chi, poi, non leverà a cielo la lettera del presidente della repubblica francese al colonnello Ney, che ci ha fruttato questo fior di governo civile, e questo splendido perdono, dove sarebbe stato più agevole annoverare gl' inclusi, che gli esclusi? Veramente, sono da pregare col cuore tutti i santi del cielo, perchè spirino esso presidente a non iscrivere più di simili lettere, che potrebbono ai felicissimi Stati della Chiesa partorire il benefizio della frasta e della forca,

Nè si restava il popolo di lacerare e imbrattare i papali editti; e segnatamente quello del perdono, che maggiormente irritava. Conciossiachè l'altro non era inteso dall' universale che per un mezzano termine a cassare lo statuto, senza esplicito decreto; inchiudendolo la stessa istituzione del nuovo consiglio di stato e della nuova consulta, decretata qual fondamento alla deffinitiva riordinazione dello Stato.

VIII. Veramente, i dne principi che la costituzione conservare non potevano, erano il papa e l'imperador d'Anstria; l'uno, per l'unione del temporal dominio colla podestà spirituale di capo della chiesa cattolica; l'altro, per l'accorzamento di tante dominazioni di popoli diversi e difiormi per indole, costumi, religione, favella e interessi. Porgendo il papa l'esempio, che si poteva togliere ciò che era stato colla maggiore solennità pubblica conceduto, agevolossi per gli altri principi. Se non che, la corte di Vienna, misurata e considerata in ogni deliberazione, volle ancora indugiare: perché se bene avesse vinto in Italia e in Ungheria, e spenio gl'incendii nella Germania, e sapesse tutti gli Stati di Enropa andar felicemente ricomponendosi sotto assoluta podestà, non

BANALLI. - 4.

di meno erano troppo freschi i vestigi delle novità, ne del tutto scorati gli artefici delle rivoluzioni; e restavano alcuni regni, come la Prussia in Germania e il Piemonto in Italia, ancora obbligati con costituzione; che quantunque represso, pur le lenevano da vicino acceso il fuoco della libertà. Stimò che non bastava di aver trionfato; bisognava altresi consolidarsi: oltre che, in ogni tempo, e per ogni occasione, aveva provato di riescire negl' intenti suoi, meglio allungando e tergiversando e deludendo, che andando sollecita e difilata.

IX. E paruto allo imperadore da temporeggiare, i rettori della Toscana, già ridotta nel fatto provincia austriaca, conformayansi a quello esempio. Il granduca andò a Vienna nel mese di settembre, per visitare, dicevano, il giovine cugino, divenuto regnante; ma per la città ciarliera facevasi di questo viaggio gran dire e presagire, chi bene e chi male, secondo le opinioni e i desiderii. I benevoli del principe divulgavano, essere andato per ottenere di far cessare la occupazione de' suoi Stati, e il Parlamento riconvocare. Se bene i più a questi desiderii de' moderati non aggiustassero gran fede, uno strano equivoco indusse ancora i più increduli a sperare. Quasi appena il principe tornato, mentre ognuno s'aguzzava e invogliava di spillare le sue risoluzioni, seppesi che il prefetto di Firenze aveva mandato a' gonfalonieri un ordine di rivedere le liste degli elettori; dichiarando. essere proponimento del principe di far fede con questo atto della sua lealtà nel mantenere le franchigie, e sbugiardare le malvagie calunnie di coloro che giudizio contrario portavano, facendo oltraggio alla intemerata probità e alla religione purissima di chi non altro mai ebbe in sul cuore, che la felicità e contentezza de' suoi popoli. - Ma la subita allegrezza per questa dichiarazione durò poco. Dava noia, che nel medesimo tempo la non fosse letta nel diario delle leggi, si come era usanza; e solo negli altri giornali, i cui compilatori se l' aveano procurata dagli stessi gonfalonieri. Cominció dubitarsi che non fusse falsa : tanto più che ne fu messa fuori un' altra, che se bene in sostanza dicesse il medesimo,

pure vi era variazione nel modo; ne si sapeva qual delle due la legittima lezione recasse. In vano gli scrittori de'giornati pregavano i ministri del principe a torre questa incertezza con pubblicare il vero nel diario pubblico. Dopo qualche giorno chairissi l'equivoco. Realmente, l'ordine era stato scritto dal prefetto, che l'aveva ricevuto da chi era sopra le cose interne: il quale par che soltanto intennelesse rammentargli per formalità, o per continuare l'inganno, essere obbligo de' gonfatonieri in ogni fin d'anno rivedere e correggere le liste elettorali.

Era prefetto Donato Samminiatelli, stato ministro di Stato l'anno avanti; certamente non da mettere la persona e la fortuna a repentaglio per amore di libertà: ma con quello zelo credette di dar gloria al principe, cui era onestamente devoto; e forse anche di soddisfare alla parte de' moderali, con alcuni de' quali era di parentela e di amicizia congiunto. In tanto, saputosi in corte di quell'ordine, grande fu la sorpresa. Il granduca, che a tutt'altro pensava che a ragunar parlamenti, andò in collera, chiamò i regii ministri, e conosciuto lo sbaglio, contentossi, per non fare maggiore scandalo, che ne fosse rimproverato il prefetto; il quale restò si mortificato, che sin d'allora fermò nell'animo di rinunziare, alla prima occasione, alla carica di prefetto. Ma i giornali divulgarono il fatto. Se ne parlò, e anche rise per qualche di; nè rimase più quasi dubbio che il viaggio del granduca a Vienna, anzi che restituzione degli ordini civili, non significasse il contrario: abbenche seguitassesi a dire, nella promulgazione delle leggi, che se ne sarebbe a suo tempo procurata l'approvazione dai Consigli; nè si mancasse di dare gli usati titoli di deputati e senatori, e tutte l'altre apparenze della così della costituzionalità.

X. Ma questo stato di prolungata sospensione metteva i operaranti nella quasi impossibilità di provvedere al tesoro esausto; mal rivolgendosi a 'mercatanti, ritrosi per lor natura diffidente, a trattare con rettori di governo nè civile nè assoluto, e avente sembiante di quasi feudo imperiate. Però, conchisso un accatto con banchieri olandesi, quando erano in punto di stipulare, ruppero il contratto, e maggiormente crebbero le angnstie. Nè mancavano gli scrittori no' giornali di bezzicare i ministri del principe, che se danaio volevano, mettessero lo stato in condizione legittima, da meritare la fede pubblica; attenessero la promessa fatta e reiterata; adonassero il parlamento, alla -coi autorità non era dubbio che la onesta mercatura non somministrerebbe capitali a prestanza. Ma queste voci si perdevano come in deserto; e fin d'allora si cercava modo di far cessare cotale importunissima libertà di cessurare ogni cosa del governo.

XI. Per rimediare alla necessità del tesoro, accettarono il compenso di pubblicare trenta mila cartelle di debito, di lire mille ciascheduna, fruttifere alla ragione del cinque per cento, con premio del decimo sopra il loro valore, sodate sulla rendita del tabacco e del sale; con restituzione nel termine di venzei anni, estinguendosene una porzione anno per anno, tirata a sorte. Non ostante il notevole vantaggio per compratori delle cartelle, tanta era la mancanza di fede pubblica, che alla prima vendita non si trovò chi pagar le volesse piò di ottocento cinquanta lire: onde gl'incettalori e mercanti poterono farne traffico; e di mano in mano che le cose pubbliche andarono raffermandosi, giunsero a valere tutto l' pregio.

XII. Ma ne' giornali, secondo quella libertà che agliscrittori era rimasta, mormorossi per questo debito; non
lanto per la sua gravezza, quanto per l'arbitrio di obbligare
per venzei anni le rendite dello Stato, senza consentimento
e approvazione de'Consigli, notandosi, che se bene gli scrittori de' giornali fossero omai certi, che lo statuto era spacciato, nondimeno pareva loro da supporto come in pieno vigore, e credere alla continuata protesta de' regii ministri, che
tutte queste leggi si facevano in vii di esperimento, e a suo
tempo sarebbesi procacciata l' approvazione del Parlamento:
quasi il crear debiti da durare un buon quarto di secolo,
fosse cossa da fare per transito.

XIII. Altro provvedimento che si disse fatto per via di prova, fu la legge di sicurezza interna; che trascurata in. tempi di libertà, rimase, con altre importantissime leggi. in balía de ristoratori del governo assoluto. In effetto da quello ritrasse, e per la minuziosa e infinita enumerazione delle colpe e delle pene, e per l'arbitrio conceduto alle prefetture e delegazioni; sembrando quasi la vecchia presidenza del buongoverno risuscitata e rinvigorita. Ancora per ciò fatto guerele inutili, continuarono i rettori a pubblicare leggi d'arbitrio; accompagnandole colla solita e omai beffarda condizione, che sarebbero state al giudizio de' Consigli sottoposte. Fu pure in quel torno instituita una corte di conti, in cambio dell'antico uffizio de' sindaci : dicendo i regii ministri nella relazione al principe, che detta instituzione facevano per conformare col reggimento civile i diversi uffici: conciossiachè abbisognasse un tribunale da giudicare il merito de' servigi pubblici per quegli ufficiali che non potessero più servire, secondo la legge regolatrice delle provvisioni; più volte dal ciarliero Parlamento messa in disputa, e poi lasciata pure alla mercê dei tempi, che dovevano volgere al peggio.

XIV. Ma nessuna legge, come più altre volte abbiam notato, era si importante, come quella della libertà municipale: fondamento della libertà di tutta la nazione. Quante adunanze, studi , proposte e dispute fossero fatte dal maggio del 47 in poi, abbiamo nel corso di queste istorie riferito. Ma anch'essa, trasandata dal Parlamento e da'ministri detti costituzionali, non parve vero a'ristoratori del governo stretto di averne la balia; non tanto per compilarla secondo il loro giudicio, quanto per la speranza che dovesse riuscire d'alcun temperamento alla foga de' chiedenti la sollecita riconvocazione del Parlamento. Forse avranno ancora sperato, che dove si fosse chiarita l'indifferenza o ignavia nei municipali comizi, ne avrebbono fatto argomento di opinion generale a non desiderare più la costituzione di governo libero; potendosi giudicare non a torto, che mal ambiscono di essere legislatori dello Stato coloro, che del governo di casa loro non si dànno pensiero.

XV. Essendo passati più di sei mesi dal giorno della ri-

storazione granducale, ne vedutosi alcun segno che perpetuasse la gratitudine del principe per quel fatto, ne mormoravano un poco i più zelosi, che non solo l'avevano promossa spontaneamente, ma la vedevano si bene avviata a quel fine ch'essi si erano proposti; cioè di tornare le cose quali erano innanzi agli anni 47 e 48. Fu, per tanto, consiglio de' rettori di far coniare medaglie di vario pregio, coll'immagine del principe da una parte, e nel rovescio le parele: onore e fedelta; da dispensare a tutti i promovitori o cooperatori dell'avvenimento del 12 aprile: e come erano non solo monarchici puri, ma ancora seguaci di monarchia temperata, intervenne che quanto più mostravano di pregiarsene i primi, altrettanto davano vista di vergognarsene i secondi; e alcuni più coraggiosi rifiutarono quell'onore. Dai quali tardivi e infruttuosi risentimenti non altro si otteneva, che la parte de' moderati veniva ogni di più in uggia a chi reggeva; che l'arebbe voluta più docile e rassegnata a quel che, per volontà o necessità, si ordinava.

XVI. È alla dispensagione delle medaglie seguitò altra mostra di elemenza regia pe' delitti di maestà, preceduta da un discorso de' ministri di Stato al principe. Cominciarono dal prolestare, che non tanto gli s'indirizzavano perchè concedesse un secondo perdono, quanto per dimostrargli fin dove la ragion pubblica rendeva necessario il limitario. Il principe decretò: tutti i delitti di maestà essere abbandonati all'oblio; cessare ogni inquisizione criminale cominciata o da cominciare per essi: da questa grazia essere schusal i condanati o accusati per offese contro la religione; i membri del governo temporaneo; il così delto rappresentante e capo della podestà esceutire; i membri del consiglio de' ministri di Stato dal di 8 di febbraio al 12 aprile 1849; il prefetto di Firenze di quel tempo; e i notati a tutto il presente giorno e processi di Stato.

XVII. Da questo indulto, da cui quasi non erano esclusi che i non colpevoli, si chiari lo intendimento, piuttosto che di perdonare, anzi di cominciare i gastighi. Subito, in fatti, il fisco pubblicò i nomi degli accusati; molti de' quali erano fuorusciti; e fra'sostenuti, notavasi principalmente F.D. Guerrazzi, che dall'essere slato incarcerato per difesa della persona, fu ritenuto come reo. Cominciato il processo, durò. con grande scandalo e indignazione del pubblico, quattro anni: a cui successe ancor più scandaloso giudizio, come più sotto narrerò. Colle accuse de' tribunali, si congiungevano gli arbitrii de' rettori; i quali procacciando che per gli altri si facessero processi, per gli aventi ufficio pubblico usavano rigore diretto: e chiunque fosse stato in voce di aver desiderato o partecipato le novità del febbraio, era casso, Spiccava fra le diverse cassazioni quella di Gioacchino Taddei, professore pubblico di chimica; al quale non giovarono l'età grave, la numerosa famiglia, i lunghi meriti, la fama meglio europea che toscana, il danno che il pubblico insegnamento ne riceveva. Tutto ciò valeva meno, che l'essere stato presidente del Consiglio detto costituente. A' preghi di lui rispondevano i rettori: che erano convinti della sua onestà, ma i tempi (solito mantello) non consentivano che fosse lasciato stare, per non dare un malo esempio; quasi dovesse parere malo esempio far grazia a uno reputato onesto: quasi dovesse stimarsi colpa il partecipare degli onesli alle mutazioni, quando è chiaro che essi ebbero in animo d'impedire maggiori mali: quasi fusse utile a'governi il giudicare tutti a una stregua; anzi non porlasse che gli Stati più facilmente sieno dalla baldanza de' tristi manomessi. Di altre cassazioni non accade far parola; e basti notare che di suppliche e richiami ne piovevano ogni giorno a'ministri regii. al principe, al consiglio di stato; e i più importuni e forse meno degni, ottennero quel che i più severi e più meritevoli perderono. Nè solamente gli stipendiati furono tocchi; ma le rigorosità si rivolsero eziandio a' magistrati municipali, un poco dalla passata libertà ritraenti. Avendo quello di Lucca invocato la sollecitudine de' rettori, perchè provvedessero a migliorare la condizione degli ospizi e degli spedali; quasi avesse abusato le sue facoltà a domandare provvedimenti a chi aveva obbligo di farli, fu casso. Ma nulla fece più dire e pensare quanto lo scioglimento della massima parte delle

milizie toscane, sembrando presagio della durata della occupazione delle milizie austriache. In somma, tutto accennava al ritorno-dell' antico reggimento.

XVIII. Non di meno, felicissimo lo Stato toscano poteva stimarsi a petto al romano e al napoletano. Ne'quali paesi veramente la tirannide, ebbra di furore e di vendetta, apparecchiavasi alle vecchie e non dimenticate crudeltà. Se non che. quella di Roma appariya non più feroce che scompigliata: non solo per essere questa la natura del reggimento chericale, ma ancora per cagione della occupazione de' Francesi. Della cui forza i cardinali commessari dovevano valersi, ne si fidavano; e mentre facevano essi tutte le parti odiose o ridicole. la vera potenza seguitava ad essere nel general francese. Era stato mandato Baraguay d'Hilliers: uno di que'monarchici, che seguitando soldatescamente la fortuna, avevano giurafo fede alla repubblica, per trarla a perire dove la occasione si fosse presentata. I Romani, traendo dal suo cognome una pasquinata, chiedevano se era venuto a parare i guai, o a crescerli. Se non li crebbe, non gli scemò: per quanto spesso provasse la demenza furiosa de' tre cardinali abbisognare d' un freno; non essendo più nulla d'ingiusto o d'insensato che non facessero, stigati da quella nefanda genia, degli agenti del passato governo gregoriano: i quali quanto più abbassati e vituperati, maggiormente di ricondurre lo Stato in piena lor balía agognavano.

XIX. Ma lo scoglio grande era procacciare danaro; non solo per le grandi spese da sopperire, e le grandi cupidità da soddisfare; ma ancora per tutto quello ammasso di moneta in carta, gittata nel commercio pubblico. La quale, sminuità del suo primo valore, età venuta in tanto dispregio, che nessuno più, ancora con enorme perdita, la voleva: onde, m'minuti affari e cambi, nascevano quistioni, scandoli, perturbamenti continui; non giovando a renderle credito l' essere stato a'biglietti messi fuori dalla repubblica surrogato altri biglietti, improntati del nome del papa: conciossiache paresse, come era in effetto, non altro che baratto di certa. fatto forse non tanto per la speranza di rialzare il loro

pregio, quanto per andar togliendo ogni memoria dell'autorità repubblicana. Arrovellavasi di e notte il confuso ingegno del Galli, ministro del tesoro, per trovar danaro al governo de' tre cardinali, che instantemente ne lo richiedevano: nè egli, riescito col tener quasi il piè in dne staffe, a non pur tornare agli uffici pubblici, ma a salire ancor più alto, voleva perdersi quella grazia; tanto più che sapeva essergli stato riconfidato il tesoro, assai meno per amore, che per credenza ch'e'solo, per la lunga pratica nelle faccende pecunarie, avrebbe potuto in que' frangenti trovar compensi adequati a' bisogni. Ma la industria del Galli, per gnanto faccendiero fosse, non riesciva a gnasi nnlla; non trovandosi nè dentro nè fuori dello Stato chi somministrar danaro, a qualunque più gravosa condizione, volesse, Tanta era la mancanza di fede verso uno Stato di pessima amministrazione; i cui rettori, nello scemare la valnta a' biglietti del tesoro, omai divenuta moneta pubblica, avevano dato segno di non rispettare la ragion de' privati. Laonde bisognò ricorrere a' balzelli. Una sovrimposta bimestrale a tutti i beni rustici e nrbani fu decretata; e rinnovossi altresi il dazio sul macinato, dalla repubblica tolto, come il più ingiusto, e alla povera gente incomportabile.

XX. Però, al triumviralo cardinalizio, e a' snoi consigliatori, dava maggiormente ombra tutto ciò che a seienze e studi appartenesse; essendo usì a ripetero ogni rivoluzione, non da mala siguoria, ma dallo ingegno principalmente de'letterati e de'filosofi. Onde furono chiusi gli Studi, sperperata la scolaresca, sospesi o cassi i maestri: tra' quali noterò il professore Alessandrini di Bologna, gran lume di scienza, specchlo di probità; che o niuna parte ebbe nelle mutazioni, o l'ebbe per temperarle, e risparmiare incomodi maggiori alla patria. La censura sernatrice d'ogni stipendiato, era implacabile, hastando il sospetto a crear colpe: e colpevole reputavano chiunque non si fosso di lungo tempo chiarito acceso papalesco. Quindi a migliaia si cassavano ufficiali pubblici, e nella via a mendicare il pane si gittavano civili famiglie, in paese dagli stessi preti ridotto a non

esservi altra industria, da quella degli stipendi in fuora. Non età, non grado, non provata innocenza si risparmiò, Lo incarcerare e cassare erano il quotidiano provvedere, che i tre cardinali, e loro arroti, facevano per sicurtà e felicità pubblica. E mentre come rei gastigavansi onesti e chiari uomini, compagnie di veri ladroni e micidiali travagliavano ville e città. Le vetture erano per via, in pieno giorno, fermate e svaligiate: non pur di notte, anzi di giorno si assaltavano case; senza che i rettori, occupati a frugare e punire colpe di maestà, ponessero un argine agli assassinamenti: anzi era fama che i bassi agenti di prefettura, massime nelle provincie, tenessero il sacco, Cosl, con due poderosi eserciti forestieri, non era sicurezza di roba e di persona : quando alla repubblica, si sprovveduta di forze militari, anzi combattuta dentro e fuori, si riferiva a gran vitupero, che delitti qua e la si commettessero.

XXI. Tanti mali pubblici d'ogni genere facevano desiderare il ritorno del papa; sperandosi da molti, che se egli non li poteva togliere, almeno cercasse modo di alleviarli: impedendo, sopra tutto, le inutili crudeltà e inquisizioni, che riducevano molta gente nella disperazione del vivere. Il municipio romano deliberò mandargli supplichevole ambasceria, perchè il restituirsi alla sua sede affrettasse. Ma Pio IX era destramente trattenuto in Napoli, per acconciargli in tal forma le cose dello Stato; ch'ei, tornandovi, non potesse più rimutarle. Fra tanto, discorsi e presagi si facevano di questo suo intrattenersi a Napoli. Dicevasi ch'ei pon volesse tornare, se prima non avevano lasciato Roma i Francesi, e in lor vece occupatala gli Austriaci o i Napoletani. Certamente, ogni di più manifesta era la diffidenza della corte papale verso i Francesi: di che non mancava chi nell'assemblea di Parizi facesse risentimento e querela. Ben ci sta, dicevano, che demmo tesori e sangue per aiutare i preti: i quali, non che saperci grado, ci hanno in dispetto: oltre che, ci siamo tirati addosso la giusta avversione di tutta la nazione italiana. Ma a cotali rimproveri erano sempre apparecchiati a rispondere coloro che o parteggiavano per la potenza ecclesiastica, o volevano dalla spedizione di Roma tirar partito a rinvigorire nel resto di Europa l'assoluta monarchia. Non esser vero (dicevano questi cotali, a una voce, benché tra loro si astiassero e nimicassero per altri rispetti), non esser vero che il papa diffidi della nazione francesa, a lui sopra ogni altra dilettissima; ma sì teme a giusta ragione, che uno sconvolgimento fra noi non metta in sinitro, anco te mporalmente, la sua libertà. Onde, tanto più importa avere occhi aperti e armi appuntate contro gl'implacabili avversari della civile società, della famiglia e della religione, quanto che corre obbligo alla cristianissima Francia, non solo difendere il padre de' fedeli, anzi tranquillarlo e assicurarlo, che non mai i perfidi macchinatori di rivoluzioni prevarranno.

Gran dibattimento sulle cose di Roma si Tece nell' occasione che, in ſn d'anno, i ministri chiesero al sovrane Consiglio facoltà di continuare il mantenimento de' soldati francesi in quella città; imperocchè, come è d'uso ne' partamenti, ſta dalo commessione ad aleuni membri, quasi tutti di parte monarchica, affinchè la quistione esaminassero, e a tutto ¹ Consiglio ne riferissero. Relatore ſusento Adolfo Thiers; il quale, eloquente favellatore essendo, montato in ringhiera, pronunciò questa diceria: della quale a noi pare da riferire i sensì, come parte delle miserie nostre e documento di solenne giudizio sugli avvenimenti d'Italia, portalo da' più autorevoli uomini di Francia; quasi eglino in casa loro avessero di maggior saviezza, moderanza e buon volere dalo saggio.

XXII. Lo inlervenimento de Francesi (così il Thiers cominció), nelle romane faccende, è siato di frequenti disputazioni subbietto, così nella preterita, come nella presente ragunanza. Ora un consiglio eletto da voi, a istanza de preveggenti retteri, ha di nuovo esaminata la quistione sotto tutti i rispetti della morale, della retigione e della politica; non parendo ad esso dover far caso della spesa, già troppo chiarila necessaria, e per la maggior parte provveduta. Jo mi affetto, dunque, a invocare l'attenzion vostra su

quanto può veramente e sustanzialmente starvi a cuore della spedizione delle nostre genti a Roma; cioè sulle cagioni che l'hanno causata, e sugli effetti che ne devono seguire; di sorte che abbiano a corrispondere al fine buono e orrevole che ci proponemmo. Quando, or sono tre anni, nn nobile pontefice, si crudelmente di sue generose intenzioni rimeritato, diede dal Vaticano esempio di civili riforme, tutti i saggi desiderarono che imitato fusse da ogni altro principe italiano. Ma fu desiderato altresi che da per tutto si procedesse con misura e ordine; e alcuni Stati stessero contenti a riforme di amministrazione, quasi avviamento alle costituzioni libere; niuno il principato civile trascendesse. In difetto, poi, di unità di nazione, procacciassero concordia, mediante confederazione: non mai avventurandosi a guerre contro lo imperadore : del cui felice successo non potevano mai sperare, senza che l'Europa patisse la sventura d'una guerra generale. Questi erano i desiderii, questi i voti della gente assennata, degli amici della vera libertà: amici spezialmente di quella cara e bella Italia, che per ogni spirito eletto è seconda patria. Nè questi desiderii e voti furono formati dopo che l'evento mise in chiaro, con tarda prudenza, la verità delle cose; ma ebbero voce ed espressione da questa ringhiera; al cospetto d'un trono, che ora non è più; quando eravamo tutti pieni di buona speranza al vedere si general commozione di popoli, che da Napoli a Berlino e a Vienna si distendeva. La quale, sventuratamente, in cambio di produrre i presagiti beneficii, produsse turbini e tempeste : conciossiachè, una fazione disordinata, che al bene pubblico metteva innanzi lo sfogo di malnate passioni, impadronitasi dell' Italia, precipitolla in un abisso di calamità; avendola eccitata a chiedere larghezze che lo stato degli animi e de' costumi trascendevano. E vedemmo spinti in sino a voler forma di repubblica popoli ancora inetti a libertà municipali. Né voi, onorandi colleghi, ignorate quel che da questi errori seguitò. Gli Austriaci, usando la incontrastabile ragion di guerra, riconquistarono la Lombardia, occuparono il Piemonte, i ducati di Parma e di Modena, la Toscana,

una parte degli Stati romani: onde la libertà d'Italia, incambio di distendersi, si raccorciò. I principi, si male ricambiati delle largizioni fatte, non furono più inclinati a rinnovarle. Gli avversari delle riforme civili ebbero negli eccessi commessi argomento validissimo per oppugnarle. La parte saggia si sconfortò e abbandonò. Così le scatenate moltitudini furono colla forza delle armi fra i ceppi ricondotte-Ma in si vasto naufragio, si doveva lasciare ogni speranza? Non era da salvar nulla del tanto bene agurato dalla elezione di Pio IX? Non s'avea, specialmente, a fare qualche sforzo, per tornare a bilanciar le potenze italiche, dopo che una erasi di troppo ampliata, per colpa di coloro che l'avevano intempestivamente assalita? Ben fu questo il pensiero della nostra repubblica: onde la spedizione de' soldati francesi a Roma si originò. Della quale non si giudicherà mai rettamente, senza considerare le cause che la produssero. I potentati cattolici eransi raccolti, mediante i loro ambasciadori, a Gaeta, per concordare il modo di ristorare un' autorià si al mondo cristiano necessaria. Chè senza l'autorità del sommo pontefice, scioglierebbesi l'unità della Chiesa; fra sètte perirebbe altresi la cattolica religione; e la morale degli uomini, già cotanto scassinata, pervertirebbesi da cima a fondo. Ma l'unità cattolica, che richiede certa sottomissione religiosa dalle genti cristiane, non si manterrebbe, dove il pontefice, che n'è il custode, non fosse pienamente libero di sè; e nel suo territorio, assegnatogli da secoli, e da tutte le nazioni conservatogli, sorgesse altro sovrano, principe o popolo, a dettar leggi: per lo che s'inferisce la libertà del papa, essere nella stessa sua sovranità. La qual cosa essendo, com' è in effetto, di principalissimo momento, dee far gl'interessi particolari delle nazioni postergare; come in uno Stato lo interesse pubblico si antepone a' privati. E poichè gli Austriaci, per diritto di guerra, per secondare il voto delle genti cattoliche, mettevansi in punto di cavalcare sopra Roma, i Francesi non potevano permettere, che maggiormente colle loro milizie nella italiana penisola si allargassero. Ne avevano che due mezzi: o la guerra, o l'antivenirli nell'occupar Roma. Se cansammo la guerra nel tempo del maggior fervore per la liberazione d'Italia, quando agevole era la vittoria, che follia non sarebbe stata la nostra d'imprenderla dopo? Non restava, dunque, che occupare la città di Roma; col doppio fine di satisfare al grande voto delle nazioni cattoliche, e di togliere all' imperadore ogni ragione di mandarvi più le sue armi. Il che avrebbe prodotto, che non solo la libertà del pontefice, anzi quella de' popoli fosse meglio assicurata. Chè, per quanto lo impero austriaco sia scosso da' fondamenti, e i suoi rettori si mostrino imbevuti delle nuove idee, tuttavia i rancori di recente guerra, e il bisogno di togliere ésca a incendii prossimi agl'imperiali dominii, sarebbono stati cagione di maggiori e forse non comportabili strettezze. Ad ogni modo, senza investigare quale e quanta libertà sia desiderabile o possibile agl' Italiani, il che non fa al caso nostro; non è da dubitare che più assai limitata sotto l'autorità dell'imperadore, che sotto quella de' Francesi l'arebbero ottenuta. Saggio e generoso consiglio fu dunque lo spedire i nostri soldati a Roma; non ostante le difficoltà, che pure una tale impresa (come tutte le imprese) accompagnavano. Le quali, d'altra parte, è indegno che sieno messe in campo da coloro che in questo Consiglio rappresentano la parte che vorrebbe il nostro sangue e i nostri tesori profondere per ridurre tutto 'l mondo a repubblica: essendo incredibile stranezza pretendere di gittare la propria nazione in una guerra formidabile, per imporre a popoli differenti una forma unica di governo; e negare uno sforzo moderato per mantener bilanciata l'autorità de' potentati europei, e impedire la distruzione d'ogni libertà in una regione a noi si cara, quale è Italia. Ma se coloro che si spesso propongono la guerra universale per cagione di menomi avvenimenti, non possono mettere innanzi lo argomento delle difficoltà, potrebbe questo aver forza per quelli che piuttosto restrignere che allargare l'autorità francese nelle cose esterne vorrebbono. A' quali solamente diciamo, che dove i Francesi avessero lasciato agli Austriaci la briga di far tutto in Italia, sarebbe venuto tempo, che avrebbono dovuto querelarsene. Ma tra chi vorría che ad ogni piccolo caso uscissimo, quasi torrente devastatore, in mezzo agli affari europei, e chi vorrebbe non più di nulla c'impacciassimo, era questa mezzana via: che avendo, cioè, le colpe d'una setta tirato le armi forestiere in Italia, vi facessimo alcuna parte di bene, o diminuissimo la parte di male inevitabile. È detto: indegna, mostruosa, orribil cosa, nna repubblica che muove le armi per abbattere altra repubblica! E che? Doveva essere per noi sacro quanto era fatto in Roma? La nostra costituzione, pur in molte parti difettosa, sarebbe stata irragionevole, se ci avesse imposto di aver per santo o per abominevole ciò che si opera altrove; stringendosi amicizia o nimicizia con uno Stato, non già per la sua forma, ma si per la sua natura. E se deliberammo di non prendere le armi per combattere la libertà di alcuna uazione, a questo canone non mancammo, mandando soldati a Roma: perché non avemmo in animo di nuocere alla libertà degl' Italiani, anzi di alutarla il più che era possibile. Si grida ora del resultamento ottenuto. Dicesi: non essere stata vinta a bastanza in Roma la mala volontà de' partigiani della tirannide: non essersi dal pontefice sufficiente clemenza, sufficiente libertà impetrato. Il che anzi mostra che i Francesi trovarono contrarietà a'cloro generosi desiderii: e dovettero tenzonare per far concedere ancora quel poco. Dnuque, non intervennero in Roma per oppugnare la libertà : si per favorirla. Puossi credere che essi non facessero a bastanza: ma in fine ajutarono, e non contrariarono: onde il domusa della nostra costituzione non fu per niente violato. D'altra parte, la nazion francese, rappresentata in Roma dal suo esercito, non poteva commettere l'errore di violentare il santo padre, cui liberato avea dalle altrui violenze. Solamente dalla natura de' casi traeva un diritto, che assai di rado si ha, quello cioè de' consigli: supplicando il santo padre a guardare la mala contentezza de' suoi popoli, e a voler mettere in opera tutti i mezzi convenienti per appagare i giusti lor voti, con benefiche riforme, efficaci a conciliare gli animi, da fiere tempeste commossi. Nè di usare questa autorità di consigli mancò; e ha trovato il pontefice non meno liberale e generoso di quel che fu nel 1847. Ma i tempi erano cangiati. Quelli che dei suoi benefizi avevano usato per mettere sossopra Italia, e cacciare da lor sedi i principi più civili, avevano per modo renduto paurosa la libertà, che i nemici di essa tornarono a prevalere. Quindi cresciute immensamente le difficoltà, dopo l'abuso fatto delle ottenute larghezze, non si poteva pretendere che il Santo Padre non procedesse guardingo e circospetto nel riordinare lo Stato. Dovea bastare a Francesidi mostrargli, non essere più da rinnovare l'amministrazione pessima, tenuta prima della sua elezione: perchè, se i Romani non hanno diritto a rovesciare la podestà temporale del papa, necessaria all' Europa cristiana, hanno il diritto di essere con saviezza e giustizia governati. La qual verità, che sia penetrata nell'animo di Pio IX, fa fede il suo recente motuproprio; che noi, vostri delegati, abbiamo profondamente esaminato: non già che stimassimo di aver diritto a sentenziare delle cose di un popolo estraneo, ma per conoscere se i nostri consigli avevano portato tale frutto, da non doverci del nostro intervenimento pentire. E possiamo protestare, esserci sembrato quel papale decreto un primo certissimo bene; recando libertà municipali e provinciali desiderabili; e se non concede che una o due asassemblee, d'accordo col principe, amministri le pubbliche cose, ne dà come un germe, sotto la forma d'una consulta, senza voce deliberativa: perchè è anche da vedere se gli Stati Romani sieno presentemente capaci del reggimento che gl' Inglesi giunsero a possedere dopo due secoli di ostinati sforzi. Nè tale quistione gravissima apparteneva risolvere che al solo pontefice. Il quale se ha il partito della prudenza anteposto ad ogni altro; e dopo le amare esperienze, ha eletto di non riaprire l'arringo delle civili discordie, per un popolo che vi si è mostro così imperito; non abbiamo ragione nè cagione di biasimarlo. Ma i nostri soldati staranno eglino a lungo a guardia della Santa Sede? Ciò non può dire alcuno, troppo ancora fresche essendo le commozioni di quel paesa. Interesse nostro è di abbreviare, il più che sia possibile, il tempo della occupazione di Roma: non avendo noi avuto in cuore di fare una conquista, nè di esercitare una dominazione usurpata; ma si di adempiere in Italia l'ufficio che necessariamente ad una delle maggiori potenze cattoliche si apparteneva.

XXIII. Queste cose dette, e ribadite da molti, pure faceva stomaco tanta tenerezza del papato in uno che avea sempre avuto fama di miscredente : e chiarivasi l'amore di parte, che allora gli metteva in bocca que' detti, da scambiare con allri affatto opposti, dove il bisogno fosse venuto-Più volte fu interrotto furiosamente nel tempo che parlava: ma egli, esperto e franco battagliero ne parlamenti, non abbandonò il campo, quantunque di buona difesa sprovveduto. Finito che ebbe, immenso e confuso mormorio s' udi per l'assemblea. Levossi da' seggi dell'estrema parte più di uno a combatterlo; s'abbaruffarono scandalosamente, secondo il solito, quei di destra e quei di sinistra: e quanto più i popolari schiamazzavano in favore d'Italia, tanto oiù il maggior numero del Consiglio, in onta loro, si disponevane a volerla conculcata; parendo che col favoreggiare la tirannide fuori, riescissero a far prevalere la parte monarcale dentro. Ma non era lontano il tempo, che di queste loro izze e perfide arti, dovevano in comune pagare ignominioso fio. Adunque, le spese chieste dai rettori furono consentite: la continuazione de' soldati francesi in Roma, raffermata: tutto andò a seconda de' ristoratori dell'assoluta podestà.

XXIV. Se in quel tempe Ferdinando di Napoli formasse penerla, o pure si avvisasse di fare col Lempo a poco a poco passare ogni voglia di libertà, non ho di chiaro: certo è, ch'e', remossa ogni tema, governavasi da signore assoluto. Solamente un po'di noia riceveva, per conto della Sicilia, da'rettori d'Inghilterra; che volendo fare un ultimo simulacro di protezione verso quell'isola, per hocca dell'ambasciadore Temple, sul volgere di settembre, gli scrissero: Che

veramente lo stato di oppressione in che erano stati ricondotti i Siciliani, non era comportabile; che la promessa di general perdono non era stata attenda; che bisognava restituir loro la costituzione del 1812, della quale avevano pieno e riconosciuto diritto; che, senza ciò, eterna sarebbe stata la perturbazione nell'isola, e l'odio fra'due popoli della napoletana monarchia.

XXV. Ma Ferdinando, non lasciatosi abhagliare a queste lustre britanniche, rispose : Che intorno a' diritti de' Siciliani alla costituzione del 1812, era stato discusso a bastanza, ne accadeva di più tornarvi. D'altra parte, il loro rifiuto all' ultima sua profferta di costituzione, averlo sciolto da ogni obbligo, per la condizione posta, che non accettando, sarebbono sottoposti a tollerare le conseguenze della guerra. Dovere, poi, a chi regge la Gran Brettagna rammentare, essere, per le ragioni che regolano tutti gli Stati del mondo, libero di sè, e potere amministrare il pubblico, seguendo le sole norme della giustizia. Tuttavia, significar loro, benché obbligo non abbia, proporsi di acconciare l'amministrazione de' Siciliani in modo più speciale e conforme a' loro costumi. Ne le cose fatte dal principe di Satriano; suo luogotenente, altro mostrare, che umanità e oblio del passato; non essendo stato in fino a ora eseguita una sola sentenza pe' reati di maestà. Il rigor delle leggi essere tutto contro gli assassini e i perturbatori della quiete pubblica. In fine, godere i Siciliani presentemente perfetto riposo; e con esso, la felicità del ritorno sotto la protezione del legittimo principe: e diverrebbe indissolubile il vincolo di affezione e di fedellà fra lui e i suoi soggetti, se agenti stranieri non cercassero di rallentarlo.

XXVI. Si può arguire che si superba risposta Ferdinado facesse confortato dall'amicizia delle altre corti, e più dalle vittorie che sulla libertà aveva per ogni dove riportato la tirannide. Similmente, era sicuro che i ministri inglesi serivevano di quelle lettere per ceremonia, o per lusingare le fantasie degl' Italiani; nè mai ne arebbero fatto caso di guerra. In effetto, altro non produssero, che di porgere 'a' compilatori de' pochi diari, angora permessi. materia di cianciare per qualche giorno. Tuttavia, non parendo al re da lasciar sospesa la riordinazione della Sicilia. decretò: Separata e distinta per sempre la sua amministrazione civile, giudiziale e del tesoro; con obbligo, per altro, ne' Siciliani di continuare a contribuire del quarto nelle comuni gravezze: cioè della casa reale, degli affari di fuori, e della guerra e marineria. Dichiarò pure, che vi arebbe mandato suo luogotenente generale qualcuno della famiglia reale, o altro ragguardevole personaggio: aiutato da un consiglio di tre o più soprintendenti alte cose della giustizia, della Chiesa, della sicurezza interna e dell'erario; serbando a sè l'approvare le risoluzioni. Finalmente, notificò ta instituzione d'una consulta, da ragunarsi nella città di Palermo; formata di un presidente e sette consiglieri, scetti da lui fra' più meritevoli sudditi siciliani; con balia di dire il parere intorno alla risoluzione di tutti gli affari, ch' e' giudicasse bisognevoli di matura considerazione. Nel medesimo tempo, era cassata la guardia cittadina, con decreto stranissimo del luogotenente; che dopo averla chiamata benemerita della quiete pubblica, la toglieva, per restituire i cittadini a' domestici affari. Ma niente così indignò come la creazione di un debito pubblico della somma di venti milioni di ducati: dicendosi nel real decreto, che tanto costavano i passati rivolgimenti. Ma in effetto, era nuova e gravissima estorsiene: quasi volessesi a' Siciliani far pagare le bombe lanciate contro alle loro città.

XXVII. Queste cose erano ordínate pe'reali dominii di là dal Faro. Al di qua, non si fece altro che il ministero della pubblica istruzione unire a quello degli affari ecclesia-stici, e il ministero d'agricoltura e commercio a quello delle cose interne. Ma di la e di qua dal Faro, e più forse di qua chè di là, imperversava tirannide feroce; a cui avea porto nuova cagione o pretesto d'incrudelire il fatto del 16 settembre, che vuolsi qui raccontare.

XXVIII. Erasi papa Pio IX di Gaeta condotto a Napoli, a istanza di chi voleva usarlo per raccendere al popolo op-

portuni affetti di sottomissione religiosa. Dando all'affoliata. e niù curiosa che divota moltitudine, solenne benedizione. parve a' malcontenti tanto più propizia occasione a suscitare faville di sollevamento, quanto che, secondo essi, doveva moyere a grande ira, che lo stesso pontefice, un anno ayanti maledetto, fusse allora idolo della corte divenuto. Ma eglino. al solito, mal giudicavano il napoletano popolo; che per la venuta del papa non divenne più religioso, ma molto meuo era da sperare che si risquotesse di quella sua superstiziosissima inveterata abbiezione; onde, non ostante i cartelli sparsi il di avanti, tutto si ridusse a momentaneo spavento. prodotto da scoppio di nascosa polvere dinanzi dalla reggia. Fu detto e creduto che si folle opera, e da gente senza cervello, fosse degli agenti stessi di prefettura, per rappiccarla colle macchinazioni della setta dell'unità italiana: di che forte indizio fu l'essere stato lasciato libero per alcun tempo, e poi fatto fuggire, l'architetto Giordano, incolpato di principale orditore di quel fatto. Ma dandosi voce a un Lorenzo Vellucci di aver appiccato i cartelli di sollevazione, e a un Salvadore Faucitano di aver fatto scoppiare la polvere, contro que' duo la birraglia ferocemente s'avventò. Furono strascinati per le vie, battuti, feriti, sputato loro in faccia, fino svelto i peli dal mento. Da ultimo, menati in castello, e calati in sotterraneo umido e oscuro, vi rimaseronove giorni.

Cresceva per lanto il numero degl'imprigionali e de' fugissachi. Fra primi era Ferdinando Carafa de' duchi d' Andria, e Giovanni Manna, siato deputato al parlamento, e ministro regio: egregio non più per dottrina che per moderazione. Fra foggenti, erano il conte Pietro Ferretti, il marchese Tupputi, il barone Baracco, il principe Pignatelli Strongoli, e molti giovani apparlenenti a nobili famiglie. Piovevano, in oltre, le cassazioni di ufficiali pubblici, bastando somiglianza di cogomone o parentela a far cassare. Ne lo splendor dell'ingegno e della fama faceva riparo; anzi era stimolo a più incrudelire. Furono cassi i professori Salvador Tommasi, celebrato fisiologo; Antonio Nobile, valente astronomo; Macedo-

nio Melloni, gran luce delle fisiche scienze: al quale nocquero sospetti vecchi, non avendo alcuna parte avuto nelle mutazioni nuove. Ultimamente, dal fatto della polvere scoppiata. parendo tirar materia per raggravare la sorte degl'incarcerati per settari dell' unità italiana, furono dalle prigioni di Santa Maria Apparente e di San Francesco tratti nel castello dell' Uovo; perchè il terror militare del luogo gli rendesse più pieghevoli alle confessioni e rivelazioni. Il commessario Silvestri (lo nomino per infamarlo) vi fu mandato inquisitore. Costui, amico un tempo di Carlo Poerio, e nel carcere di San Francesco, solito di visitarlo per cortesia, gli aveva narrato il fatto del 16 settembre; che il Poerio riprovò qual matta ribalderia. Dopo quindici giorni (che tanti ne corsero). non più col viso di amico, ma di giudice favellandogli, lo ammoniva di essere accusato di complicità. Rispondeva il Poerio: nessuno potere meglio di lui far fede di averlo trovate non solo ignaro, anzi riprovante. Avviluppandosi in tronco parlare, e pol nel silenzio, il dislegle inquisitore, nulla ottenne. In cambio, dopo alquanti giorni presentossi a lui il duca di San Vito, uffiziale del castello, per favellargli a nome di ragguardevole personaggio, in questa sentenza: Tutto essere omai noto: nulla più giovargli di ostinarsi a negare: avesse pietà di sè stesso, e della sua vecchia madre: essere tempo di confessare sue colpe, svelare i nomi de' complici, e di quei tristi che lo aveano sedotto: e disseppellire finalmente il diploma di settarlo, che aveva nascosto in casa: essere la clemenza sovrana tesoro inesauribile: gittassesi a' piè del magnanimo principe; otterrebbe misericordia; avrebbe grazia della vita, e più benigno scambio di pena: ma se stoltamente ed empiamente seguitasse ad essere pertinace, sarebbe gittato nel fondo d'oscura fossa, dove avrebbe sofferto aspri martori, e ne sarebbe uscito cadavere.

A fatica il Poerio rattenuto lo sdegno, svegliato in anima inbile da si vile e frodolenta commessione, rispose: nulla lui temere; circondare la sua coscienza usbergo impenetrabile a velenosi strali della catunia: i suoi persecutori erano

On the by Care

del suo corpo padroni; non della sua fama: e dove gli uomini l'avessero abbandonato, riposava tranquillo in Dio.

XXIX. Scandolo maggiore era, che lo stesso prefetto. calpestando le leggi che a' soli giudici davano facoltà di esaminare gli accusati, andasse in persona in castello, e chi a lui fosse piaciuto, interrogasse proditoriamente. Tra' quali, un Luciano Margherita, che preso in Siracusa, catenato e a piè condotto a Messina e poi a Napoli in castello, dove rimase tre giorni digiuno, fu assalito con queste arti: Ch'ei dovesse sottoscrivere una dichiarazione, che a nessuno nocerebbe, e il principe assicurerebbe; ne avrebbe per premio un uffizio, e la grazia dello stesso principe: ricusando, sarebbe gittato in mare. La dichiarazione fu scritta; il prefetto . la postillò: il Margherita la sottoscrisse. Diceva: Fra la fine di settembre e il principio di ottobre dello scorso anno, essersi in Napoli formata una congrega, sotto titolo di unità italiana. La capitanava Filppo Agresti: n'era segretario Luigi Settembrini; cassiere Michele Persico; soci, Pironti, Pomicerio. Poerio. Pica. Venusino, il duca di Proto, il duca Carafa. Giordano Sessa, e altri più. Per lo scioglimento in febbrajo de' Consigli pubblici, essersi la setta ampliata, e cresciute le commessioni e le brame; mancando per altro accordo nel soddisfarle, Il Poerio, il Pica e qualche altro volevano che si facesse rivoluzione col fine di consolidare la costituzione di monarchia temperata; gli altri intendevano a repubblica. Per questo dissidio, la prima congrega essersi disciolta, e accozzatesene altre più ree; in una delle quali deliberossi di creare una setta di pugnalatori, con particolare carico di accidere il ministro Longobardi, il prefetto, e il presidente della corte criminale.

XXX. Poiché da queste rivelazioni, comunque foggiate, il Poerio non resultava d'altro cospirante, che di mantenere lo statuto, largito dal principe, cercossi di averne altre che più gli nocessero. Fu tentato il Carafa, e promessogli libertà se dichiarava il Poerio sciente de c'artelli sedizioni appiccati in pubblico, il di avanti alla papale lenedizione. Da prima nestò poi messo a nuovi tormenti, spaurio di car-

cere più duro, come uomo debole d'animo, avvezzo a vita delicata, calò e scrisse conforme gli era imposto: nominando parecchi, fra' quali il Settembrini. Il quale chiamato a esamina, e ripetutagli l'accusa di appartenere alla setta dell'unità italiana, rispondeva, essersene già in altra esamina a bastanza discolpato. Più fiero ripiglia il commessario: Non sai tu che jo ora sono intorno a processar coloro che, il di 16 settembre, tentarono sturbare la benedizione del Sommo Pontefice, collo scoppio di materie infiammabili? - E in questo, che c'entro io, che sono carcerato da giugno? Fu di nuovo rimesso nelle segrete del castello. Dove altresi, per le stesse cagioni, furono chiusi l'Agresti, il Pironti, e altri ventitrè accusati; da indi a poco, condotti nelle buie e fetide caverne della Vicaria, e gittati in mezzo co' ladri, falsificatori e omicidi: cominciando a espiare la pena di rei, innanzi che la colpa fosse giudicata.

XXXI. In tanto, i tribunali erano per modo acconciati, che colle sanguinose giunte di stato del 99, e di scrutinio del 21, non dovessero scapitare. Se non che, i tempi, non meno malvagi, ma più ipocriti, fecero dar loro forma più ordinaria, e più alla morale pubblica perniciosa; in quanto che non consigli soldateschi e momentanei sentenziavano ad arbitrio de'rettori, ma le stesse magistrature criminali, con apparato pubblico, e con tutte le regole de'processi e de'giudizi. Solamente furono innalzate a corti speciali o privilegiate pe' rei di stato; non per beneficio di più civile libertà, ma per averle meglio disposte a compiacere a chi di gastigare non era sazio. Fecesi, per tanto, prima qua e là grande scambiamento di giudici; togliendosi o trabalzandosi con pretesti i creduti più umani, e sostituendosi quei che, o per sentimenti propri tiranneschi, o per abbiezione servile d'animo corrotto e cupido, avrebbero il maggior rigore nsato. Fra' primi licenziati furono Innocenzo di Cesare e Liberantonio Sannia, consiglieri della suprema corte di giustizia di Nape li; ambi vecchi negli anni e ne' servigi; notati di aver dissentito da' loro colleghi in un giudizio arbitrario per delitto di scrivere a stampa, Giambattista Albarella, giudice nella

gran corte criminale di Calabria, facendo ufficio di pubblico accusatore, citò un ufficiale militare, che senza giudizio alcuno avea messo a fil di spada due calabresi. Fu per questo, remosso, benché poverissimo. E per avere il giudice del distretto del Cilento osato di cominciare il processo contro l'uccisore di Costabile Carducci, deputato al parlamento. venne casso. Per osservazione fatta a un rescritto del principe, che contro la legge dispensava un accusato dal presentarsi in carcere. Rosario Giura, sostituito procurator generale pella corte criminale di Napoti, fu batestrato in un tribunale di Calabria, che l'obbligò a chiedere licenza da ogni ufficio. In Salerno erano remossi Giuseppe Aurelio Lauria. giudice è procuratore del re da molti anni, e l'altro giudice per cognome Capomazza. Lor cotpa era d'aver nome di Ilberi. E per aver dato prova d'imparziale, era mandato in fondo delle Calabrie Anton Maria Lansilli, procurator generale nella gran corte criminale di Saterno. Similmente in Potenza, davasi licenza al Suera, procurator generale invecchiato nella toga, e all'Atianelti, procurator regio. Non più si volle che alla corte criminale di Catanzaro l'Aracri presiedesse, nè a quella di Reggio il Dal Fiore, In Avellino, il Saliceti, giudice della corte criminale, fu cassato In odio del cognome. Parimenti in Napoli, altro vecchio magistralo, consigliere netla suprema corte di giustizia, specchio d'onestà e devotissimo al principe, fu giubbilato per essere padre di Giuseppe Pica, stato de' più coraggiosi deputati al Parlamento. E questa vilissima crudeltà di gastigare padri innocenti, anzi provati per fedeltà e affezione al principe, per cagion de' figliuoli creduti cotpevoli, seguitò per altro tempo e per altri uffici. Più l'arbitrio si chiari ne' coltegi giudiziari di Napoli. Dodici membri della corte criminale furono a un tratto licenziati: il Colosio presidente e il Nerl vicepresidente; il De Oratiis procurator generale; e Giura, Morelli, Clanelli, Chiga, Jandolo, Quarto, Mattel, De Andrea, e.Conzo giudici. Non che questi avessero mai dato indicio di parteggiare per la libertà; ma non fur creduti a bastanza saldi nel giudicare conforme la malvagità dei tempi richiedeva.

XXXII. Venutosi, poscia, a formare specialmente le corti di maesta, furono da' più tristi sortiti i peggiori; cioè quelli sui quali fosse tanto meglio da contare, per destrezza d'ingegno e baldanza di volontà, quanto che il giudizio non si doveva fare all' ombra e abbreviato, ma si al cospetto della città, e fra le pastoje delle leggi ordinarie. La corte di Napoli fu esempio a quelle delle provincie. A soprintenderla fu chiamato Domenico Antonio Navarro; in lode del quale si può dire, ch'era crudele e tirannesco per istinto e radicato convincimento. Nel genuaio del 1848, dono la pubblicata costituzione, fu a grida di popolo cacciato dalla provincia; avendovi esercitato l'ufficio di giudice con asprezza non più tollerabile quando gli spiriti, non che alla libertà, anzi alla licenza si sbrigliavano. Visso nella oscurità e nel dispregio in quel breve tempo, n'usci maggiormente inferocito, da parere tant' oro per quei giudizii di maestà; si che la fama de' Vanni, degli Speciale e di Guidobaldi, già troppo divolgata, rimanesse oscurata. E della stessa risma era pure Fitippo Angelillo, accusator pubblico. Il quale, a' 15 dicembre, pose la querela di congiura, che sotto titolo di unità italiana, proponevasi di ammazzare il principe, e alla monarchia sostituire la repubblica. Gli accusati erano molti: presenti e prigioni quarantadue. Contro questi l'ira dell'accusatore si difilò; facendo di ciascheduno un gran ribaldone, un antico feltone, un macchinatore perpetuo e încessante di licenza sfrenata, sanguinosa, rapace, d'ogni legge umana e divina sovvertitrice. Giammai in giudizio di stato fu tanta materia di reità accumulata e con più negri colori presentata.

XXIII. Il presidente Navarro, volendo far mostra di coscienza scrupolosa, per meglio incrudelire cogli accusati, chiese di astenersi dal giudicare in quella causa; dacche uno de' disegni de' congiuratori dell' unità italiana era stato di ammazzare lui. La corte sentenzio, che it suo scrupolo, onorevole per lui, non aveva fondamento alcuno. In vano protestarono e si richiamarono gli accusalt, invocando lutle le leggi di naturale e civite giustizia; avendo di nuovo il fisoo

proposto, e la corte raffermáio il Navarro presidente. Appellatisi alla suprema corte di giustizia, ancor questa sentenziò per la rafferma; stomacando tanta villà ne' magistrati, che in ragion si manifesta, mostravano di non curar la giustizia. Nè forse parrebbe credibile, se documenti pubblici nol mostrassero, che due corti supreme, a nome del principe, sentenziassero, potersi nella stessa causa essere giudice e parte.

XXXIV. Adunque, tutta Italia, innanzi allo spirar dell'anno quarantanove, era fra cenpi dell'antico servaggio tornata, eccetto il Piemonte. Pure, fu si gagliardo lo sforzo della universal tirannide risurgente, che ancora quella provincia corse pericolo. Il che tanto più importa a queste istorie riferire, quanto l'esserne uscita salva fia di maggiore onore argomento. La parte estrema e ciarliera, non lasciatasi invilire dallo stato degli altri paesi, seguitava a romoreggiare or per una causa or per un'altra; quasi ancora in Piemonte non fossero stati disiosi di governo stretto: che benché in minor numero e in minor potenza che altrove. soverchiavano di estensione, clientela, sostegno, i fautori di libertà piena; e tuttavia, perchè non trionfarono, dirò fra poco. Ma i democratici (ognor colla benda in su gli occhi) adoperavano come se nulla nel resto d'Italia e di Europa fosse avvenuto dal mese di marzo in poi, da indurre il sospetto che tanto per essi rilevasse governamento libero, quanto che vi avessino uffici e potenza.

XXXV. De loro garriti e richiami la mira era il ministero; cui i più discretti dicevano tenuto da uomini quali allora non ci volevano; cioè inerti, ignavi, dell'onore italiano sdimentichi. Ma i più sboccati davano loro voce di traditori, che spianavano la strada a quelli che di restituire l'assoluta tirannide ancora in Piemonte spasimavano. Quindi conchiudevano: essere mestieri sgararli, avanti che il vergocuoso patto da essi stretto co' nemici d'Italia, fosse dalla nazione patilo; e dalla coraggiosa schiera degli amici del popolo sortire ministero forte, operoso, veramente italiano; da ravvivare le spente faville della comune libertà, con quel po' di

fuoco rimasto acceso in Piemonte. Ma i gridi di piazza non iscolendo il ministero (sendo passalo il tempo che i tumulti facessino paura), s' apprestavano ad assalirlo, come in legittima guerra, nel Parlamento; dove la democrazia aveva rappresentanti arditi, facondi, della potenza avidissimi, A' quali, occasioni per ingaggiar battaglia non mancavano. Una molto scandalosa fu pôrta dall' arcivescovo di Torino e dal vescovo di Asti; che se ne stavano da un pezzo lontani dalle loro sedi, quasi nulla più de' loro greggi curassino. L'Avvocato Brofferio ne interrogò i rettori, movendo acerbe parole per questo comportare a'vescovi che abbandonassero le chiese, senza abbandonare le rendite. Scusaronsi quelli come più potevano, non negando la giusta querela; e consentirono o tollerarono che un ammonimento fosse dall' assemblea contro ai sopraddetti prelati pronunciato: che nessuno effetto produsse.

Più diretta tenzone la parte popolare del Parlamento mosse a' ministri di Stato, per aver essi domandato quietanza alla riscossione de' tributi di tutto il corrente anno, prima di sottomettere all'approvazione del Consiglio lo stato dell'entrata e dell'uscita : allegando l'urgenza di provvedere alle spese pubbliche, Gridavano gli oppositori: troppo mettere radice l'abuso indegnissimo del risquotere le tasse prima che i vicari della nazione conoscessero e approvassero la ragion delle spese; essere tempo di porre un freno a questa indegnità, condennata dallo statuto; se i rettori avevano bisogno di danaro, mostrar dovevano le tabelle di entrata e uscita : e se il bisogno era maggiore del tempo che si richiedeva a compilarle, dovevano averci già pensalo: nè ... ridursi ora a dirci che la necessità li premeva; quasi per serrarci la gola, e farci quel che hanno compiuto approvare.

Dopo alcun battagliare, si deliberò, fosse loro menata buona la riscossione de l'ributi si diretti e si indiretti, non per lutto l'anno, come chiedevano, ma per un sol mese; quasi per dar lempo di mostrare bilanciale le spese con le rendite : deliberazione, che inchiudeva manifesto segno di nimicizia. Pure, in mezzo a si brulle gare, un bello esempio diede il Parlamento sardo. A' fuorusciti poveri degli altri pesei d'Italia, che in Piemonte erano riparati, e tuttavia riparavano in gran numero, decretarono sussidio temporaneo, in fino che non avessero colla loro industria provvedute al proprio sostentamento.

XXXVI. Essendo arrivato in Chiavari il Garibaldi, appena si seppe, curiosi di vederlo si ragunavano, e la città commovevano. Il governatore domandò ordini al principe. Comandò che fosse con ogni maggior cortesia condotto a Genova, e nel palazzo pubblico custodito: senza che lo stesso Garibaldi facesse difficoltà, o si mostrasse offeso. Ma ciò conosciuto in Torino, subito nel Consiglio pubblico, incalzanti domande furono indirizzate a' ministri del re intorno a mell'imprigionamento; che chiamavano iniquo, ontoso, crudele, da mandar in brani lo statuto, dove impunito si lasclasse. Rispondevano: che lo statuto non era violato; perchè il Garibaldi, avendo servito la repubblica romana, aveva, per lo codice del regno, perdulo issofacto la cittadinanza piemontese. Quanto poi alla carcerazione (da chiamar più tosto benigna custodia, da lui medesimo consentita), doveasi riferire a deplorabile necessità di Stato e di sicurezza pubblica, Gran mormorio di voci diverse s' alzò. Gridavano, che la scusa era peggiore della colpa, raffermando massime di vieta tirannide. L'avvocato Brofferio, che a tutti soprastava nel dir fragoroso, sclamo, come fuor di sè : che dove necessario fosse, perdasi anzi- lo statuto, perdasi la libertà, ma salvisi l'onore,

XXXVII. In tanto, piovevano proponimenti (che in moderno linguaggio barbaro, chiamansi ordini del giorno), i quali, con sentenza più o meno aspra, dichiaravano in culpa i ministri regiri; e lanto si strepitò, che il Consiglio ne accettò uno, pel quale si presagiva o la loro caduta, o un nuovo scioglimento del Consiglio; non potendo più gli uni stare coll'altro, senza urtarsi e indebolirsi ad ogni otta, con grave scandolo e pericolo pubblico. Ma ancora all'un de'due partiti non si veniva: chè, come pareva grave ri-soluzione tenere nevelli comizi, non appena rifatto il Persoluzione tenere nevelli comizione di comizion

lamento, cesì stimavasi ancor più pericoleo far salire al governo nomini di maggior libertà, quando anzi era forza procedere con grando prudenza e ritegno, chi non ayesse valuto mandar tutto in fascio; secondo che pareva accannasse l'avventato detto del Brofferio, che i nemici della popolarità riducevano a massima di tutta la parte; desiderosa che lo statuto si lacerasse, e il Piemonte da oltramontani soldati si occupasse, se avere in lor mano i sommi poteri non polevano.

XXXVIII. Altro motivo di scandalose gareggiamento, fo la cittadinanza plemontese da conferire a' fuorasciti italiani nel regno ricovrati: la quale i più estremi volevano decretata per tutti, si che bastasse il nome di fuoruscito per farla oltenere. I regii ministri, e con loro la parte più temperata, desideravano che il benefizio fusse largito si, ma con certi limiti e cautele e condizioni di provata onesia e modo di vivere, sena' aggravio dello Stato. Disputossi alquanti giorni, si la legge fu vinta, secondo il volere de' meno precipitosi. Ma introdotta in senato, rigettolla quel consesso di uomini più riguardosi, e alcuni anche ritrosi, e da desiderare che nascessero conditit fra' due. Consigli per maggiormente la impossibilità di conservare lo statuto chiarire.

XXXIX. Il giungere delle ceneri di Carlo Alberto attulò per poco le gare, volgendosi ognuno a piangere o onorare il defunto re. Il Parlamento mandò ambascerie al porto
di Genova, per riceverle. La mattina del 4 ottobre, appena
da lontano fu veduto il navitio, le artiglierie de' vascelli
diedero il segno, le chiese della città sonarono a lutto, a
un tratto il porto e la marina fur piene di mesto popolo.
Ognuno rammentava in quel momento lo infelior er, morto
ia esilio, per amore della patria. Fatti nel tempio i sacrifixi
e l'altre solennità de' mortori, messo il feretro sopra carro
fanebre, co' medesimi onori e fra silenziosa folla, mosse
per alla volta di Torino; dove maggior solennità di funerali
era apparecchiata. Nè mai si vide città si commossa nel
reaulere alla memoria di un principe gli estremi uffici.

Quante erano milizie civili e stanziali furono in arme: ne potrebbe dirsi come le genti calcassero la strada, aspettando taciturue di affisare la venerata bara di chi otto mesi addietro avevano mirato, balioso, a cavallo, precedere le schiere che la seconda volta a combattere i nemici d'Italia tornavano. Al qual pensiero non era chi non piangesse, chi non facesse triboli. Vedevi le finestre di negri panni coperte; gli spettatori in gramaglie. Nella piazza di Carlo Felice sorgevano sedici grandi antenne, che, a foggia di oriafiamme, erano chiuse da due alte piramidi, ornate di qualtro colonne corinzie, e colle imprese l'una della Ligaria, l'altra della Savoia. Nel mezzo, iscrizioni di laude. Altre piramidi e monumenti, con le insegne e nomi di tutte le provincie, s'alzavano di tratto in tratto. Rappresentanti della nazione, ministri di Stato, magistrati, dignitari del regno, si condussero a ricevere le ceneri; che, dopo solennissimo sacrifizio nella principal chiesa, furono nel sepolero degli avi, nella basilica di Superga, riposte.

XL. Ma la guerra fra il Consiglio e i rettori non rallentava; e ogni di più malagevole e pericoloso diveniva il governare. È vero che i continui assalitori di esso erano il minor numero: ma il rimanente non mostrava gran cosa di amarlo e sostenerlo. Parendo l'odio più specialmente appuntato contro il Pinelli, credettero di attutarlo, sacrificando lui solo a quelle ire. Ma depostosi, e veduto i popolari che per la sua uscita non entrava alcuno di lor parte, anzi entrava il cavalier Mathieu, di politica ancor più rimessa, non che quietarsi, vie più lor brame ambiziose aguzzavano : orpellandole, ch'essi non per bassa nimicizia contro alcuna persona avevano il reggimento combattuto, ma perchè non vi erano uomini che alla causa della comune libertà sinceramente e coraggiosamente servissero; nè s'aspettavano mai che lo scambiamento fosse meglio per riuscire un scherno che un beneficio. Non potendo per intero, cercarono di aver per metà il governo; proponendo di acconciare un Rettorato, secondo che dicevano, di conciliazione: cioè porzion di rettori di lor parte, e porzione di parte contraria. Furono cominciate alcune pratiche e intelligenze, che a nulla approdarono; perciocchè i conservatori (così si chiamavano i meno corrivi), o stimassero pericolosa la comunanza di gente avventata, o per lo solito orgoglio di sdegnare chiunque non fosse dello stesso pensare, ricusarono. E se questa volta riusci loro bene, e fu anco bene per la nazione: vuolsi attribuire non tanto a virtù o saviezzà o coraggio, quanto alla forza de' tempi; che volgendo per tutto sinistri a qualunque maniera di libertà, toglievano ogni baldanza ed efficacia a' loro avversari. A' quali, fuori di parole ebbre, non restava altra potenza. Ben rinunziò subito alla carica di ministro di Stato, il cavalier Mathieu, o che non l'ambisse, o temesse di non poterla sostenere; e il governo si rinnovò ultimamente in questo modo. Restando Massimo d'Azeglio presidente del regio consiglio, e ministro per gli affari estranei, il cavalier Galvagno passò ad amministrare le cose interiori. A soprintendere a' pubblici lavori, fu chiamato il Paleòcapa veneziano; di cui, per ispecialissimo ingegno, non era da trovare il più acconcio; mentre altresì davasi un segno di onore a una parte di quegli Stati, che, per tacito diritto, si stimavano sempre col regno sardo congiunti. Vacando il ministero di agricoltura e di commercio, fu confidato al Santa Rosa; buono, e meritevole di essere stato primo a far voti per la costituzione del reggimento libero, Finalmente, sopra la guerra fu eletto Alfonso La Marmora, noto per valore ne' campi, non egualmente sperto del governare; ma per la sua operosità e fermezza, da ridurre a poco a poco la milizia meglio ordinata, e più disposta ad accordarsi col novello ordine di cose,

N.Ll. Però, del la riunovazione de' ministri di Stato, sendo più di persone che di massime, non faceva cessare le nimicizie nel Consiglio; le quali anzi s'iñacerbivano ogni di maggiormente: tanto più pericolose, quanto che nel Parlamento cadvea la disputa intorno all' approvazione da conferire al trattato di pace collo imperadore; già dal re non pure stipulato, anzi ratificato, e in parte mandato ad effetto. Onde il rifluarato non importava solo raccendere la guerra cogli Austria-

ci, ma si di venire in conflitto col principe. Ma i popolari, non punto guardando alle conseguenze (o davvero anteponessero il mandare tutto in malora, al rimanere sgarati da' moderati), vollero, con protervo ingegno, usare ancora quella occasione. E dove sarebbe stato bello e dignitoso il silenzio, fu importuna e compassionevole loquacità. Alla quale più d'una bocca, già apparecchiata, s'aperse con dicerie che aresti detto da scuole o da accademie, se recitate in un parlamento legislativo e deliberante, non avessero messo a repentaglio la libertà della patrla. Disfogaronsi per più giorni : e' in mezzo a quel contendere a sproposito, gli umori sempre più si commovevano, le passioni s'invelenivano, presagivasi che la discussione non sarebbesi condotta a buon termine; non senza grande gioja e soddisfazione de' partigiani dell' assoluta tirannide, che, riugalluzzili, s'erano in forte schiera legati, e il destro di trionfare fra le due parti contendenti aspettavano, Parve, adunque, buon consiglio o necessità di differir prima il Parlamento; quindi scioglierlo, con dichiarazione, che nuovi comizi sarebbono stati tenuti, a fin di meglio i desiderii della nazione chiarire. Quanto per questa deliberazione si dicesse e sospicasse, non si potrebbe riferire. Ecco, gridavano, finalmente i rettori hanno buttato giù buffa. Ben ci eravamo accorti che da un pezzo meditavano di fare quel che altrove era stato fatto. Ancora con questi differimenti e rinnovamenti di comizi, Ferdinando di Napoli è tornato despoto per sempre: tanto men reo, quanto meno ipocrita. Ma qual meraviglia? Non soffriva l'animo a' preti e ai nobili, che una fiammella di libertà restasse accesa in Piemonte: e i falsi moderati dovevano loro dar di spalla, per farli venire a capo delle perfide trame.

XLII. Queste ed altre voci erano messe fuori ; aggrande acoloro che a farle servire di perturbazione e di diaciordia avevano interesse. Onde, anco la gente onesta, e di passioni vacua, cominciava dubitare; tanto più che non s'ignorava, avere la parte tirannesca personaggi potenti in corte, che il tironfo suo caldegiziavano; e si diceva, o sospet-

tavasi, che fra questi fosse la madre del re: austriaca, divota, e di governo stretto disiosa. Ma il giovine principe, o che il non aver gustato il regno assoluto, non gliene facesse desiderare : o amasse meno grave il fascio delle cure pubbliche, per meglio godersi i diletti della gioventà; ovvero potessero in lui sentimento di onestà, timore di essere chiamato misleale e spergiuro, e confidenza ne' ministri di Stato, e particolarmente nel marchese d'Azeglio, non si lasció smovere. Il che tanto più merita considerazione, quanto che sè avesse voluto della costituzione di libero Stato spacciarsi. avrebbe, senza fallo, potuto; perciocche ne l'esercito, la più parte educato agli ordini vecchi, nè la nazione, ancor non bene accostumata agli ordini nuovi, avrebbe fatto resistenza alla sua volontà. Dalla quale, io, non piaggiatore de' principi, e scrittore di libere istorie, affermo, doversi unicamente riconoscere, che lo statuto piemontese non fosse tolto. Onde a buon diritto gl'Italiani lo chiamarono re galantuomo.

XLIII. Deliberato, adunque, Vittorio Emanuele di star fermo nella fede giurata, e stimando da rassicurare il pubblico, che dagli esempi di fuori traeva cagione di non essere tranquillo, fece questo bando: Per la dissoluzione del Parlamento, la libertà della patria non correre pericolo alcuno: sendo guardata dalla venerata ombra di mio padre; affidata all' onore della casa di Savoia; protetta dalla religione de' miei giuramenti. E chi oserebbe temere per essa? Ma innanzi di ragunare il Parlamento, vuolsi alla nazione, e più particolarmente agli elettori, indirizzare franche parole. Nel mio editto del 3 luglio passato, io li ammoniva a tenere tali modi, che non si rendesse impossibile il governare collo statuto. Soltanto un terzo, o poco più, concorreva a' comizi; trascurando gli altri un diritto, che è insieme stretto dovere d'ognuno in libero Stato. E conciossiaché io avessi all'obbligo mio adempiuto, perchè non adempivano essi al loro? Nel mio discorso, il giorno che ragunai il Parlamento, facevo conoscere, quantunque non fosse mestieri, la trista condizione dello Stato, e mostrai insiememente la ne-

BANALLI, --- 4.

cessità di porre un freno alle passioni di parte, e risolvere prontamente le quistioni che tengono in forse la fortuna pubblica. Le quali mie avvertenze movevano da profondo amor di patria, e da intemerata fede. Qual frutto esse fecero mai? Contrari al trono furono i primi atti del Consiglio: il quale usò bene i suoi diritti; ma il dimenticato da me. non arebbe ancor esso dovuto sdimenticare? Taccio della guerra, fuor di ragione, rotta a' miei ministri; ma' con ragione io gli chiedo severo conto degli ultimi suoi atti: e me ne appello con sicurezza al giudizio d'Italia, e di Europa tutta. Io sottoscriveva un trattato di pace coll'imperadore d'Austria, secondo che richiedeva il ben pubblico e l'onor del paese. La religione del mio giuramento voleva pure, che fusse senza doppiezza e cavillazione fedelmente eseguito. I miei ministri invocavano l'assentimento del Consiglio; il quale ponendo condizione non accettabile, distruggeva la scambievole libertà delle tre podestà, e violava così lo statuto del regno. Io ho giurato mantenere giustizia e libertà ad ognuno. Ho promesso di salvare la nazione dalla tirannia delle fazioni, qualunque sia il nome, il fine, il grado delle persone. Queste promesse e giuramenti adempio, disciogliendo il vecchio Consiglio, omai divenuto inconciliabile, e tenendo nuovi comizi senza iudugio. Ma se la nazione e gli elettori mi negano il loro concorso, non sopra di me ricadrà il biasimo di future calamità, ma sopra di loro; e di loro e non di me avranno a querelarsi. Se jo credetti obbligo pronunciare in questa occasione parole severe, confido che il senno e la giustizia pubblica le faranno ricevere come seguo di profondo amore ai miei popoli, e d'una volontà ferma a conservare le acquistate franchigie; difendendole così dagli esterni, come dagl' interni nemici.

XLIV. Questo franco parlare, più in vero da soldato, che da principe; dove a iriconosceva la peuna dell'Argelio, sollito anch'egli a dir le cose alla libera; calmò i più ragionevoli: e la general commozione avrebbe altresì cessato, se i malconetuli non seguitavano a mantenerfa con censure aunare allo

stesso discorso del re. Dicevano pubblicamente: ancora nelle forme si viola lo statuto; discoprendosi la maestà del principe, quasi per serrarci la bocca e toglierci anche il richiamarci. E in qual regno moderato da costituzione, si è mai ndito il principe rimproverare i rappresentanti della nazione de' loro atti, fossero anche condennabili? Dov' è più la libertà e la dignità delle due podestà, e quel che dicono mallevadoria de' ministri; che devono mostrare il viso, in luogo di chi è dichiarato inviolabile? Ma peggio essere ancora l'usare la parola regia per violentare con minaccia la coscienza degli elettori; quasi designando loro le persone da mandare al Parlamento, si che riesca pienamente devoto e abbidiente alle voglie de' goveruanti. Ben in tutto questo la natura riconoscersi de' così detti" costituzionali moderati: vili quando temono; superbi, se paura non hanno. Almeno avessero provato di saper fare. Ma dopo essersi fatti sgarare in Napoli, Roma, Toscana, da' fautori della tirannide; come si gloriano di aver balia di reggere gli stati civilmente, e preservarli dall'autorità più o meno palese delle corti forestiere? Con qual fronte, con qual cuore osano il loro governo vantare per lo solo possibile e benefico? Ma non tarderemo a conoscere dove finirà questa loro sapienza, orgogliosa e codarda. Chè, non è dubbio alcuno, che tosto o tardi non si lascino vincere della mano da coloro che così la pace come la libertà abborriscono, e podestà piena e sconfinata agognano. Allora torneranno a impetrare l'ainto nostro, stimando espediente il cospirare e macchinare di celato. Ma al male fatto non sara più rimedlo, senza aspettar chi sa quando, e quali più gagliardi scotimenti di reami; se pure non troveranno essi modo di acquetarsi nella comune servitu, con bugiardi o flacchi sospiri deplorandola.

XLV. Alla malignità di queste voci, i rettori piemontesi rispondevano co fatti, e col più importante di tutti; cloè di ordinare i comizi. Grande fu il travagliarsi d'ogni parte. E mentre ognuno predicava e raccomandava spontanea libertà di voto, dettava manifesti, protestazioni, suggerimenti, quanto in fine il voler degli elettori volgesse secondo al proprio fine, sotto colore di ben pubblico. E come la parte detta

de' più liberi, o democratici, era suddivisa; conciosslache i meno sbrigliati avessero fatto corpo da se; e la stessa suddivisione quasi era avvenuta ancora de'cosi detti conservativi: cosi col moltiplicar delle parti moltiplicavano le dichiarazioni di governo; e ognuna assicurava che il suo sarebbe stato il caso per salvare la libertà del Piemonte, e troyar modo di risuscitare quella di tutta Italia. Compiti gli squittini, fu il 20 dicembre ragunato il Parlamento. Volle il re cominciarlo con parole confortevoli: ringraziando gli elettori dell' aver udito la sua voce, e intervenuto in buon numero, e da ultimo mostrato senno e prudenza nella qualità degli eletti: ond'ei traevane felice agúrio, che nel suo regno la civile libertà avrebbe messo salde radici, e prosperi frutti prodotto, mediante la necessaria concordia fra principe e popolo. Veramente le elezioni non molto diversificavano da quelle de' comizi precedenti; essendo omai provato questo, che senza grande violenza di suggestioni o d'impacci, il popolo elegge più ò meno le stesse persone sulle quali una volta ebbe rivolti gli sguardi, per fama d'ingegno o di liberali professioni

Ma se bene quasi i medesimi uomini tornassero a sedere nel piemontese Parlamento, pure alquanto diversi da quei di pria tornavano; conciossiache lo stato ognor crescente e minaccioso di oppressione per tutta Europa, e la ferma riscuizione de rettori a procedere misurati, facessero nascene più disposizione di prudente temperanza e rassegnazione: il che si chiari subito dalla formazione degli ufflei; avendo eletto a presidente, in luogo del Pareto, il già ministro delle cose interne, Pinelli; quasi riparo al toto fattogli, o dimostranza, che non altro che la sua doltrina volevano seguiare.

XLVI. E come la cittadinanza pe' fuorusciti italiani era stata cagion di scandalo e di discordia fra' due Consigli, rettori recando a se' l'affere, stimarono di acconciarlo colle antiche e generali leggi del regno: salvo a usare un particolar riguardo per gli esuli del regno lombardovenelo; le domande de' quali, fu disposto che, in cambio di essere nimesse all'avvocato regio generale, fossero più spaccialamente

giudicate da un consiglio, ne gli ammessi la comandata tassa pagassero.

XLVII. In questo modo spirava l'anno 1849; e da un commovimento che pareva dovesse partorire potenza di nazione e libertà di stati a tutta Italia, usci salvo il solo Piemonte. Piccolo acquisto rispetto a'voti formati e alle speranze concepite. Non piccolo, perchè tanti esuli d'altre città italiane ebbero asilo onorato, e quasi una seconda patria; e serbossi in alcun luogo un seme, da fruttare un giorno (sei nostri fati non volgeranno gonora avversi) il compiento della magnanima impresa; andata male, per infedeltà di principi, sfrenatezze di popoli, dappocaggini di governanti, iznavia universale.

## LIBRO VENTINOVESIMO.

## SOMMARIO.

1. Meti licenziosi e progressi tiranneschi in Francia. Sette, macchinazioni brighe per abbattere la repubblica, - II. Opera de' monarchici in Italia per ricondurla all' antico servaggio. Disonesto strazio di nomini e di cose, riferibili elle passate mutazioni, - III, Nimicizie fra l'imperador d'Anstrie e il re di Prassia. - IV. Speranze che ne derivasse gnerra generale. Accomodamento fra' due potentati, Mostra della corte enstriaca in fevore del reggimento costituzionale. - V. Discorsi e conshietture sul futuro riordinamento dell'impero. Promesse lusinghiere in giornali prezzolati. - VI. Difficoltà dell'imperadore d'Austria nel mantenere le costituzione. Governo militere di Radetzky in Lombardia. -VII. Odij verso il Piemonte e le Gren Brettagna. Brighe per far cadere il ministero de' Wights, e risorgere quello de' Tory. - VIII. Agitazioni inglesi per la gererchia de' vescovi cattolici, decretata dal papa. Atti d' ira popolare. Imberazzo de' rettori britenni. - IX. Rinnovellamento del Parlamento piemontese. - X. Impotenza della parte popolare, Ardimeoto delle setta de' tiranneschi, - XI. Proposta fatta dal Siccardi di riforme negli ordini della giustizia. - XII. Opposizione promossa in parlamento da' partigiani del clero. Difesa de' costituzioneli. Approvazione delle leggi siccardiane. - XIII, Protestazione, del papa. -XIV, Richiami al senato de' vescovi del Piemonte. Promulgazione delle leggi siccerdiane. Inginnzione sediziosa dell' arcivescovo di Torino. -XV. Giudizio e condanna del medesimo. - XVI. Lamento de' preti. Nuove proteste del papa. Risposte de' ministri sardi. - XVII. Apparenti concessioni dell' imperador d'Austria ella potestà ecclesiastica. Atti del vescovo di Cagliari. Sno giudizio e condannazione, Altro lamento del papa. --XVIII. Altra risposta de' rettori di Piemonte, Gridori de' giornali al dalla parte de' partigiani e si da quella de' contrari alla potenza del clero. - XIX. Timore che il re non si voltasse. Sna fermezza e lealth. -XX. Morte del Santa Rosa. Rifinto a lui de' asgrementi. - XXI. Minaccie di negargli sepoltura. Sdegno popolare. Esequie al Santa Rosa. - XXII. Incarcerazione dell'arcivescovo. Piagnistei de'anoi devoti. - XXIII. Ambasceria infruttuosa del cay. Pinelli presso il papa. - XXIV. Discorsi scandolosi ne' giornali chericali. - XXV. Scomnnica lanciata dall' arcivescovo di Cagliari. - XXVI. Gride dei clericali. -XXVII. Gnerra fatta a' ministri piemontesi. - XXVIII. Elezione del Cavour e del Gioia a ministri di Stato. - XXIX. Lodi di Vitlerio Emannele. - XXX. Prova fatta in senato da' fantori del chericate, per abbattere il governo. - XXXI. Stato della Toscana, Nnovi cemizi compnali, - XXXII. Tempestamenti a' rettori fiorentini per la rinuovazione dello statuto. Nuove tasse. - XXXIII. Grida e censure de' moderati. -XXXIV. Voci di rinnazia del granduca - XXXV. Ricomposizione della gendarmeria toscana con ufficiali napoletani. Nnovo parentado del granduca col re di Napoli. - XXXVI. Rimemorazioni di lutto per la giornata di Novara. Elezione de'nuovi gonfalonicri. Novella ressa al principe, perchè rimettesse la costituzione del febbraio 48. Invito a festeggiare l'anniversario del 42 aprile. Risposta de' municipii. Lamenti e garriti.-XXXVII. Tempestosa pioggia, - XXXVIII. Apparente riconciliazione de' costituzionati co' democratici. Istauze da' gonfalonieri per la costituzione. - XXXIX. Ammonimenti de' rettori. Contese ne' giornali, Proyvedimenti per infrenarle. - XL. Convenzione fra l'imperadore e il granduca per la stanza delle milizie austriache in Toscana. Strepiti e lamenti per detta convenzione. - XLI. Nuova andata del granduca a Vienna. Timori d' una lega doganale fra Toscana e l' impero anstriaco. - XLII. Impedimenti a celebrare la memoria de' morti a Curtatone e Montanara. Generosità del comandante austriaco, - XLIII. Querela contro a' ministri. - XLIV. Smisurate Indi delle cose del Piemonte. -XLV, Richiami delle corte inglese, Risposte della corte toscana. -XLVI. Nuove e solenni occasioni procacciate da' costituzionali per invocare la restituzione dello statuto. - XLVII. Sentenza del tribunale di cassazione. - XLVIII. Deliberazione del municipie di Firenze. Petizione del municipie di Livorne. - XLIX. Rigorosità per le feste di Siena. -L. Partito di sospendere a tempo indeterminato le Statuto, - Ll. Parziale rinnovamento del ministero toscano. - LII. Speranze e timeri. -LIII. Sospensione dello statuto a tempo indeterminato, - LIV. Protesta del municipio fiorentino. Cassazione del Peruzzi, gonfaloniere, Difficolth a trovare il successore. - LV. Rigori e strettezze, - LVI. Morti di nomini illustri. - LVII. Bestialissimo governo del nuevo duca di Parma. - LVIII. Tirannide remana. Elezione a ministro della guerra del celonnello Kalbermatten. - LIX. Indizi di odio popelara. Bande di ladri nello Stato romano, non represse. - LX. Ritorno del papa a Roma. Speranza d' un perdono generale. Freddezza popolare nel festeggiarlo. - LXI. Tristissima condiziene degli Stati della Chiesa. -LXII. Nen curanza a riparare. - LXIII. Tassa stranissima au' mestieri. Riordinazione de' ministeri, della consulta, de' municipii, secondo gli ultimi decreti di Gaeta. - LXIV. Acceglienza fatta in Roma al conte di Mentalembert, - LV. Morte e lodi di Dionigi Strocchi, - LXVI. Tirannide napeletana, Mevimento represso di Palerme, Nnovi rigori al di qua del Faro. Petizioni al re per la cassazione del reggimento costituzienale. Cempenso per ettenerla senza decreto. - LXVII. Gindizie famose per la setta della così detta unità italiana. - LXVIII. Cradeltà de' gindiel. - LXIX. Esamina acandalosa depli aceasatia- LXX. Esamins ancer più scandeless de' testimoni. — LXXI. Quercle, condenne c'mutarione di pena. — LXXII. Differenza fra il 1799 e il 1830. — LXXIII. Confische di beni. — LXXIV. Altri giudizi di messib nelle provincie. — LXXV. Altre crudeltà e neisndezze. — LXXVI. Conclusione delle cosè dell'anne 1830.

I. L'anno 1830 volse propizio al consolidamento lento e tirannesco de principali, risorti nel 1849. Dio sa quanto grave mi sia il seguitare si brutta e lagrimevole materia; che non potrei troncare, senza mostrare incompiuto il corso degli ultimi rivolzimenti, e togliere gran parte d'istruzione al lettore. Il quale, informato di tutte le sfrenalezze popolari che ci ricondussero sotto la tirannide, non deve altresti gnorare tutte le sfrenalezze regie, che ci ricondurranno forse un giorno sotto la licenza. Trista e deplorabile vicenda della umana generazione.

Per valutare i progressi dalla tirannide in Ilalia, conviene aver l'occhio alle cose di Francia; da cui tanto le sollevazioni quanto le compressioni, hanno origine continua e funestissima. Essendo quella parigina repubblica omai tutta in balla di monarcali, o regii, o imperiali, ogni segno di essa dava noia. Nacquero, o si fecero nascere tumulti popolari intorno a' così detti alberi della libertà, per avere cagione di abbatlerli, Mandato soldati, e trovato resistenza, vennero alle mani e al sangue. Ma agevol fu alla milizia, comandata dal generale Changarnier, di sopprimere il debole moto, e la città di Parigi alle leggi di guerra soltoporre. Vie più allora i nemici della repubblica s' accesero per Irarla in fondo. Sclamavano furibondi: essere colali sommosse un lieve saggio di quel che i gridatori della repubblica sociale farebbero, dove trionfassero: doversi i nemici della umana società, dalla umana società sbarbare : non essere più tempo che i buoni si dimorino spensierati in sull' orlo del gran precipizio, che tulti inghiottirebbe, e il mondo da cima a fondo sconvolgerebbe.

E come i Francesi, secondo che di qua o di là si volgono, trovano tiloli e modi speciosi per significare lor mutamenli, essendo allora in sul correre verso la tirannide, cominciarono a predicare: che era mestieri di ristorare di



principio di autorità. Il qual nuovo motto, che nella pratica significava tirannia, fu subito accolto per ogni dove da quanti governamento stretto desideravano; e divenne lor frase prediletta, e quasi canone di fede, che ad ogni otta ripetevano. Ma a nessuna gente andò a sangue quanto a' cherici e e a' loro partigiani : che tosto argomentarono : Se a mozzare il capo alle ribellioni, vuolsi il principio di autorità rinvigorire. nopo è dare onore e balía a chi veramente n'è vivo rappresentatore; cioè al romano pontefice, ed a' suoi dependenti, che l'alto e basso clero cattolico constituiscono. Seppero così bene far valere queste ragioni, e persuadere a'monarchici d'ogni generazione, che non sarebbero giammai lornati a prelevare senza rafforzare la podestà ecclesiastica, che ancora i più avversi, per natura o ingegno, divennero delle chericali soperchierie fautori. Fu introdotta in Parlamento una riforma dello insegnamento; e come esso è grande potenza per chi l'adopera, procacciarono che i vescovi racquistassero negli studi quella soprintendenza che nel regno di Luigi Filippo avevano perduta; scandolezzando che gli stessi uomini stati nel governo del vecchio re. fra' quali Adolfo Thiers, allora cangialo metro, sostenessero la novella legge. Tanto più in loro poteva odio di parte, che amore di civiltà.

Intervenne a que'giorni, che nell'assemblea francesevacando due seggi, si tennero comizit dove ogni parte raccomandando suoi candidati, una gran guerra divampò; quasi indicio che dalla scelta dovessesi lo stato delle pubbliche opinioni arcounentare. Furono eletti due Socialisti, o almeno notati con questo nome; onde, mentre quella parte ne menava vanto, come di gran viltoria, e di presagio che presto sarebbe stata del paese signora, i monarchici ne fecero occasione per nuovi e più crudeli rigori. Cominciarono dallo spaurire, gridando: il vleeno delle prave dottirine esser pur troppo dilatato: s'el si lascia ancora senza forte antidoto, società, famiglia, relizione andarsene in malora; non potendo essere che non tocchi il colmo, poichè la baldanza de' tristi è riuscita a sgarare i buoni in un

cimento pubblico. Che restare alla male arrivata repubblica, se non che tingersi del sangue, e nelle sostanze altrui dar di piglio?

Con questi spaventi il Parlameuto ragunato, si propone di riformare la legge de comizi; con intenzione di ridorre parziale quello che chiamasi suffragio universale. E potchè la costituzione della repubblica apertamente 'l vietava, tro-avrono modo di calpestarla, diceudo: che non volevandi già distruggere la universalità del voto popolare; si regolarla, a fine che iu danno della repubblica stessa non si converties. Furono, come sempre, vane le protestazioni e le grida degli amici della repubblica; essendo che i ministri di Stato, imdettati col maggior numero de'deputati al Parlamento, e co' più autorevoli, oltennero, a' di 31 maggio, fosse vinia a propesta legge; che divenne famosa pe' grandi gareggiamenti prodotti l'anno appresso. I quali trassero ultimamentela erpubblica francese a perire; come a suo tugos sarà ricordato.

E parendo così a' monarcali di aver ripigliato sufficiente autorità nelle cose pubbliche, cominciarono a brigare, non più copertamente, per rimettere in trono i Borboni. Se non che non procedevano uniti: parteggiando alcuni ne' discendenti del primo ramo, che chiamavano legittimo: e gli altri per quelli del'secondo, che dicevano nazionale. Co'primierano la vecchia nobiltà, il clero, le corti settentrionali: co'secondi la cittadinanza, i letterati, i principi temperati con costituzione. Fra tanto, legittimisti e orleanisti (così gli uni e gli altri avevano nome) erano in viaggi continui, per conferire co'loro esuli principi; che è quanto dire, servendo essi la repubblica, contro alla repubblica congiuravano: smauiosi di rivolere un padrone quando avrebbono potuto esser liberi e nella libertà potenti; essendo che il governo e il Consiglio già fossero in mano loro, e piena balía di far leggi avessono. In fine, soddisfare ogni maggiore ambizione di comando potevano. se la viltà del secolo mercantesco non gli avesse ridotti a non provare altra superbia, che di servire in corte.

Ma, nel tempo che si gareggiavano, chi per la corona dell'erede di Carlo X, e chi per quella dell'erede di Luigi



Filippo, il presidente della repubblica, ch' essi avevano ingrandito per farne zimbello a' loro disegni, apparecchiavasi in vece a usare loro gare per antivenirli nel frodolento pensiero di occupare il trono. Quindi cominciò spiccarsi da loro; non più richiederli di consiglio; anzi mostrare di non voler più essere menato a senno altrui; circondandosi, in vece, de' rimasi più fedeli alla memoria di Napoleone. Così a' legittimisti e orleanisti si aggiunsero i bonapartisti; tutti e tre intenti, per diverse vie, a spegnere la repubblica, cui avevano giurato fede. È qual di loro ultimamente avesse questa gloria, non è ancora tempo discorrere.

II. Veggendo, adunque, nel resto di Europa i parligiani del regno assoluto, che della repubblica francese rimaneva appena il nome, non se ne slettero colle mani alla cinlolal'arve ben loro lempo di raffermare così la tirannide, che l'esempio d'ogni paese la rendesse per tutto necessaria, e non più spugnabile. E come la libertà s'era falta strada non più colle armi che colle idee, divulgate da' tanti scrittori quotidiani, si diedero anch' essi a prezzolare scrittoruzzi, e fare che più d' un diario spargesse apologie di governo strello e di obbedienza servile. Prestossi a quest'opera massimamente il clero, e del clero la parte più viva e interessata, che sono i gesuiti. I quali dove mascherati, e dove de' loro abili ve stiti, avevano in ogni città d' Europa rifatto il nidio. E sapendo essi come per vincere ne' combattimenti, sia mestieri adoperar le armi che più in alcun tempo conferiscono. presero il mestiere di giornalisti; generazion di scrittori tanto più accetta a questo secolo, quanto è meno atto a produrre opere grandi e durevoli. Capo o centro di lor predicazione fecero Italia; si perchè qui avevano più polenza, e si per essere sedia del romano pontefice; rappresentante quel principio di aulorità, da ogn' uno, com' è dello, allora caldeggiato; se non si voleva vedere la civile socielà capovolta tutta e annientata. Quindi la libertà dello scrivere, ogni di più menomala ne' fogli di parle citladinesca, sconfinata si godeltero i servidori della tirannide; e in breve tempo la penisola di giornali chericali si empl: a tutti sovrastando,

non solo per la mole, ma ancora pel modo più solenne di trattar le materie, uno che ebbe titolo di Civiltà Cattolica : compilato da quanti della compagnia gesuitica si conoscevano più esercitati e prestanti nello scrivere. Ne' detti giornali non si fece che rimestare le cose passate, e giudicar le presenti: di qualità che, tutte le osservazioni, informazioni e ragionari menavano a questa conclusione : che le riforme e le costituzioni furono opera di settari, intesi a rovesciare troni e altari, e avventarsi nel sangue e nella roba altrui. Là onde, Mamiani e Mazzini, signoria temperata e repubblica, libertà e licenza, misuravano col medesimo regolo; procacciando specialmente di mettere in odio il governo piemontese e lo inghilese; il primo come reliquia; l'altro come fomite delle sedizioni passate. E conciossiachè allora gl'Inglesi usassero violenze contro la povera Grecia, ne facevano gran dire; non per umanità, ma per vituperare una nazione che i costituzionali lor proteggitrice reputavano. In somma, non mai di uomini e di cose si fece più strano viluppo: da parere sedizioso o demagogo chiunque non fosse stato tirannesco. \*

III. Ma a conoscere con maggior profitto questa parte delle ultime nostre istorie, convien partitamente considerarla ne' vari luoghi: non che gl'intendimenti da per tutto non fussero i medesimi, ma stimiamo che allo ammaestramento de' lettori conferiscano meglio i particolari, che i generali. Farò principio dallo imperadore, già nadrone di quasi tutta Italia; onde, discorrendo del governo suo, è come porgere uno specchio che, più o meno, la qualità degli altri rifletta. Ch'egli si proponesse di annullare lo statuto, concesso nel marzo del 48 e riconfermato nel marzo del 49, è certo, come che il mantenerlo gli avrebbe impedito di conservare unità all'impero. Ma innanzi tratto, avea mestieri di assodare alguante cose; e principalmente la dieta alemanna. Due fatti in due Stati di quella confederazione erano avvenuti, pe' quali la controversia fino allora trattata ne' consigli diplomatici, poteva in occasione di guerra convertirsi. Al re di Danimarca eransi ribellati i ducati Schleswig-Holstein, e colle armi alla mano sostenevano la loro libertà. In oltre, in mezzo a quella general prostrazione di tutti i popoli di Europa, il piccolo Stafe di Assia-Caşsel aveva dalo questo bell' esempio: che, se bene non nostrale, giovera di riferire. Il palatino elettore, incitato da quel che facevano gli altri principi, voleva la pubblica costituzione calpestare. I cittadini, tutti d'accordo, ricusano pagare i tributi. Si ordina a' magistrati di costrignerii. Questi dichiarano di non polere. Ricorresi alla forza armata. Ancora le milizie non vogliono. Il principe scornato si allontana, senza alcun moto di rivoluzione, e per solo volere concorde dei sudditi nel mantenere inviolata la legge. Se i grandi popoli seguis-sero questo esempio, nè i principi si condurrebbero a stracciare zli statuti, nè i posoli a far sollevamenti.

Essendo, adunque, due principi tedeschi spodestati, nasceva quistione, chi dovesse restituirli ne' loro seggi. L' imperadore, che nella vecchia e non mai riformata dieta era lutto, sosteneva appartenere a sè. Il re di Prussia, per contrario, che a quel primato allora aspirava, negava; e gara s' accendeva fra' due potentati, in apparenza amici, ma con questo baco nel seno di volere uno all'altro soprastare. Apparecchiandosi l'imperadore, d'accordo col re di Baviera, d'intervenire in Assia-Cassel, il re di Prussia l'antivenne. Trovaronsi soldati prussiani e bavaresi (tutt' uno cogli austriaci), a fronte, e guardantisi in cagnesco, come da venire alle mani di punto in punto; nel tempo che ne' consigli aulici, a' quali partecipava ancora l'imperadore di Russia, dibattevasi il modo di ricomporre la dieta : nodo di tutte le nimicizie, non recenti, ma antiche quanto la cupidità del primeggiare.

IV. Non trovandosi una soluzione da contentare le parti, già s' arrotavano i ferri. Il re di Prussia ordinava grandi e straordinari armamenti, pe' quali ne' diari presagivasi imminente e non più evitabile lo scoppio d' una guerra, che da indi a poco sarebbe divenuta generale in tutta Europa. E certo, a giudicare dal fervore della nazion prussiana nel correre sotto l'insegne, secondo che lo rappresentavano con accesi colori gli scriventi, nessuno avrebbe creduto che la guerra potessesi più cansare; anzi pareva che dove anche il re si ripentisse, il commosso popolo l'arebbe trascinato. Ma, o che l'ardor bellicoso de' Prussiani non era quello che si diceva nei giornali da coloro che sperando colla guerra il ritorno della libertà, la predicavano inevitabile; ovvero riescisse a chi reggeva di farlo a poco a poco svanire; fatto è. che la operosa e industriosa diplomazia, innanzi che si venisse alle armi, trovò modo di comporre la differenza, e. quel che più rileva, di comporla tutta più tosto in servigio degli Austriaci che de' Prussiani. Se non che, per giungere senza gravi difficoltà a questo fine, era mestieri giocar di destrezza; conciossiachè il re di Prussia, con quel suo fantastico ingegno e mobile spirito, facendo il libero meno per istinto che per desio di grandezza, cercava di cattivarsi il favore de' popoli, mostrandosi fedele ai nuovi ordini introdotti nel regno. Onde, quanto più l'imperadore intendeva racconciare gli Stati Alemanni secondo la costituzione del 1815, tanto maggiormente sperimentava utile di non gettare per ancora la maschera di principe civile. Il giorno 4 marzo, anniversario della promulgata costituzione di libertà, ordinò che per tutto lo impero (non eccettuate le provincie lombardovenete) si festeggiasse. Dovendo alcuni ufficiali pubblici, nuovamente eletti, prestare il giuramento, volle che osservanza alla nuova costituzione dell'impero giurassero. Oltre a queste apparenze, il principe di Schwarzenberg, primo timoniere del governo aulico, faceva ne' giornali divulgare: Non doversi avere il più piccolo dubbio, che l'imperadore e i suoi ministri manchino alla fede data. Amare essi, quanto ogni altro, la civile libertà; ma avere obbligo di munirla di tali freni e cautele, da non essere mai più favilla a disordini e rivolgimenti. Fino che non sarà da per tutto, non pur domato, anzi sbarbato dalle radici il mal genio delle ribellioni; fino che la calma e la ragione non saranno tornate negli spiriti; fino che la buona morale e la religione non si saranno per modo ricongiunte, da rendere i popoli degni e capaci di reggimento libero, sarebbe imprudenza razunar parlamenti, e promuovere discussioni: anzi sarebbe segno che chi regge non volesso, sinceramente la libera costituzione, mettendola in atto fuor di tempo, ed esponendola a svergognarsi. Opportunità, opportunita (era la parola usata, e da ognuno ripetuta) ci vuole, perchè essa metta salde radici, e ottimi frutti produca.

V. E poichè questa benedetta opportunità non sorgeva mai, nè perciò gli scrittori viennesi cessando di pascere e lusingare, aggiungevano: che lo indugio a dar vigore alla civile costituzione nasceva dalla difficoltà di bene accordarla coll'unità dell'impero; prima e principale condizione: ma già essere i ministri imperiali in via di superarla felicemente, non risparmiando cure e studi per fare non pure il meglio, anzi l'ottimo; e il mondo vedrà cosa da stupirne, e da sempre più ammirare la sapienza, prudenza e lealtà de' consiglieri dell' imperadore; chè non vi sarà popolo della monarchia austriaca, da non rimanerne contento, sia dal lato della libertà, e sia da quello della così detta nazionalità; non già di quella libertà e nazionalità che i licenziosi, gli unitari, i mazziniani ivano pazzamente e con tanto sconvolgimento e perdizione di stati predicando, ma bensi una libertà e una nazionalità conformate a' bisogni veri e a' veri interessi di ciascun popolo; i quali troveranno adequato compenso alle presenti e transitorie strettezze: e quasi dovranno benedire alla dura condizion di guerra, in che ora tutti vivono, tosto che vedranno di ottimo successo coronati i voti della gente onesta e illuminala.

Queste, e altre simili cose, si spacciavano ne giornali approvati da' rettori di Vienna; e in ispezialità in uno che tolse titolo di Corriere Italiano, essendo scritto in italiano, e più particolarmente mirando alle cose d'Italia. Fra tanto, ogni giorno si aspettava questo sublime e presagito parto della mente dei ministri cesarei. E da coloro che, sanno o non sanno, pretendono sapere gl'intimi consigli delle corti, andavasi favellando, che così o così era formato. Chi diceva un concetto, chi l'altro; e quistioni qua e là si appiccavano: perchè, come era impossibile fare per lo impero austriaco una costituzione libera, che s'accordasse coll'essere delle varie sue parti, impossibile era lo indovinaria. Non di meno, parlavasi d'un general parlamento in Vienna, il quale della confusione babelica saria, stato la più fedele immagine. Da altri disdicevasi questo modo, ma si faceva credere che ogni provincia arebbe avuto parlamento da sè, e governo proprio, con luogotenente dell'imperadore; da formare tanti stati liberi, colla soprintendenza della corte di Vienna. V'a vea chi, negando l'una e l'altra cosa, affermava, che sarebbesi fatta separazione fra gl'interessi grandi di tutto lo Stato, e i menomi delle particolari amministrazioni; pe' quali soltanto sarebbesi conferito autorità e governo alle provincie. In somma, vagamente e indeterminatamente disprutavasi del irodrinamento della monarchia austriaca.

VI. Ne io potrei accertare se davvero i ministri viennesi si provassero a compilare una costituzione conciliatrice de' beni generali dello Stato co' particolari delle provincie; della unità dell' impero, colla libertà delle diverse nazioni a lui appiccate; e provatone la somma difficoltà e pericolo, abbandonassero l'impresa; ovvero facessero lustre di travagliarsi in quella, per pasturare gli animi fino che le cose di Europa non fussero a quel termine, da mandare giù la visiera, e il rinnovamento dell'assoluto dominio decretare. Fatto è, che il regno lombardoveneto, non che avere una costituzione qualunque, o generale o parziale, seguitava a vivere sotto il soldatesco governo del maresciallo Radetzky. Il quale, benchè avesse titolo di governatore, era più che vicerè; anzi era signore assoluto dell'Italia; fino da movere invidia e timore nella corte di Vienna, ch'ei non prevalesse troppo sul civile coll' autorità militare. E non di meno, non si attentava l'imperadore di removerlo; come pur fece del maresciallo Haynau, vincitor d'Ungheria; non solamente perchè questi erasi colle eccessive atrocità renduto esecrando a tutto 'l mondo, ma ancora perchè veramente dalle armi russe, e non da lui, riconosceva la ricuperazione dell' Ungheria: mentre quella d'Italia dovea riconoscere dal Radetzky. Il quale, fosse scienza o fortuna, ebbe il merito, e merito grandissimo, di avere, col reggersi in Italia nel 1888, impedito che non rovinasse altresi tutto l'impero. Oltre che, per le vitterie riportale, aveva l'osservanza e l'amore dell'esercito; che di mala voglia arebbe atlora sopportato altre capo. In somma, ogni prudente necessità richiedeva che Radetaky non fosse tocco; anzi fosse trattato quasi principe della casa imperiale, o concessogli di governare Italia come e quanto di piacesse. Ne, d'altra parte, era da sperare ch' ei volontariamente fa lasciasse; si perché da lungo tempo dimorandovi, vi si era assai bene accomodato; e si perché l'essere el teatro delle sue glorie, e potervi esercitare autorità pià che regia, doveva parergli da anteporre a qualunque altra onoranza.

VII. Volendo egli usare più particolare vendetta della città di Milano, da cui avea dovuto fuggire, ottenne che le fosse tolta la sede del governo, che trasferì a Verona; tirandosi dietro altresi la suprema corte di giustizia, con gran dolore e danno de' popoli lombardi. I quali, nel tempo si aspettavano qualche riordinazione, ricevettero questo nuovo abbassamento, accompagnato da nuove tasse e strettezze e sospetti: fino a volersi che il ministro del re di Sardegna scancellasse dalla sua impresa il segno de'tre coleri, per odio, o per tema che desiderii soppressi non risvegliasse. Nacque in que' giorni caso atroce e miserando. In-Mantova una moglie, per liberarsi del marito, venutole a noia, accusollo di aver nascosto arma da fuoco: e sarebbe stato mandato a morte, se l'età avanzata di lui, e la persidia della mogliera non l'avessero fatto assolvere. Così la via aperta alle accuse di maestà fomentava domestiche scelleratezze. Solamente nella libertà dello serivere era indulgenza più che ordinaria. Permettevasi che nuovi giornali pubblici si leggessero, e pensieri liberi si scrivessero, purchè sollo contenessero questo doppio veleno; di detrarre all'onore de' Piemontesi, e alienare gli spiriti dall' amore e confidenza nella corte d' Inghilterra; conciossiachè al consolidamento dei regni assoluti alcuno impaccio arrecasse sempre quel reggimento de' Whigs; non che avessero mai fatto o fossero per

far nulla in beneficio degli altri popoli, ma con quel mostrare di proleggere e sostenere la libertà di tutto I genere umano. mantenevano certa commozione negli animi, o almeno producevano che non si conducessero a quella ultima prostrazione, necessaria a chi voleva ribadire i ceppi dell' antico vassallaggio. Caduto il Mazzini, grande spauracchio delle corti rimaneva Lord Palmerston; al quale, come a ministro degli affari colle nazioni di fuori, specialmente attribuivasi quella dottrina che dicevano eccitatrice di ribellioni. È da credere che i rappresentanti di dette corti in Londra non ismettessero un istante di movere querele e rimostranze; indettandosi co'capi della parte de' Tory si quali fermi in quella loro massima « di libertà in casa e tirannia fuori, » erano d'amicizia e d'intelligenza stretti co' vecchi potentati del continente. Tentarono. per tanto, di rovesciare il governo capitanato da lord Russell e maneggiato da lord Palmerston, prendendo occasione dagli affari di Grecia, e più dalla mala contentezza degli altri principi.

Ebbero nel Consiglio de' Pari il successo che desideravano. Il conte Derby, il più autorevole de' Tory, proposto un atto di acerba censura a' reali ministri, fu vinto col maggior numero de' voti. E già da' satelliti della tirannide si cantava villoria per tutto; che il governo fomentatore delle sommosse era stato scassinato, nè poteva star molto a cadere: e dopo quello se ne sarebbe formato uno, da rimettere la Gran Brettagna nell'antica amicizia coll'imperadore di Austria. e riconciliarla con tutti gli altri principi di Europa. Se non che. il tempo che l'alto Consiglio de' Pari avea potere di abbattere il governo, era passato; per quella graduale modificazione che la nobiltà di quel paese dalle riforme di Roberto Peel ricevette. Il Consiglio de' Comuni, o degli eletti dalla nazione, n'era invece divenuto arbitro. Il quale non appariva punto disposto a contraddire a quel che in casa e fuori avevano fatto i ministri di Stato, che come uomini destri ed eloquenti, seppero bene difendere il loro governo con acconce dicerie; allora stampate per tutto, e divulgate, e commendate da coloro che nell'abbassamento di Palmerston vedevano un trionfo della fazion tirannesca. Alla quale cadde il fiato quando fu noto che il Parlamento de' Comuni avesse, a gran suffragio, approvato il governare di lord Palmerston, e con voto l' odiato suo ministero raffermato.

VIII. Procacciarono di mettere in opera altro mezzo, più indiretto, e stimato più efficace. Sapendo non esservi di meglio della corte romana a mettere scompiglio ne' regni, con esso lei tanto più di leggieri s' intesero, quanto che la vedevano de' sopra detti trionfi per modo inebriata, che già credeva di poter tutto 'I mondo sotto la sua dominazione gicondurre. Era in Roma un prete cattolico inglese di cognome Wisemann; il quale, e per lo ingegno, che non era in lui scarso, e per le amicizie che aveva in Inghilterra, non indugiò guari di venire in grande considerazione e osservanza della corte romana; che scortolo altresi uomo ambizioso e intraprendente, parve il caso; e creatolo cardinale, secelo arcivescovo di Westminster, la più cospicua delle diocesi di Londra: pubblicando insiememente un breve, col quale dichiarava ristabilita nel reame unito d' Inghilterra la ecclesiastica gerarchia de' vescovi cattolici. Ma tosto dovette accorgersi che stuzzicava un gran vespaio; dovendo la nazion britanna riconoscere principalmente il consolidamento della sua libertà dalla riforma religiosa. E in paese che l' autorità sacra è tutt' uno colla civile, parve altresi atto offensivo alla dignità della corona, e quasi una forestiera occupazione. Onde le antiche ire contro la romana Chiesa si risvegliarono. Il clero di Westminster fu primo a protestare, indirizzandosi al vescovo di Londra; che nella risposta dichiarò la chiesa anglicana pronta a respingere ogni assalto di fuori. Ne' giornali levaronsi cotali voci e richiami, che presto giunsero a sollevare le moltitudini. Da per tutto si fecero ragunate. protestazioni e dimostranze d'odii pubblici. Si portavano in procissione per le strade le immagini del papa e del cardinal Wisemann; e dove erano arse, dove gittate in mare. fra urli e schernie di commossa plebaglia; cui le guardie non bastavano a raffrenare. Aresti detto rinnovarsi la fanatica rabbia che, per la famosa congiura delle polveri, capi-

Cough

fanata da Guy Fawks, divampo; con questo, che l'ordine dei vecchi nobili (di cui pur la corte di Roma desiderava stranamente il trionfo) appariva il più inferocite; e in Parlamento proponeva leggi e pene severissime; non solo per essere dell'anglicana libertà sopra ogni altro tenacissimo. ma ancora per farne occasione di guerra contro a' ministri di Stato. I quali da un lato sospinti da tutto quel pubblico farore, e dall'altro rattenuti da quelle loro massime di libertà e indulgenza religiosa, barcamenavano così da non contenfare alcuna parte: onde, se la potenza papale non ottenne di rimettere il tallo in Inghilterra, fu soddisfatta di raccendere civiti gare; e porre in gran bilico quel da lei abborrito reggimento di lord Palmerston, stimato sostenitore a spada tratta della costituzione in Piemonte. Il che se bene non fusse, mantenendosi anzi, come sopra notai, per volontà del principe onesto; pure il credersi, giovava non poco a consolidarla, e vincere la pugna di avversari potentissimi, che d'ogni lato, e con tutte le arti più ree, l'assalivano.

IX. Abbiamo più sopra notato in quali termini, dopo la rinnovellazione del Parlamento, erasi quello Stato ricomposto. Seguitando ora, aggiungiamo, che messo subito al giudizio de' Consigli il trattato di pace coll'imperadore, fu con dignitoso silenzio approvato e concesso a' ministri del re piena e intera balia di mandarlo ad esecuzione. Similmente, parendo da riformare la legge de' comizi, difettuosa per lo spartimento de collegi elezionari, non s'incontrò opposizione da valere. E la quietanza chiesta da' regi ministri, e già negata per le spese fatte nell'anno 1849, fu pure senza contrasto conceduta. Ancora il consenso di vendere quattro milioni di crediti pubblici, non fu ricusato a quelli del governo, quantunque ne mormorassero alcuni di parte popolare; la voce de' quali, quasi stanca e scordata, non giungeva a tirare il Consiglio a partiti pericolosi. Vedevasi il Parlamento sardo, mancata o scemata la concitazione degli oppositori. procedere si tranquillo a discutere leggi d'interni provvedimenti, che talora appariva freddo e inerte, e come svogliato.

X. Ma indeboleudosi e acquetandosi in Piemonte la

setta dei popolani, o de'rossi, come allora il volgo li chiamava, acquistava sempre novello vigore e ardire la fazione de' neri; che, pur volgarmente, si appellavano i fautori della tirannide piena. I quali, non perdutisi d'animo che il reanzi che lasciar cadere la nuova costituzione dello Stato. l' avesse anzi con allo pubblico e solenne rassodata, facevano disegno di prevalere per le stesse vie che quella dischiudeva, attaccando e infamando cogli scritti ogni governo, si pervenissero a procacciarne uno di lor parte. Cominciarono per tanto a pubblicare giornali; far ragunanze; brigare obe nel Parlamento entrassero di lor clienti. In breve, tolsero il luogo dei popolari: nè i rettori detti costituzionali indugiarono a sperimentare quanto più audace, ostinata, maligna, pericolosa fusse la nimistà loro; presentandosi, non col sembiante della licenza, ma col mantello della ipocrisia, quasi a soccorrere la religione e la morale pericolanti. Oltre che usando nomi avuti per sacri e reverendi, come di parrochi, vescovi, cardinali, e del pontefice medesimo, apparivano vestiti di certa autorità, che agli altri mancava. Presentossi loro, per mettere campo a rumore, un'assai importante occasione; della quale dirò particolarmente.

XI. Fra gli articoli dello statuto fondamentale, era questo; che ogni giustizia dovesse dalla regia podestà scaturire: quindi mal s'accordavano con esso le speciali giurisdizioni e i tribunali degli ecclesiastici; reditaggio di secoli harbari. Parve a' rellori sardi da riformare questa parte della pubblica legislazione, mettendola d'accordo co' civili ordini; tanto più che di essa non restava quasi più vestigio in alcun regno di Europa: e la corte di Roma, fallo nn po' di lamento in principio, erasi pur alla fine acquetata. Nè giudicarono fuor di tempo il por mano allora a così fatta riformagione; non solo perchè speravano di raffrenare l'allerigia chericale, che montando sn ogni di maggiormente, molto incomoda si rendeva a'governanti; ma ancora per acquistar fama di liberi; di cui tanto più abbisognavano, quanto che avendo dovuto le cose restrignere, erano venuti in concello di uamini da indielreggiare, anzi che procedere

- page 11/1 Curi

innanzi. Oltre che, col favor popolare, guadagnalo per giusto litolo, com'era quello di far leggi richieste dallo statuto, argumentavano di meglio tener testa a' popolari; che noncessavano mai, se bene infruttuosamente, di accusarii di mal talento di pierizia.

Era di fresco entrato nel ministero della giustizia il conte Siccardi: il quale tenerissimo essendo della eguaglianza civile, e assai dotto delle ragioni forensi, volle subito farsi merito: e venuto al cospetto de rappresentanti della nazione, parlò in questa sentenza. D'ordine del re, propongo all'approvazione vostra, onorandi colleghi, un provvedimento, ordinato a convertire in leggi alcuni canoni già posti nello statuto fondamentale, e domandati dalla presente condizione de' tempi. Vuole la nostra costituzione la equalità delle leggi per tutti i cittadini, qualunque sia il titolo o il grado. Essere per ciò mestieri che la giustizia si derivi dal principe, e nell'augusto suo nome venga ad ognuno, sia laico o ecclesiastico, amministrata da' giudici, ch'e' elegge, e lo statuto rende non movibili. Ancora il togliere a' corpi morali, religiosi o secolari, facoltà di acquistare e accettar donazioni e lasci, è conforme alla civiltà de' tempi, e al voto da voi più altre volte manifesto: nè il diminuire il numero troppo strabocchevole delle feste, è contrario al precetto ecclesiastico; ma più tosto procura alla religione e alla morale questo non lieve benefizio, che manco frequenti, saranno meglio osservate. Da ultimo, il rendere civile il matrimonio, è opera anch' essa di savia legislazione, e da non potersi in paese di liberi ordini pretermettere.

XII. La proposta del conte Siccardi, da più con lieta fronte accolta, maggiormente seppe amara a 'partigiani del clero. Un di loro, levatosi in piè, domando se prima di preporte quelle leggi, era stata consultata la Santa Sede. Risposero i ministi del re: Essere stato con quella lungamente trattato; scritto lettere e controlettere; proposte e controproposte; nè mai potuto venire a conclusione. Cominciosai a discutere, prima in generale, poi in particolare della legge.

Parlarono contro alcuni, chi dicendola lesiva de' diritti della Chiesa, chi inopportuna. Il conte Revel, che pur voleva fama di costituzionale, la oppugnò, affermando non essere prima d'allora paruta necessaria. Rimbeccollo il Santa Rosa, raccordandogli, come appena promulgato lo statuto, i primi ministri di Stato, (fra' quali era egli pure) appiccassero trattati con la Santa Sede intorno a questa riforma, dandone commessione all'abate Rosmini; che non meglio degli altri riesci. Conchiudeva: non consentire la dignità del Parlamento di continuare in trattati che non avevano avuto e giammai non avranno effetto alcuno. Altro opponitore fu il conte Cesare Balbo; maravigliando ognuno. che nomo si fatto mettessesi in pubblico a sostenere vieti barbarismi. S' e' fosse tirato da quel suo ingegno devoto alle cose del medio evo, o dal timore, che il toccare le cose ecclesiastiche, in paese sommamente cattolico, prima che le istituzioni di libertà si abbarbicassero, fosse con gran pericolo di perderle, parmi vano d'investigare. Ma il conte Cammillo Cayour provò, che mai legge alcuna non fu proposta più opportunamente. Ancora il Turcotti, benchè sacerdote, favellò in favore della legge; ricordando che ne' primi secoli cristiani non ricusarono venerandi ecclesiastici di sottonorsi a' tribunali civili. Terminati tutti i discorsi pro e contra, il Siccardi, cui più specialmente apparteneva sostener la controversia, fattone l'epilogo, e combattuto gli argomenti allegati dagli avversari della legge, ottenne che, imposto fine alla discussione, fosse accettata in massima. Quindi si passò a disaminarla ne' particolari articoli; che furono altresi approvati.

XIII. Quel che dicessero i preti per questa deliberazione, non è da riferire: conciossiachè sperassero, che le
querelle e minacce valessero a farla rigettare dal senato, e
a rattenere il re dal promulgarla. Il papa indirizzava a Vittorie Emanuele una protestazione, con questi querimoniosi
accenti. Una delle più gravi affizioni dell'animo suo essere
prodotta dal vedere lo atato a cui s'avviano le cose ecclesiatiche e religiose nel reame piemonlese; dove la sfrenata

licenza dello scrivere a slampa, il dispregio al sacerdozio. gli sforzi continui per annullare le ragioni della Chiesa, e sottrarre alla sua autorità le scuole di pubblico ammaestramento, erano di pessimi presagi cagione. Piangendo egli su' pericoli minaccianti la Chiesa di Piemonte, pure sperar sempre nella religione del re, e nella saviezza de'suoi ministri. Ma qual dolore non avergli dovuto arrecare il vedere ne' pubblici diari la proposta delle teggi, che il ministro di giustizia lia fatto in Parlamento, riguardante il foro ecclesiastico. la immunità de' tuoghi sacri e la osservanza delle feste? E tanto più essersi addolorato e maravigliato, quanto che si vorrebbe accagionare la Sanla Sede di aver ricusato di trattare co'rettori sardi; quando essa rispettò mai sempre religiosamente i concordati colla piemontese corte stipulati da' pontefici Benedetto XIII. Benedetto XIV. e Gregorio XVI. Nè si era negata di far nuovi trattati: anzi conferi le opportune facoltà al suo legato; che avendo fatto osservazioni alla proposta, non ebbe mai da' ministri piemontesi adequate e concludenti soddisfazioni : per le che il pegozio rimase non terminato: senza che la Santa Sede porgesse motivo alcuno ragionevole alle leggi siccardiane. Per le quali in un sol colpo si spoglia il clero di antichi diritti, fondati nelle canoniche decisioni, mallevati da solenni trattati, lungamente e pacificamente goduti: si usurpa l'autorità della Chiesa, giungendosi fino a restringere, di fatto e indirettamente, i giorni festivi consagrati al Signore: finalmente, si toglie alla Chiesa la libertà di acquistare; nel tempo che, con lanta solennità, il rispetto alla ragione dell'altrai possedere si raccomanda e caldeggia per tutto. E di tal fatta novità si discutono in pubblico Parlamento: il quale se ne fa arbitro, senza riguardo alcuno al sommo gerarca della Chiesa, e senza rispetto a' convegni fatti, e dalla stessa costituzion del regno assicurati. Nè montar nulla, che gli articoli della nuova legge sieno stati comunicati alla Santa Sede : essendosi altresl dichiarato, essere i rettori sardi fermi nel mantenerli. Non restargti per tanto, in si trista e lagrimevole condizione, che alzare gli occhi al Dio delle misericordie, e pregarlo con totta la effusione dell'animo amareggiato ad allontanare dal popolo piemontese i gastight co quali altre nazioni ha percosso; che pur credevano trovare lor prosperità nella umiliazione del sacerdozio, e nell'abbassamento dell'autorità della Chiesa. Ma in pari tempo, messo dalla coscienza dei propri doveri, altamente protestare innanzi a Dio e innanzi agli uomini, contro l'offesa a' diritti della Santa Sede, e contro ogni infrazione di trattati.

XIV. Saputosi di questa protestazione del papa, più coraggio presero i preti nel gridare contro la nuova legge. I vescovi del Piemonte indirizzarono un'orazione al re, e un' altra al senato, perchè la rifiutassero, come ereticale e pestilenziale alla salvezza delle anime. Più ancora specialmente s'accontarono i vescovi savojardi: protestando acerbamente contro l'empia proposta. Ma il senato, dopo alcuna opposizione fatta da' partigiani del chericato, l'accolse : il re la promulgò; il popolo la festeggiò. Allora sì, che lo sdegno traboccò. Tutte le maledizioni del cielo furono invecate. I parrochi ebbero comando da'vescovi, che, dove fosse morto un ministro di Stato, o alcuno de' deputati o senatori che avevano sostenuto la legge, negassero loro i sagramenti e la sepoltura, se non facevano ritrattazione. Il papa richiamò il suo rappresentante, troncando ogui ufficio colla corte di Sardegna, Finalmente, l'arcivescovo di Torino, principal motore di tanto subbuglio, fece diretta ingiunzione a tutti gli ecclesiastici di non osservar la legge: anzi di contraddirla. Ciò era aperta ribellione : onde, sequestrato l'ordine sedizioso, fu citato in giudizio. Dicevano i suoi devoti: che farà egli monsignore? Si presenterà o no al maestrato? Ingoierà cristianamente l'amaro calice, o protesterà contro chi indegnamente l'assale? Fra tanto brigavano perchè il tribunale si dichiarasse incompetente a giudicare : e ben riescirono a turbare per modo la coscienza di alcuni giudici, che un di essi, andato al ministro di giustizia, manifestògli lo scrupelo; aggiungendo che tre solenni teologhi di Torino avevano dichiarato che sarebbono incorsi nella scomunica. Risposegli, senz'altro, il regio ministro: doversi ad ogni patto le leggi eseguire. Protestando l'altro che sarebbesi astenuto, fu casso. Questo esempio giovò; e forse impedi il più grave scandolo, che i tribunali rifiutassero alle leggi obbedienza.

XV. Ma monsignor Franzoni, veduto andare a voto questa trama, ricusò comparire; e potendo supplire per cauzione, pur non volle, per manifesto desiderio d'ingarbugliare. Fu sostenuto in fortezza, e lui contumace, fatto il giudizio. La sala era di popolo silenzioso affollata. Il fisco, posta la guerela di manifesta reità, aggiunse: Non poter monsignore allegare la coscienza; il cui primo obbligo negli onesti è di obbedire alle leggi dello Stato. Questo insegnare il Vangelo, i padri della Chiesa, i dottori tutti di morale: questo raccomandare San Paolo quando dice : doversi la obbedienza a' rettori civili, non tanto per timor della spada, quanto per amor della coscienza. Nè altro che il sentirsi colpevole, averlo rattenuto di comparire dinanzi a' ministri della giustizia. Il difensore pubblico cercò scusarlo: recando citazioni del concilio tridentino, e leggi ecclesiastiche. Ma costretto a starsene in su' generali, e deviare dal punto della quistione, non fece pro. L'arcivescovo fu condannato a un mese di carcere, e a pagare cinquecento franchi di ammenda.

XVI. Se prima i cherici gridavano la religione in periglio, ora la dicevano finita; essendo ne' suoi ministri pubblicamente oltraggiata. Il papa rinnovellò più acerbe lamentazioni: In vano essersi richiamato altra volta; in vano avere la pietà del principe e la prudenza de' suoi ministri invocato; non bastato di promulgare leggi, che seco traggono il vilipendio de' sacri canoni, e il nine conto di convenzioni solennemente stipulate; essersi aggiunto il sacrilegio di por le mani addosso a un venerando vescovo, non d'altro colpevole che d'aver operato secondo la sau coscienza, e obbedito agli obblighi del suo ministero. Il marchese Massimo D'Azeglio, come presidente del regio consiglio, fece adequata e dignitosa risposta, mettendo innanzi questo argomento: È egli lectlo ad uno Stato mutare i suoi ordini, senza il consesso della corte di Roma? Se ciò è lectio (nè si

poù contrastare), deve altresi essere in facollà sua di accordare con quelli i regolamenti e le leggi; e modificare le conrezizioni fatte in passato per regolare la ecclesiastica disciplina. Avendo il papa nelle sue lettere toccato della religione, sempre dimostrata dalla casa di Savoia, quasi Vittorio Emanuele se ne fusse discostato, il D' Azegtio così la pontura ribaltè: Essere sua maestà sarda, innanzi tutto, osservante della religione de' giuramenti; conoscendo quanto nella presente e generale perturbazione degli Stati, importi raffermata; e come non v'era che una sola via, cioè di operare con fede, giustizia e lealtà, a questa essersi attenulo. Firer stoccate, dopo le cose avvenute.

XVII. Ma la contesa suscitata in Piemonte fra la podestà civile e la ecclesiastica, era più politica che religiosa: conciossiachè le corti che di mal occhio guardavano la libertà de' Piemontesi, non volendo o non potendo adoperar le armi, sperassero di spegnerla, suscitando morali perturbazioni coll' opera del clero; interessato a desiderare signoria assoluta, sotto cui aveva per più anni goduto i maggiori vantaggi della ricchezza e detla potenza. Laonde lo imperadore, stato primo in altro secolo a imbrigliare l'autorità ecclesiastica, e in ogni occasione mostratosi di curare sommamente la preminenza regia, altora faceva vista di compiacere alla corte romana, togliendo l'obbligo di sottoporre alla censura pubblica le lettere de' vescovi. Lieve concessione, e da ritirarsi o deludersi quando fosse così piaciuto, ma da valere; perchè la corte di Roma, con questo apparente favor cesareo, acquistasse più ardire nell'urtare il nuovo reggimento piemontese. Quindi gli ecclesiastici piemontesi, afforzandosi co' giudizi del pontefice, continuavano nella sediziosa impresa. L'esempio del Franzoni, quasi già avesse ottenuto la gloria del martirio (sì lo deificavano i partigiani), tirò il vescovo di Sassari a distogliere i diocesani dall'obbedire alle leggi siccardiane. Anch' esso chiamato in giudizio, e ricusato di comparire, fu soslenuto in casa, e per contumace condennato. Eccoti altro rabbuffo del papa, con implicita minaccia di scomunica. Nulla essere giovato (diceva) querele e proteste per la prigionia dell'arcivescovo di Torino: seguitarsi ancora a commettere violenze contro alle persone de Sacri pastori, coll' autorità di leggi anticanoniche, utimamente promutgate. Tornare di nuovo, per l'ingiuria fatta all'illustre prelato della chiesa di Sassari, a richiamarsi e protestare; e sebbene dalle cose successe non sia molto da sperare che la sua voce venga ascollata, pure voler perseverare nella fiducia, che chi regge il Piemonte, riconoscendo alla fine i giusti richiami della Santa Sede, e soddisfacendoli con esemplare riparazione, allontani la dolorosa necessità, nella quale, in caso diverso, ai troverebbe, di procedere ad atti più formali al cospetto della Chiesa e del mondo cattolico, secondo i gravi doveri dell'apostolico misistero.

XVIII. Non diede it marchese d'Azeglio a quest'altro lamento men risoluta e dignitosa risposta; e altre lettere e spiegazioni corsero fra lui e il cardinale Antonelti; senza che nè la corte papale si mostrasse disposta a cedere, nè i rettori piemontesi a non tener fermo. E mentre i chericali facevano collette per presentare d'un ricco pastorale l'arcivescovo di Torino, in testimonianza d'onore dell'aver più tosto sofferto la prigionia, che obbedito a leggi dichiarate anticanoniche dal papa, i seguaci di libertà altresì raccoglie vano danaio per innalzare un monumento al conte Siccardi, in memoria perpetua delle leggi che dal suo nome s' intitolavano. In oltre, gridandosi a piena gola ne' giornali di sagrestia, e quasi la fin del mondo presagendosi, era ne' diari secolari pronto e continuo confutarli e sbugiardarli. Dicevasi: la religione e la merale sono le belle scuse; la cupidigia del dominare e del servire alla causa de' tiranni, dessa è che gl'istiga a levare i pezzi de' ministri sardi, sollevare i popoli, predicare la disobbedienza alle leggi, seminare la discordia, promovere la guerra intestina, perchè nel sangue civile la mal odiata libertà si spenga.

In questo, rifrustavasi quanto nelle passate controversie fra la podestà regia e la sacerdotale, era stato detto e scritto. Per maggiore autorità, riproducevansi i documenti delle differenze, lungamente durate fra la corte di Roma e l'austriaca per materie ecclesiastiche; e s'inferiva, che lo imperadore, in tempo assai meno illuminato, cot lenere il fermo, avea sgarato la potenza de'cherici, e assicurato a' propri Stati il godiumento de' civili diritti, senza che gliene provenisse mai alcuno sconcio.

X1X. Ma come che fusse vero, non altrimenti colla corte papale vincersi, che mostrandole il viso: non essendo sperabile ch' ella mai s' accordi per rinunzia ad una menoma di sue pretese; pure non era pari la condizion dell'imperadore nel passato secolo, con quella del re di Sardegna nel presente. Oltre alla minor potenza, la controversia fra il papa e Cesare era tutta di preminenza: là dove nella tenzone co' Piemontesi, fomentata e sostenuta dalla diplomazia secolare e potentissima, era disegno di abbattere il reggimento civile. E se da temer non era che movimento religioso, come in altre età, facessero i popoli, nè pure si poteva non temere che il re, spaurito esso, e tempestato da tante parti, non si voltasse dove gli altri principi voltati si erano; senza che i popoli subalpini fossero in condizione di difendere libertà, non per anco radicate e dall'universale gustate. Chè in Piemonte, giova ripetere, lo statuto pendeva da questo debil filo: che Vittorio Emanuele non volesse annullarlo. Maravigliosa cosa, e da esaltarsi in queste istorie, che principe educato in corte non pur religiosa, anzi superstiziosa, seguitasse a restar saldo. Oltre alla lealtà dell'animo suo, giovò il disvelarsi troppo la perfidia de' chericali; procedendo più avventati che lo stesso loro interesse non avrebbe richiesto; conciossiaché pareva che non si dessero pace in fino che non avessero un gran conflitto civile procurato. Di ciò fece testimonianza miserando caso; che vuolsi raccontare.

XX. Era, per antica infezione di polmoni, caduto infermo il Santa Rosa, ministro d'agricoltura, poeco dopo che nel pubblico consicilio furono vinte le legge siccardiane. Aggravando nel male, e chiesto i sagramenti, il sacredote, fattoglisi all'orecchio, cost gli disse: Qualora ascersione del control del control del control del control del control del propertion del control del control del control del control del control del control del propertion del control del c partecipato agli ultimi fatti del governo, dovesse ritrattarsene. Rispose: Aver preso parte con tutta coscienza a' quei fatti, nè aver nulla a disdire. Non di meno, allora il viatico gli fu amministrato. Ma ne' diari si spargeva : che veduto la morte alle spalle, assalito da scrupoli e rimorsi, erasi disdetto. e chiesto di lasciare il regio ministero. Dichiarò egli in pubblico false e maligne dette voci. Venuto nuovamente presso a morte, quando già, per la promulgazione delle leggi, il furor chericale ardeva più, tornò a domandare i sagramenti: che dal parroco, per ordine avuto dall'arcivescovo, gli furono dinegati, dov' e' non avesse fatto esemplare ritrattazione. Rispondeva il povero infermo, che dicendo di essere persuaso di aver male operato, mentirebbe a sè stesso: pure, se peccato avea fatto, rimetterne il giudizio alla Chiesa stessa, cui apparteneva l'errore del suo intelletto rettificare. Non bastò. Nè valse che il teologo Ghiringhiello, onesto prete, che aveva udito la confessione, attestasse di potere degnamente la santa Eucaristia ricevere. Era manifesto, che si voleva fare uno scandolo pubblico, per dare forse appicco a tumulti, che la città mandassero sossopra. Il malato agonizzante pregava dal letto: che non gli fussino rifiutati i conforti della religione, di cui per tutta la vita era stato osservantissimo. La moglie affettuosa, singhiozzando, gittavasi a' piè del parroco, abbracciava le ginocchia, supplicava a nome del Dio di pace, che non togliesse al marito religioso la consolazione de' moribondi : në amareggiasse la vita a' figliuoli orfani coll'atroce dubbio, che l'amato padre men che cristianamente trapassasse. Ma i sacerdoti crudeli, e potenti nell'ora estrema, non si commovevano; aggiungendo, per colmo di barbarie, che non sarebbe stato seppellito in luogo sagro. Raccolto allora tutte le potenze dell'anima intemerata, voltatosi alla moglie e agli amici che piangevano, portando le mani tremanti sul capo, con quel po' di fiato che ancora gli restava, sclamò: Dio santo, mi si domanda di violentare la coscienza. Richinato il volto sul petto, raccomandò, senza aiuto di preti, il suo spirito a Dio, recitando da sè le preci degli agonizzanti; e da indi a poco spirò.

XXI. Saputosi l'infame caso, il popolo, perduta pazienza, tumultuò; e sì la giusta ira lo straportava, che sarebbe corso a imbrattarsi nel sangue de' padri Serviti (un de' quali era il parroco che rifiutò i sagramenti e negava i funerali) se non fosse stato dalla guardia cittadina, e da opportuni bandi del municipio e della questura, raffrenato. Non di meno assali il convento, proverbiando il parroco. Il quale, interrogato dal sindaco, intramessosi per impedire scandoli maggiori, allegò di avere così fatto, d'ordine dell'arcivescovo, Questi, veduto la tempesta, erasi ritirato a Pianezza, terra poco lontana da Torino. Andò a lui il ministro sopra la guerra. Da prima provollo ostinato. Non potere forzare il parroco. Mostratogli la costui dichiarazione dell' ordine ricevuto, confuso, non sapeva che rispondere; e tuttavia barbugliando, perseverava nel rifiuto. Finalmente, dettogli che il popolo, a fatica raffrenato, minacciava di fare man bassa, e ch' e' sarebbe tenuto mallevadore, spaurito calò, e permise l'esequie. Le quali tanto più grandi e onorevoli riescirono, quanto più iniqua appariva la persecuzione. I due Consigli, il municipio, milizia civile, i ministri di Stato, gli ambasciadori forestieri, i collegi nazionali, i fuorusciti di tutta Italia, molti maestrati e ufficiali pubblici, e immensa calca di popolo circondavano la bara, sulla quale d'ogni parte piovevano fiori. Il clero vi appariva scarso, e seguivalo il parroco stesso che negò i sacramenti. Al vederlo, ribolliva lo sdegno pubblico; che non traboccò: quasi paresse vendicato l'oltraggio da si solenne mestizia d'ogni ordine di cittadini. Per più giorni durò il tribolo; non più a testimonianza di amore al defunto, che a dimostrazione di odio contro la setta.

XXII. Ne potendosi lasciare impunito lo scandolo, furono sbanditi i frati Serviti, e i loro beni incamerati. A monsignor Franzoni, dicono, che fosse prima imposto di rinunziare al vescovado di Torino; ma rifutlasse risolutamente. Incarcerato e condotto nel forte di Fenestrelle, rimasevi circa due mesi; sl messa la causa nel tribunale di appello, fu condennato all'esilio, e i beni della mensa sequestrati. Rimovaronsi i pignistici dei suoi devoli, non solo in Piemonte, ma ancora fuori. Paragonavanlo con Pio VII, ande'esso tratto per prepotenza secolare in quel carcere. Celebravanlo per glorieso martire, e vero campione della Chiesa di Cristo. Porgevangli presenti di valuta, e conforti a sostenere la indogna guerra, e aspettarsi tanto più splendido trionfo. En pari tempo, piangevano la santità de'chiostri violata, gli altari vedovati, la religione sprofondata: sperando con questi e altri clamori di commovere i popoli; i quali, anzi, restavano indifferenti, o più indignati di tanta i poerisia. Non era vitupero che non dicessero a'ministri regii; e se non investivano il re direttamente, vietandolo la legge, bene indirettamente adoperavano di spaurito; quasi glà loi inferne sotto i suoi piè fosse spalancato, e le demonia in atto di travvelo.

XXIII. Ma per quanto i rettori piemontesi mostrassero disprezzare quella guerra pretesca, tuttavia non dissimulavano il pericolo del troppo prolungaria; e desideravano un qualche accomodamento colla Santa Sede, o almeno di provare al mondo, che non era stato per loro, che non si procacciasse. Spedirono a Roma il cavaliere Pier Dionigi Pinelli; cui stimarono non solo il più acconcio a trattare negezi gravi con prudenza e sapere, ma ancora tale, da non dar ombra per massime di libertà esorbitante. Ma il papa, allora più che mai crucciato pe' fatti dell' arcivescovo di Toring, non gli fece buon viso: e nel medesimo tempo, un gran mormorare si levò ne'giornali piemontesi per quest'ambasceria, argomentandone i più sbrigliati un trabocchetto per mandar male le leggi siccardiane, e con esse lo statuto fondamentale: tanto più che il nome del Pinelli tenevano di mal'uria ; come quello che servi a'due accordi cogli Austriaci; contre ai quali non cessavano mai di gridare. E propalavano, che il buon conte Siccardi avesse chiesto licenza, e senza lui un governo tutto pretesco sarebbesi raccozzate. I mene corrivi a giudizi estremi, ragionavano: Perchè mandare il Pinelli a Roma? Che i preti cedano, non è da sperare: dunque, bisognerà che cedano i Piemontesi; o la commessione pinelliana si ridurrà a una ridicola ceremonia. Più dignitoso e savio partito era lo starcene tranquilli, e badare a' fatti nostri; lasciando rodere chi non altrimenti è possibile sgarare, che col non parere di temerne.

XXIV. Più malignamente ne' diari chericali discorrevasi dell'ambasceria del Pinelli. Divulgavano: non avere il santo padre voluto riceverto, che in privata udienza; ed entrato in materia, non averlo lascialo seguitare; onde pien di rossore essersi dovuto dalla presenza del sommo gerarca dipartire. Il quale, a fin di premunirsi da qualunque tranello, aver fatto proposito di affidarai al consiglio de' venerabili e sapientissimi cardinali; e protestato di non mai, e poi mai, trattare, fino che l'arcivescovo di Torino non tornasse al suogregge, e la legge siccardiana non fosse annullata.

Adunque, si per questi clamori continui e scandalosi che si facevano in casa, e si perchè veramente il cavalier Pinelli trovò terreno cotanto malagevole, da non essergli possibile nè pure di appiccare una pratica, non che di venire a un accordo, fu dopo alcuni altri giorni richiamato. Il che piacque agli amici della libertà piemontese; perchè toglieva per allora, che alcun concordato si facesse colla Santa Sede; che, per quanto si tenessero gli occhi aperti, non avrebbe mai polulo riescire alla podestà civile vantaggioso. Ma i chericali gridavano: Ecco l'ambasciador sardo tornarsene colle trombe nel sacco: ed era ragione che ciò fosse; pigliandosi a cozzare con chi rappresenta Iddio in terra. Bell'onore per la nazion piemontese e per la corona di Savoia. Ma, per lo sciagurato governo di nomini inocriti, esserci condotti a vivere in aperta guerra col capo della Chiesa. E già ne cominciamo a provar l'onta; alla quale seguiteranno gastighi e calamità. Ma non tutti colle ministerali resie parteggiare: la gran massa del popolo piemontese essere cattolico, e con dolore e rammarico sopportare questa spirituale schiavitù; impostagli sotto pretesto di bugiarda libertà temporale. Nè Iddio, liberator vero, vorrà lasciarci lungamente negli odiosi ceppi; come non lasciò il suo diletto popolo fra quelli dell' Egitto. E peggio dell' Egitto essere il piemontese regno addivenuto: trionfandovi il disprezzo della

religione e della morale; potendosi in pubblico svillaneggiare i ministri dell'Agnello; e, orrendo a dire, mettere lo mani addosso agli unti del Signore. Che più restare, se non che il regno sardo si dichiari scismatico, o turco, o altro più abominabili culto?

XXV. In tanto, succedeva altro scandolo. Il re avea mandato in Sardegna commessari per certificare la quantità delle decime, l'entrata delle chiese, de'luoghi pii e de'corpi religiosi, e le gravezze diverse. Costoro, indirizzandosi a' orelati dell'isola per avere i necessari ragguagli, tutti, più o meno, s' erano piegati. Solo l' arcivescovo di Cagliari, dopo quel di Torino, principal nodo della setta, ricusò e minacciò. E poiche non era da ridurlo al dovere, seguestrarongli di forza le carte richieste. Per lo che l'arcivescovo, senza più, mise fuori un atto di scomunica, da cogliere issofatto (così diceva) gli autori, cooperatori, consenzienti ed esecutori dell' ordine: che è quanto dire, questo fulmine (se avesse avuto potere di nuocere) avrebbe colpito il re, i suoi ministri, i commessari, il magistrato di appello, il ministero pubblico, e quanti obbedito l'avevano. Mancò poco che il popolo, il quale già odiava l'arcivescovo, sapendolo tutto cosa de' gesuiti, non s'abbottinasse. Svillaneggiollo, mostrando di non fare alcun conto di sue scomuniche.

XXVI. Ma tutti i vescovi piemontesi scrivevano lamentando elettere al papa. Il quale, non meno lamentando, risponteva loro; e delle risposte papali si faceva grande divulgazione, quasi di suprema e inappellabile autorità. Tuttavia non giovando, cominciavano, con più strana malignità, a invocare la ragion dello statuto, cui spasimavano distruggere. Dicevano: ch'esso per primo articolo dichiarando religione dello Stato la cattolica apostolica romana, violavalo chiunque non ciecamente s'inchinasse al suo infallibile e supremo oracolo, che è il ponteliec; senza che provi nulla, le sisses novità essere state fatte nell'imperio d'Austria, nel reame di Napoli, e di Francia, e in altri paesi cattolicissimi e alla sede romana fedelissimi: chè, oltre al non formare buon argomento gli abusi, ancor che tollerati, non avere

mancato il sommo pontefice di protestare contro dette usurpazioni; che rinnovandosi, più tosto crescono di reità per lo scandolo maggiore che arrecano, di quello che potessero mai diventar legittime e oneste.

XXVII. Ne gli scrittori chericali atlaccavano solamente gli uomini del governo per conto delle loro ragioni, buone o no che fussero; ma in questo si accontavano co' popolari, per garrirlo di mala amministrazione; dicendo l'erario esausto, gli accatti e balzelli cresciuti, le ingiustizie per favore protette, incoraggiti i delitti, ogni cosa in perdizione.

XXVIII. Consultandosi di dare successor degno al Santa Rosa nel governo (nè allora, con tante controversie accese e fazioni diverse, era facile eleggere rettori che non dispia-cessero), parve da scegliere il conte Cammillo Cavour; mostratosi de' più zelosi sostenitori della libertà moderata, e partigiano altresi della libertà de' commerci, secondo le nouve dottrien inglesi, e le antiche italiane. Nè uomo più attivo, risoluto, della scienza di amministrare instrutto, era forse in tutto 'l regno. Vacando pure la soprintendenza a' pubblici studi, vi fu messo il senatore Pietro Gioia; che se bene non piemontese, pure, per la fama dell'ingegno e per le cariche sostenute, era in grande estimazzione lenuto.

XXIX. Terminata in questo medesimo tempo l'annuale discussione degli affari pubblici nel Parlamento, davasi principio alla nuova. Il re favelbi co' medesimi sentimenti che altre più volte gli avevano procurato applauso e henevolenza. Se non che, dichiarando ora, che senza mancare di reverenza alla Santa Sede, arebbe mantenuto salda la libertà dello Stato, fu ancora più vivamente e universalmente festeggiato. Nè era lode che di lui non si dicesse e ripetesse ne' cerchi e ne' giornali. Notavano, e maggiormente coloravano le sue parole finali: « la fermezza degli Stati provenire dalla confidenza de' popoli, fondata nella fede de' principi e nella rettitudine de' loro ministri; a quasi per cavarne argomento di biasimo a quelli, che della muova costituzione si erano spacciati, o in via di spacciarsi.

XXX. Ancora ne' giornali di Toscana, dove un resto

era ancora di libertà di scrivere, innalzavasi alle stelle il discorso di Vittorio Emanuele: e le considerazioni degli scriftori piemontesi trascrivevansi. Da indi in poi, non fu che dir lodi straordinarie del governo piemontese da una parte, e obbrobri d'ogni sorte dall' altra. Quanto più ne' diari tiranneschi era rappresentato fucina d'ogni abbominazione, esempio di ogni miseria, vitupero delle genti: ne' diari de' costituzionali era detto arca d'ogni bene, colmo di tutte felicità, onor d'Italia e del mondo civile. Se i lodatori amplificavano, perfidioso intendimento avevano i vituperatori. I quali non cessavano di tempestare altresi nel Parlamento i ministri del re. In senato, il senatore Luigi di Collegno moveva acerbissime querele, che nel cattolico Piemonte si seguitasse a vivere in guerra colla Santa Sede. Rincalzò l'accusa il senator Della Torre, altra lancia del chericato: mostrando che l'accordarsi col papa era necessario quanto che lo Stato riacquistasse la pace religiosa; senza cui sarebbe tosto o tardi perito. Rispondevano i ministri reali, essere impossibile fare accordi colla corte di Roma, che nè pure vuol riconoscere gli oratori nostri. Proposto un voto di censura pe' rettori, il più de' senatori ricusarono: e quanto più scornati i partigiani del clero, maggiormente s'accendevano, e laide contumelie vomitavano: da non potersi dire se più i rettori pazienza, o gli altri furore dimostrassono,

XXXI. Ma se a' tiranneschi non succedeva annientare la libertà in Piemonle, non falliva l'opera loro negli altri paesi d'Italia. In Toscana seguitavano le apparenze d' uno stato che si voleva mutare; mancando cuore di farlo d'un colpo: ciob prevalevano la menzogna e la ipocrisia (vizi più a' svigoriti popoli consentanei), mentre altrove imperversavano la crudettà e il terrore. Oltre che, ancora nella soppressione della libertà, dovessi l'esempio seguire dell'imperadore, che con bilanciata lentezza procedeva. Avvicinandosi il tempo de comizi comunali, secondo la nuova legge, si facevano, per raccomandazione di candidati, ragunanze preparative; mà non più in pubblico e con clamore, sì in segreto e nel silenzio; proponendosi uomini di timida o di

nessuna politica. In qualche giornale, ancor tinto del color popolare, se ne sbraitava; ma senza effetto. Omai la nazione non era più co' popolari; e poco stava che non si spiccasse altresi da'moderati. De'quali si andava adagio adagio scoprendo i veri da' falsi. Questi tornavano a essere quel che innanzi alle riforme del 1847. Gli altri, quantunque non molto potessero da quelle rappresentanze comunali sperare, pure non lasciavano di esortare gli elettori, perchè in buon numero concorressero a' comizi, nè con diffalta colpevole dessero pretesto a' rettori di argumentarne contrarietà pubblica ad ogni maniera di assemblee; e seguitare con questa scusa a tenere interrotto il Parlamento. Il gonfaloniere di Firenze, costituzionale non pur sincero, anzi acceso, fece un bando, da mostrare i pericoli derivanti da trascuranza di si santo dovere. A dir vero, la ignavia toscana, per questa prima volta, fu vinta a bastanza; non mancato a' comizi il numero degli elettori, voluto dalla legge.

XXXII. Fra tanto, gli scrittori de' giornali, con quel po' di spirito che era loro lasciato, non cessavano ad ogni occasione di punzecchiare per la sollecita rinnovazione dello statuto. Difficoltà grande era a' que' giorni di provvedere all'erario. I rettori sottoponendo al principe lo specchietto di entrata e di uscita per l'anno milleottocencinquanta, e dimostrando che la entrata era ancora dalla uscita superata di cinque milioni cinquecento ottantatre mila lire, proponevano nuove tasse e gravezze. E il principe, approvando, decretava: che la tassa di commercio fosse raddoppiata; che di due quattrini per libbra crescesse il pregio del sale; che le esazioni pe' diritti di registro e bollo fossino d'un decimo più: che si pagasse quattro quattrini per ogni lira di un'annata di rendita, proveniente dai crediti privilegiati o ipotecari, iscritti per titoli di cambio, imprestito, deposito, resto di prezzo, conguaglio di divise, permuta, accomodamento, censo, legato annuo, vitalizio, e per qualunque altra causa, eccetto i fitti e i livelli.

XXXIII. Gridavano per tanto: Non esser vero che i ministri regii ci facciano assonnare; svegliandoci con novelli

aggravi, e notificandoci, pel cominciato anno, un difetto di più di cinque milioni, non ostante uu aumento d'entrata d'un milione e dugento mila lire, e un debito pubblico di trenta milioni, testè creato. E sarebbe riparabile il male, se i medici fossero abili. Tante sono le fonti di prosperità e di ricchezza in Toscana. Ma essi più ancora inetti che tristi si mostrano. Non hanno concetto intero del corpo da curare: nou distinguono le parti buone dalle infette, uè fin dove il morbo si distenda. Vanno a teutone: e in luogo di ridurre a sanità le parti inferme, corrompono le sane. Ma qual concetto di buona amministrazione si potrebbe attribuire ad uomini, che, un giorno, traggono da' cittadini trenta milioni a titolo di debito pubblico; un altro giorno, andando controalle precedenti promesse, si appropriano somme avute per anticipazione, e agumentano la tassa prediale; e un altro dicreano imposizioni nuove, raddoppiano le vecchie, senza seguire uessun principio, senza tenere alcuna regola, seuza accettare un compiuto riordinamento della pubblica tesoreria? Cresceudo del doppio la tassa di commercio, è come rimettere la tassa dell'un per cento sulle mercatanzie che entrano nel porto franco di Livorno, già tolta pel danno che cagionava; giudicaudosi ogni impaccio al livornese commercio, rovina per tutta Toscana. In oltre, se la parte meno agiata delle popolazioni lamentava nel 1848 l'eccesso del prezzo del sale, maggiore che in qualunque altro paese, che non dee dire del 1850, ancor più gravata dalla tassa sulle persone? Stolto quanto gravoso riescire poi l' aumento de'diritti di registro e bollo; insegnando l'esperienza, l'erario a luugo tauto meno ricevere quanto maggiore è lo spendio per contrattazioni e atti giudiziari. Finalmeute, la tassa sulla rendita de' capitali ipotecati riescire nuova gravezza a' possessori de'foudi, facendo crescere la ragion del frutto, e quindi la condizione de'debitori peggiorando. E ne' resti di prezzo, e conguagli per divise e permute, pagarsi due volte per il medesimo subbietto. Ne' legati annui, ordinariamente destinati agli alimenti del legatario, come pure ne' vitalizi, essere crudeltà diminuirli con tassa. Nè manco crudel cosa

riescire per le doli; il cui frutto serve a sostenere i pesi del matrimonio, e quindi alimentare intere famiglie. Arrogi l'alira enormità, vietata dallo statuto stesso, di giudicare sel tribunale straordinario de' consigli di prefettura i piati, che per si fatte tasse sorgessero; pervertendosi così anche gli ordini delle giurisdizioni. E dopo tutto ciò, dopo imposto ed essitto nuovi tributi, non arrossano di seguitare a dire, che ne chiederanno permissione ai Consigli. Se questo non è insultare al pubblico, e calpestare lo statuto, converrà alle cose i nomi mutare.

Attribuendo, in oltre, i rettor i lo sperperamento, e quindi la necessità di nuove imposte, alle passate vicende, e particolarmente al governo de così detti democratici, gridavasi a 
più alta voce : ch' essi mentivano; e innanzi che di riforme 
e mutazioni si ragionasse, eravi già nel tesoro un male di 
circa tre milioni: onde essere non pure ingiusto, anzi iniquo 
gittare accuse, quasi di mal tolto, contro persone sofferenti 
nelle carceri o nell'essizio.

Ma i rettori lasciavan dire; sapendo che fuori di parole, non altro altora avevano a temere. Nè perciò gli scriitori si acquetavano, e tornavano al solito predicare: Non mettessero nuove gravezze; colle quali ne l'erario archbero mai risarcito, e arcebbero ausi rovinato maggiormente lo stato del possessori, e con esso l'agricoltura e l'industria. Solo mezzo di rimediare con fondamento, essere di secemare le spese, riducendo il gran numero de' pubblici ufficiali; pe' quali potersi dire, una metà della popolazione pagare per sostentar l'altra: il che quasi equivalere alle tanto e giustamente abborrite teoriche de' socialisti, che vorrebbono lo-Stato provveditore generale di tutto l' popolo.

XXXIV. Ciancie, rispondevano i rellori; e per più giorni, o mesi, di tralto in tratto, sospendevano i diari che le recavano. Ma non così essi facevano mostra di rigori, che agli seriventi ne'diari non crescessero le cagioni e occasioni di muovere lamenti, e rimprocci: che tutti poi terminavano coll' insistere per la sollecita rinnovazione dello statuto. Fu creduto far cosa civile, domandar parere a' municipii in-

torno alla legge per la tassa delle rendite. Pure, ne' giornali se ne presagi male; quasi volessesi ai Consigli legislativi sostituirli; e più forte tornavano a predicare osservanza allo statuto: rammentando, e anco ristampando le lettere e gli editti del principe da Gaeta, e le dichiarazioni e protestazioni de' suoi ministri. Maggiormente diè luogo a romoreggiare, che ricorrendo l'anniversario della promulgazione dello statuto, non si permettesse alcun segno di pubblica allegrezza: mentre quasi ne' medesimi giorni i soldati austriaci, che occupavano la Toscana, ricevevano ordine di festeggiare l' anniversario della costituzione data dall'imperadore. Dunque, sclamavano, nè pur lo esempio imperiale valere pe'nostri governanti? Dunque, arem sorte peggiore degli occupatori? Non mancavano altresi voci sinistre ad accrescere la pubblica indignazione, e dar materia a' vaghi di romoreggiare. Dicevasi, che il granduca avrebbe rinunziato alla corona : sarebbesi instituito una reggenza, fino che il figliuolo erede non fosse uscito di pupillo: straordinarie strettezze sarebbero state messe in opera; e nel silenzio d'ognuno, nella compressione d'ogni libertà, nello spavento d'ogni cittadino, sarebbesi cassalo lo statuto, o fatto in quello radicali modificamenti. Che forse indirettamente si tentasse dalla diplomazia austriaca o napoletana di far rinunziare Leopoldo. per la parte di troppo cittadinesco o condescendente fatta in tempi che si volevano cancellati dalla memoria, non è forse da discredere affatto; ma falso era ch'ei mai venisse in questo pensiero. Onde nel diario delle leggi furono siffatti rumori smentiti e dileguati; e quasi più non se ne favellò.

XXXV. Occasion novella a' lamenti e rammarichi porso il chiamare ulficiali napoletani per riordinare la gendarmeria toscana; quasi volessesi mettere in sullo stesso piè, e adoperare al medesimo fine. Certamente furono vestiti della stessa assisa; che divenuta nel regno odiosissima per le passate crudellà, era stata mulata nel 1848. E forse si avea in animo di renderta, come nel regno, prepotente e feroce, se la natura de Toscani non avesse ostato. Cominciato alcuni a commettere atti di arbitrio, comandati o permessi, v'ebbe

chi loro mostrasse i denti; e accadevano qua e là riotte e richiami: da provare a' commessari di Ferdinando, che s'ingannavano a voler fare de Toscani, gendarmi napoletani. In tanto le due corti si stringevano maggiormente per nuovo parentado; a vendo l'ultimo de fratelli del re, disposato una figliuola del granduca.

XXXVI. Veggendo i Costituzionali, che i loro discorsi ne'giornali non faceano pro, usavano altre occasioni, che pur giova rimemorare. Volgendo un anno dalla sconfitta di Novara, mostravano segni di lutto, andavano alle chiese a pregare per l'anime de' morti; chiamayano quel giorno nefasto: aguravano che il sangue sparso fruttificasse il bene, non ancora conseguito. Alle quali dimostranze ombravano i rettori, e tuttavia non s'attentavano d'impedirle; anzi seguitavano far lustre cittadinesche: fra le quali v'ebbe questa, che formato i consigli municipali, e fatto la proposta de'gonfalonieri, secondo la nuova legge, il principe elesse conforme al loro voto; se bene quasi tutti, più o meno, per la monarchía limitata parteggiassero. E subito furono adoperati dalla parte, a rinnovare più autorevol ressa al principe, perché lo statuto rimettesse: porgendo loro il destro gli stessi rettori, che gl'invitarono a solenneggiare il di 12 aprile, per lieta commemorazione del risorto principato. Il municipio fiorentino deliberò (e il suo esempio seguirono altri) di secondare lo invito, con ben determinato intendimento di festeggiare la ristorazione del reggimento civile. Ma ne' giornali scrivevasi: Con qual fronte i rettori chiamano a festeggiare un giorno, di cui non fanno che rendere sempre più amara la ricordanza ? È egli forse colle continue e sfacciate violazioni dello statuto, che pretendono di far rallegrare il popolo, che si levò a vendicarlo dell'abbandono in che lo pose il principe, fuggendo? E perchè festeggiare il 12 aprile, quando non si festeggiò il 13 febbraio, quasi per avvertirci, che dello statuto non volevasi omai più sapere? Dopo averci tolto la libertà, per giunta ci scherniscono. Ma il popolo saprà mostrarsi degno di sè stesso; e se, per violenza di armi forestiere, non può fare subito le giuste vendelte, nè pure vorrà che gl'ipocriti rettori si vantino d'averlo partecipe nella bugiarda allegrezza.

XXXVII. In tanto si spargevano e appiccavano cartelli per distogliere la gente di andare al tempio. Uscivano in pari tempo guardie per incarcerare gli autori dello scandolo. Fecesi la solennità coll'intervenimento del principe : mescolati soldati austriaci con toscani. In sul finire della sacra ceremonia, d'un nero nugolato usci furioso temporale, con tuoni, lampi e grandine grossa; quasi paresse che il cielo crucciato sdegnasse quelle preci. Per più, cadde un fulmine, presso l'ospitale militare de' Tedeschi. Ma ne per le grida de'mal contenti, ne per questi segni celesti, mutarono le cose : non ostante il continovato punzecchiare della parte detta costituzionale; che veggendo ogni di più disperata l'impresa di prevalere con mezzi legittimi e temperati, ivasi un poco raccostando a' democratici: a guerreggiare i quali non aveva dubitato, pochi mesi addietro, collegarsi co' monarchici assoluti, sperando poi di metterli da banda; e in cambio, fu messa. Cosi, per superbia e codardia, era or di qua, or di là : da innuzzolire meglio le passioni estreme, che tenere quella mezzana via, in che pur l'ottimo della libertà riponeva. Io non accuso alcuno: ma dico i vizi delle parti.

XXXVIII. No la detta riconciliazione de' costituzionali co' democratici era sincera, serbando ognuno gli stessi rancori; ma s' accontavano per dispetto a cui gli uni e gli altri avevano cagione di odiare. E seguitavano a mormorare contro a'rettori, usando l'autorità de' novelli monicipii. I cui consigli, appena eletti, erano incitati a far petizioni per la rinnovazione dello statuto. Il primo esempio fu dato dal municipio di Massamarittima, e seguirnolo altri. Gli incresceva forte a chi governava; e non sapendo che rispondere, a prevenire altre Instanze, faceva, col mezzo de' prefetti, assapere a' gonfalonieri, che non istessero più a fare di quelle dimostrazioni, e si accertassero che, alla prima opportunità, il Parlamento sarobbe stato ricominiato.

XXXIX. Però, di celato, e quasi di soppiatto, erano questi avvertimenti fatti da' ministri di Stato; che da un lato volevano si conoscessero, per ammorzare quel fervore de'costi-Inzionali: e dall'altro lemevano di non porre maggiormente sè stessi in compromesso. Con tale intendimento cercarono. o concessero, che si pubblicasse un diario, da contenere, sotto il bugiardo titolo di Conservatore costituzionale, scritture in difesa de' pubblici atti; e così adagio adagio acconciar gli animi alla piena rinnovazione dell'impero assoluto. Di che accortisi i compilatori de' giornali costituzionali, fu continuo contendere: se non che le costoro querele erano suoni che si perdevano per l'aria. Ad ogni tratto, or l'uno or l'altro erano fatti tacere. Poi ripigliavano più lamentosi; da capo era loro imposto silenzio; e tornavano di nuovo a gridare, si i rettori stimarono buon rimedio il tassarli d'avvantaggio. Divennero in cambio più acerbi, e garrivano il governo per inezie; come, se in qualche nomina o editto avesse lasciato i titoli di deputato, o di senatore, o di costiluzionale.

XL. Ma ben altra materia alle loro querimonie fu pôrta in que'giorni. Bisbigliavasi da un pezzo, che l'imperadore volesse col granduca stipulare una convenzione pel mantenimento delle sue milizie di Toscana; e ne' giornali si dava questa novella per colmo di sciagura, Finalmente, la voce s'avverò: e per mezzo de'loro ministri, i due principi fecero un trattato, così concepito: Che il corpo delle milizie austriache, da rimanere temporalmente nel granducato, dovesse essere di dieci mila nomini: che detto numero si polesse variare d'accordo; come pure pel totale sgombramento, richiedessesi d'ambe le parti l'assentimento: che l'imperadore dovesse pensare a pagarle e vestirle, e il granduca a fornirle di vettovaglia e di abitazione: che, finalmente, il comando apnartenesse solo all'imperadore, e fosse obbligo nel granduca di mettere in istato di difesa i forti della città, da essere occupati da'soldati imperiali. -- Imagina doglienze e richiami, dono questo patto. Ecco, alla fine (dicevano a piena gola), smascherata la ipocrisia de' reggitori. Eccoci consegnati, mani e piè avvinti, all'oppressore della patria nostra. Non più Toscani da indi junanzi, ma si Austriaci chiameremci. Chè

nessuno ignora, le convegne fra piccolo e grande, a che tornino. Se il granduca chiedesse lo sgombramento, e l'altro negasse, qual forza, quale autorità opperrebbe mai l'in vero, eiserci di gran sollievo, che l'imperadore paghi e vesta i suoi soldati, quando per albergarli e satollarli ci val più di tre milioni di lire all'anno.

A questi lamenti facevano i ministri del principe rispondere: Doversi anzi questa convenzione, cotanto vituperata, ritenere per segnalato beneficio; chè non potendosi fare a meno di soldati austriaci, bene era non lasciarli nell'arbitrio. ma regolarli con determinate condizioni: e almeno sapessesi il numero e la spesa. Tornando gli altri a rintuzzare queste scuse, era divenuto fastidioso al pubblico si vano battagliare per ciò che, in fine, per nulla faceva mutare lo stato delle cose: conciossiache il male fosse nella dimora degli Austriaci; il resto, più o meno, necessaria conseguenza. Non di meno, i costituzionali protestavano in nome d'un popolo, che stava cheto, deversi il sopraddetto trattato stimare di niun valore, sendo allo statuto contradio. E per più offendere, assicuravano che la corte di Piemonte, come la sola italiana, e quindi delle ragioni di tutta la penisola difenditrice, fossesi richiamata presso tutti i potentati; facendo ridere che si tenesse conto di diritti, co' soldati forestieri in casa; i quali quanto niù sanevano di essere disvoluti, più baldanzosi si mostravano; e qua e là si bezzicavano co'cittadini, che d'ordinario ne toccavano.

XLI. In que' giorni andò di nuovo a Vienna il granduca, insieme colla famiglia; mostrando che la dimora in quella
metropoli non sarebbe stata tanto breve; avendo de' poteri
sovrani temporalmente investito i suoi ministri. Tornossi
a far conghietture e prognostici. Rinverzi pure la fama della
sua rinunziazione al trono di Toscana. Aumentarono i bisbigli, per essere stato colò chiamato dallo stesso principe
il cavalier Baldasseroni, presidente del consiglio regio; e
acquistava certo fondamento la opinione, che si volesse
strignere lega doganale coll'imperadore, a fin di sempre più
l'uno coll'altro Stato accomunare. Non si può dire qual mor-

morare e scieriuare doltrine di pubblica amministrazione si facesse, per dimostrare che la Toscaua era civilmente e materialmente rovinata. Poi seppesi, non altro per allora convenuto, che di nuove costrutture di strade ferrate, per comodo e servigio dello stesso imperadore, quasi avviamento alla lega doganale.

XLII. Poiché taute cose erano succedute ne' due anni precedenti, le occasioni di ricordarle spesseggiavano. Il che sapeva male a quelli del reggimento: parendo loro che con sì fatte commemorazioni si rinfocolassero gli animi ne' desiderii di libertà. Tornando, dopo due anni, il giorno della ballaglia di Curtatone e Montanara, a' Toscani non meno lacrimosa che onorevole pe'loro morti; volevano, secondo il solito, celebrarlo con solennità funebre. I rettori, che vi scorgevano una dimostrazione, della quale la milizia austriaca. chiamata ausiliaria, avrebbe potuto offendersi, non volevano permetterla, se il priucipe Lichtenstein, supremo comandante, non avesse scritto al ministre toscano sopra la guerra in questi sensi: Sarebbe rincrescioso, che per cagion sua non si rendessero i debiti onori alla memoria di coloro, che combatterono e perirono da forti. S' e' uon assisteva a questo santo ufficio, era per non arrecare dispiacere a chicchessia; ma protestava, che sarebbesi di ciò tenuto onorato, e come soldato, e come uno che ebbe occasione di ammirare la loro brayura.

XI.III. Se così scrivesse il generale austriaco per generosità dell'animo suo, o per rendere manco odiosa a'Toscani la preseuza delle milizie austriache, addossando i maggiori odii a' propri governanti, non potrei affermare; ma assai fece dire questo atto. Ecco (gridavano, più che mai inveleniti) per la mercè de'nostri nemici possiamo pregare la pace a' figliuoli, consorti, fratelli, caduti per la patria. Dunque, siam governati da uomini più tedeschi degli stessi tedeschi; e pol ci susurrano, che per cagion di quelli non possono ragunare il parlamento, e son costretti a usare rigorosità odiose. Infami menzogneri; che non hanno il coraggio di essere tristi e crudeli quanto e come verrebhono. Conculcano la liberta del paese, non per comando degli Austriaci, ma si gli Austriaci mantengono, per essa conculcare; e Dio sa come spiriterebbero, se questi per un istante solo facessero vista di partirsi: onde hanno mestieri di piaggiarli, carrezzarli, contentarli in ogni cosa; anco in quello che essi stessi non desiderano.

XLIV. A' quali garriti, inalberavansi i reali ministri; e non essendo ancora risoluto di togliere ogni libertà di scriveva a stampa, percotevanla di traverso; e come ne' giornali scrivevano parecchi non nativi toscani, ma qui da lungo tempo dimoranti, bandeggiavanli. Ne giovava mostrar loro, che non rimediavano, restando di scriventi toscani, che aveano nigegno e lena da mettere in luce i loro errori e le loro colpe. Seguitorono per tanto a far lamentii; co' quali congiungevano sterminate lodi a' rettori piemontesi: quasi in quel regno fosses il colmo d'ogni bene; altrove, d'ogni male. Nell'anniversario della morte di Carlo Alberto (nel cui nome allora la libertà d' Italia simboleggiavano), quanti più segui di lutto si potevano, fecero. E da ogni cosa traevano partito a pungere chi seguitava a usurpare l'autorità de' Consigli. Noterò le più importanti.

XLV. La corte inglese aveva chiesto al granduca un compenso de' danni sofferti da' suoi nazionali in Livorno nel tempo che questa città fu dagli Austriaci sforzata colle bombarde. Ricusò, dicendo non essere giusto ch' ei avesse dovuto provvedere alla sorte de'sudditi inglesi più che non aveva fatto pe' propri. Ma gl' Inglesi, o per avidità mercantesca, o forse per fare le solite mostre liberalesche, osteggiando un governo tornato o vicino a tornare dispotico, non cessavano d'insistere. Il granduca si rivolse allo imperadore : questi se ne dolse colla regina d'Inghilterra. La quale non perciò acquetavasi: onde parve da rimettere la differenza in un arbitro. La cui scelta fu cagione di grande mormorio; perchè avendo la corte britanna proposto il re di Piemonte, il granduca ricusò. In cambio, prescelse l'imperadore delle Russie. Ne quel negozio ebbe altro effetto, che di rendere maggiormente l'autorità de' rettori fiorentini odiosa.

XLVI, I tribunali, stati si timidi a punire gli scrittori ne' glorni della sfrenatezza, di straordinario rigore allora facevano mostra; da provare, che se bene liberi si dicano, pure in effetto, e quasi forse senza accorgersene, soggiacciono alla forza de' tempi. Un compilatore di giornale era stato citato in Firenze dinanzi alla corte regia, per aver publicato parole ingiuriose contro una recente enciclica del papa, Innanzi di difendersi dall' accusa, protestava che quel tribunale non aveva autorità di giudicarlo; poiche lo statuto rimetteva i giudizi dello scrivere a stampa ai cittadini con giuramenti. Nè il principe poteva cassarli. La corte rispose, che lo statuto era stato distrutto dai democratici; e il principe, armato di pieni e straordinari poteri, aveva potuto dar balía alle corti regie di sentenziare contro i reati degli scrittori. Richiamaronsi allora i costituzionali alla suprema corte di cassazione; mandando, a sostenere lor ragioni, Vincenzo Salvagnoli, come il più facondo avvocato della loro parte. Il quale, con grande solennità, cominciò: Non trattarsi di causa privata, ma si di tutta la nazione, del principato e del principe. Non essere stata mai per diritto assoluta la monarchia in Toscana. Per nuovo patto scritto, essere tornata civile anco di fatto, mercè dello statuto del 15 febbraio 1848; messo in atto e giurato dal principe il di 26 giugno dello stesso anno, nella prima convocazione de' Consigli legislativi. Nė la fazion de licenziosi, nė i magistrati da quella creati, aver avuto potere di cassarlo. La stessa polenza essere pure mancata al principe, richiamato dal popolo, che vinse la fazione. Le transitorie e straordinarie facoltà ch'ei prese, essergli state buone per fronteggiare a' transitori e straordinari pericoli, ne' quali credeva trovarsi allora lo Stato; non mai per far leggi nuove, e cassare instiluzioni dallo statuto consacrate.

XLVII. Molto popolo curioso, in mancanza di altri dihattimenti, assisteva a questo giudizio. La corte suprema, rigettando il richiamo, sentenziò, che lo statuto non era stato mai cassato, ne il principe lo aveva violato, o potera violarlo; ma essendo sospeso, avera potulo a buom diritto sostituire a' giudici del fatto i giudici ordinari. In sostanza, la sentenza del tribunal di cassazione diceva il medesimo della corte regia. Ma parve da attribuirle significato diverso, si per la maggiore autorità che aveva, e si perchè era stato propalate con gran paroloni, che dalla sua decisione pendeva la vita o la morte de' Toscani; cioè di sapere se erano schiayi o liberi. Quindi sclamavano: Essersi perduta la ragion del richiame, ma salvato lo stato: la corte suprema aver mostro, che la magistratura dev' essere palladio di libertà. e tutela del principato e del principe, purchè obbligati con leggi : essa aver della patria e della quiete pubblica ottimamente meritato, correggendo l'errore pernicioso della regia corte. - Si fatti piati si rinnovarono co' medesimi effetti: senza che più il pubblico omai sapesse giudicare in che forma di stato si vivesse: parendo contraddizione fra le dichiarazioni de' tribunali, e il fatto.

XLVIII. Essendo richiesto il consiglio municipale di dire il suo parere sul miglior modo di regolare la nuova lassa delle rendite, e avendo il consiglio commesso all' avvocato Casamorata, e ai marchesi Ridolfi e Capponi, di esaminare la cosa, riferirono, non potersi, vistandolo lo statuo. Ció porse un po' di materia ai giornali per rinfrescare cittadinesche ragioni. Altra occasione a inutili querele venne dal municipió di Livorno; in vano supplicante che fosse totta quella città dalle strettezze di guerra. I partigiani di governo dispotico, per adonestare il riduto, spargevano: la parde boona e industriosa del popolo livornese non pur desiderare quello stato, anzi far voti che seguiti; perchè non arrecando molestia e oppressione ad alcuno, produce che vivendosi più sicuri dalle commozioni de' licenziosi, maggiormente il commercio, e con esso la prosperità generale, florisca.

XLIX. Nel mese di agosio, festeggiando la città di Siena, per onore della Vergine assunta in cielo, quel popolo, già naturalmente brisos, suole commoversi a straordinaria allegrezza, con ispettacoli d'inveterata consuetudine. O che i rettori avessero qualche indizio che dette feste si volessero far servire a movimenti, o le giudicassero pericolose per i segni e colori de tempi della republica, fecero incarcerare alquanti giovani; altri ne ammonirono; a più d'uno probibrion di andare a Siena. Gridavasi do oni parte: Esser questo un procedere insolito, ancor quando in Toscana era assoluto il regnare: meglio sarebbe stato probibri le fesle, che molestare tanta gente da bene, e turbare la pace di non poche famiglie; — tanto più che i novelli gendarmi, foggiati alla napoletana, si provarono di usare violenze, pure alla napoletana.

L. Erano le cose a tal termine, che i rettori dovevano prendere una risoluzione; mal accordandosi il fare da despoti, e lasciare quasi piena libertà di sindacarli in pubblico. Oltre, che, quello stato di sospensione e d'incertezza, non contentava nessuno; recando inquietudine ancora agl' indifferenti, per paura che non ne venisse danno al civanzo publico; sentendosi dire, e forse era vero, che i banchieri negavano credito a un governo che non si saneva se assoluto o libero fusse. Riteneva l'obbligo di aspettare che inuanzi si dichiarasse lo imperadore, il quale seguitava a mostrare di non aver fretta. Aggiungevasi, che con principe di natura titubante, i ministri di Stato non erano fra loro d'accordo: parendo ad alcuni, che dono le recenti protestazioni, era troppa sfacciatezza il decretar casso lo statuto; e, come suole la gente, mansueta per dappocaggine o infingimento, trovarono il compenso di annunziarlo sospeso a tempo indeterminato, quasi prenunzio del definitivo annullamento.

LI. Questo decreto fu di pochi giorni preceluto da parziale rinnovamento del consiglio regio. Si deponevano il Capoquadri e il Mazzei; l'uno della giustizia, l'altro del culto ministri. Spargevasi da'loro amici, che avessero chicsto licenza al principe fin da quando stipulò il trattato pel manteniamento delle milizie austriache; e solo per non fare scandolo, aspettassero, che non subito fosse notificata: facendo non poco ridere, che quello scrupolo albergasse in chi avea totto il magistrato coll'occupazione austriaca. Da altri era detto, che il Capoquadri, venuto in uggia a' suoi colleghi, sperimentatolo poltrone, soperchiatore, da non

operar egli, e l'opera altrui con sofisterie attraversare, eransi indettati di farlo uscire; e per meglio colorare la cosa, gli procurarono la compagnia del Mazzei; che di natura schietto e leale, desiderava veramente di uscire da un consiglio, rendutosi ogni di più odioso. Per la deposizione di questi due, non sapeva bene il pubblico se argumentare megllo o peggio. Aspettavasi con ansietà la scetta de' successori; indugiata per non sapersi bene cui chiamare. Correva voce che alcuni ricusassero: la quale, vera o no, faceva maggiormente aguzzare le lingue a prognostici e cicalecci: che se non commovevano il paese, omai tornato nell'antico torpore, certamente lo scandolezzavano. Finalmente, il 10 settembre, il diario pubblico notificava, che per gli ordini della giustizia il principe eleggeva Niccolò Lami, senatore e procurator generale della corte di cassazione; e per gli affari ecclesiastici, Giovanni Bologna, antico presidente del buongoverno.

LII. La elezione del Bologna dava cattivo indicio; non che ognuno nol tenesse per da bene e dotto uomo, ma avendo sostenuto cariche in un tempo, che non si voleva mai più rinnovellato, pareva presagio della fine del reggimento libero. Tuttavia i costituzionali cercavano ancora d'illudersi, contrappesando la elezione del Bologna con quella del Lami. E ricordavano: Essere stato del consiglio. che compilò lo statuto; avere in quello mostrato larghezza di principii sopra ogni altro; fatto senatore, essere apparso de' più liberi in quell'assemblea; finalmente, aver sempre goduto fama d'incorrotto magistrato, e de'civili ordini desideroso. - Ma avendo in quello stesso tempo Donato Samminiatelli rinunziato alla carica di prefetto, pareva indizio non molto buono, che non si trovasse chi volesse succedergli : quasi ognuno sapesse o sospicasse di non potersene onorare. Ciò faceva pispigliare; e presagivasi, fra l'altre cose, che nuova legge per maggiormente restrignere la libertà dello stampare si apparecchiasse.

LIII. Volgendo scuro e tristo il presente, cercavansi nel passato rimembranze serene e liete. Ricorrendo l'anniversario della istituzione della guardia cittadina, che fece non dimenticabile, per istraordinaria letizia, il giorno 12 seltembre del 1847, se ne discorreva, con lamenti di speranze tradite, di presagi falliti, di allegrezze convertite in lutti. In mezzo a questo dire infruttuoso, il principe notificava per decreto; che non consentendogli lo stato generale di Europa, e particolare d'Italia, di rimettere per allora in vigore lo statuto : e vietando altresi quella condizione temporanea di reggimento il procedere con modo più spedito ed efficace nell'amministrazione delle cose pubbliche, dichiarava sciolto il Consiglio generale, fino a tanto che i tempi non permettevano di novellamente ragunarlo; e quindi ogni podestà riduceva in lui : che per altro arebbe cercato di governarsi, il più che fusse possibile, conforme a' principii dello statuto medesimo. - Succedeva altro decreto per una maggiore circonscrizione al pubblicare giornali; richiedendosi anticipato permesso del ministro per le cose interne. Conoscendosi allora da ognano dove le cose andavano in breve a riuscire. scemò l'ardire degli scrittori; che quasi non ebbero ne pur fiato di mover doglienze.

LIV. Ma il municipio di Firenze, con bell' esempio, adunatosi, deliberò, ad istanza di Ubaldino Peruzzi gonfaloniere. di fare al principe un richiamo : rammentandogli le sue promesse, e aggiungendogli che le prove di fiducia e di fedellà portegli dalla città di Firenze, erano per cangiarsi in cause di diffidenza e di turbazione, per la indeterminata sospensione degli animi sulla futura sorte dello statuto. Fu incontanente cassato il Peruzzi, gastigando in lui tutto 'l corno municipale. E volendoglisi dare un successore fra'nobili fiorentini, nessuno, in fino a' più umili servidori e ciamberlani di corte, voleva saperne. Al marchese Leonetti fu quasi imposto; e se bene non avesse mai dato segno d'animo forte, pure fortemente ricusò; chiarendosi che ancora i desiderosi del rinnovamento della podestà assoluta, si vergognavano di apparire amici di governanti vociferati disleali: dolendosi quelli di si generale e ingiuriosa nimicizia: che avrebbe dovuto ammonirli, quanto sia male promettere al

pubblico ció che non si può o non si vuole attenere; massime in paese come la Toscana, dove in ogni cosa si vuol salvata l'apparenza, e più tosto si farebbe gèttito dell'onestà, che del pudore.

LV. Vollero i rettori dare spiegazione de' due decreti, sperando di attenuare l'odio che da per tutto erasi acceso: il quale, benche impotente, pure non poteva non essere sentito da nomini, che meglio per servilità, che per istinti tiranneschi, calpestavano le leggi della nazione, Ma non fecero pro: e coll'odio pubblico cresceva la necessità di rigori, che sempre più lo inasprivano. Fu vietato per sempre la publicazione di alcuni giornali : impedito talora il leggere quelli stampati in Piemonte: ingiunto a'librai di non vendere alcuni libri che di materie politiche trattavano. Finalmente, domandato da alcuni dell'accademia de' Georgofili il permesso d'insegnare gratuitamente agraria, diritto agrario, diritto amministrativo, diritto costituzionale, economia politica, fu negato: per sospetto che volessero indirettamente promovere desiderii di libera costituzione.

LVI. La tristezza pubblica era accresciuta da morti di chiari uomini. Morivano, a breve distanza l'uno dall'altro, Lorenzo Bartolini, famoso statuario, e delle moderne arti luce e gloria: Giuseppe Giusti, poeta nuovo di versi satici volgatissimi; amato e desiderato, non meno per le civili qualità, che per lo ingegno peregrino: il professore Pianigiani da Siena, ingegnere loadissimo per opere publiche, che attestano del pari il suo valore e la sua onestà.

LVII. Se in Toscana non era felicità, i mali altrove straboccavano. La signoria del nuovo duca di Parma non era si crudele, che non fosse ancor più bestiale, trascorrendo in eccessi da renderla abominevole ancora a quelli che comportano a 'principi l' essere tiranneschi. I quali, per alte, non desideravano tiranno scapestrato e folle, qual' era colui; che non contento di sperperare lo stato con accatti e balzelli nuovi; non pago di aver supposto che i membri del passato governo temporaneo, tutti fior di onestà, avessino

rubato il pubblico, e condannatiti a rimborsar l'erario, tenendo l'uno maltevadore dell'altre; a di 19 mazzo, diceva per bando: Che essendo venuto a sua notizia, vari possessori di terra aver licenziato e seguitare a licenziare i loro contadini, non per giusta cagione, ma unicamente per essersi conserval! sudditi fedeli; ne trovando questi, per la medesima sediziosa ragione, chi volesse accettarli; comandava, che da indi innanzi non potessero dar loro licenza, senza prima giustificarne il perche dinanzi al pretore; che sommariamente esaminerebbe, e sentenzierebbe senza appello.—Nel medesimo tempo, tutte le licenze date dal di 11 novembre 1848 si poi, annullava.

LVIII. In Roma era sempre tirannide scomposta. Non ancora si pronunziavano condanne capitali, ma esilio, carcere, perdita di nfficio e perséguiti, mantenevano in travaglio non meno la gente onesta, che la disonesta; essendo veramente in ciò la maggiore iniquità, che di futti, rei per volontà o per errore, colpevoli e innocenti, purchè non fossero stati partigiani del governo papale, si faceva strazio. Nè in quella confusione di cose, e cieca enpidigia d'incrudelire, riesciva far valere le ragioni della propria innocenza. Seguitava altresl, per gara di comando, poco buona intelligenza fra' cardinali commessari e i generali francesi: quantunque cercassero il più che potevano di salvare l'apparenza; ma non così che il pubblico non se ne avvedesse, e traesse cagione or di beffa e or di scandolo. Il principe Orsini, noiato e mal soddisfatto, rinunziò al ministero della guerra; nè trovandosi chi fra' signori romani potesse o volesse accettarlo con onore, fu ricorso allo svizzero Kalbermatten, già colonnello, e da Gregorio XVI cacciato per ladro dallo Stato, con ordine di non mai più rimettervi piè. Allora parve degno di essere fatto ministro di Stato.

LIX Le feste carnevalesche non passarono quiete. Pu giltato un globo di vetro, da scoppiare, nel cocchio del figliuolo del principe di Canino. Furono veduti fuochi d'artifizio tricolorati fiammeggiare qua e là; e cartelli contro a 'rettori sparsi in gran copia. Per questi segnali crescevano i rigori; e fino a' peli e alle barbe si guardò, proibendosi per allora agli stipendiati pubblici di mostrarle in quella foggia, che ne' passati commovimenti i più usavano, Nel medesimo tempo, l'ira popolare contro a'soldati francesi, anzi che sminuire colla consuetudine, vie più avvampava; spesseggiando le uccisioni a tradimento; con minaccie del general supremo, quanto più terribili, tanto più sprezzate. Questo in Roma. Le provincie, insieme cogl' interni contristamenti delle città, provavano terrori di assassinamenti di fuori. Una banda di ladroni, capitanata da un cotale soprannomato Passatore, con audacia e destrezza incredibile, correva le campagne, e case e villaggi metteva a ruba: in tal modo alla sicurezza delle sostanze e della vita de' cittadini provvedendo i due eserciti stranieri, venuti (dicevano) a restituire la quiete; se pure la licenza degli assassini non fosse più che quella de'novatori da tollerare. In somma, stato più lacrimevole di quello, per ogni rispetto, non era da immaginare; e a gloria si aspettava il ritorno del papa, non per alcuna speranza di franchigie, ma almeno di unfreno a quel cotanto imperversare.

LX. Verso la metà di marzo, il cardinale Antonelli annunziò con lettera a tutte le corti, che il santo padre restituivasi alla sua sede. A' primi di aprile, si parti di Napoli; accompagnato dal re infino al confine. Il quale, prima di accomiatarsi, prostratosi ai suoi piè e divotamente baciatili, chiedevagli la benedizione. Si, vi benedico (diceva Pio IX). e con esso voi benedico il vostro reame; benedico il vostro popolo; nè saprei come esprimere a parole la mia riconoscenza per l'ospitalità ricevuta. Non ho fatto niente, rispondeva Ferdinando; solamente adempiuto al debito di principe cristiano. E Pio, con voce commossa: La vostra filiale affezione fu grande e sincera. Intanto al petto se lo stringeva, e baciavalo in fronte. Baciarono pure i suoi piè i reali principi, e lor séguito. Arrivò a Terracina, dove andarono i pontificii ministri ad incontrarlo. Il 12 aprile fece ingresso in Roma per la porta del Laterano; nella cui piazza erano schierate milizie francesi e nostrali, con artiglierie, che insieme col

--- Oromination Greater

suono di tutte le campane, diedero il segnale. Fermatosi nell'atrio del tempio, ricevette omaggi da' rappresentanti della città, dagli oratori forestieri, e da' cardinali commessari. Poscia entrato in chiesa, fecesi benedire; e finalmente si ridusse in Vaticano. La sera, fu ordinato che la città s' alluminasse. Nè mancò folla di popolo; senza però gli usati segni di allegrezza pubblica. E facendosi paragone di que' tanti smisurati festeggiamenti per Pio IX degli anni passati, con que' languidi e stentati d'allora, fatti per comando degli stessi rettori, non pareva Roma più dessa. Vogliono che disposizione ad applauderlo vi era; sperandosi o dandosi a credere ch'ei sarebbesi fatto precedere dalla pubblicazione d'un perdono generale: tanto più sembrando allora il perdonare debito di giustizia e di morale, quanto che lo stesso pontefice era stato, o era apparso, accenditore de' primi mutamenti; radice di altri maggiori. Che se bene a lui fossero attribuiti pensieri e volontà che non aveva, a fin di usare il suo nome ne' commovimenti, pure vi avea non piccolo numero, che non si sarebbono implicati, se non lo avessero creduto volenteroso caldeggiatore di libertà: alcuni de' quali poscia, messo il primo piè nella sdrucciolevole via, nè sapendo, come spesso suole, ritrarlo, quando le cose volgevano a'precipizi, restarono involti nelle sciagure degli stemperati.

LXI. Seguitarono, dunque, a regnare nelle città terrore, diffidenza, avvilimento, disperazione. Crebhe la petidia della carta pecuniaria. Seppesi che l'ebreo Rotschild riffittò prestare denaro. Non di meno, settecento mila scuti furono assegnati à cardinali e petalti per indennità de' loro cocchi bruciati. Tornato il colonnello Nardoni a fare il persecutore di stato, fu assalito di pugnale, che non l'uccise. Subito parlossi d'una gran congiura: si fecero inquisizioni, processi: tre furono sentenziati a morte. Il popolo tumultuó, indignato che per un infamissimo perissero: e il papa cambiò la pena in carcere perpetuo. Non era giorno che qualcuno non andasse in esilio, o non fosse rapito in prigione, o casso d'ufficio. La miseria era al coluno. Centinaia di fa-

miglie onorate, prive di sostentamento; non radi i suicidii; frequenti gli omicidii; continui i rubamenti; generale lo squallore. E poi che tante abominazioni erano operate senza strepito, e quasi nel misiero, non parevano alla gente codarda o indifferente si eccessive, da spaurirsene come delle licenze popolaresche. Le quali, per la loro natura clamorosa, riescono meno tollerabili della tirannide.

LXII. II di 8 settembre, andato Pio IX, secondo il sòlito, a festeggiare nella chiesa di Santa Maria del Popolo
la natività della Vergine, sarebbesi nel general silenzio e
mestizia accorto dei mali pubblici, se i cortigiani, o risentimento proprio per quella ch'e' chiamava ingratitudine di
popolo, non lo avesse distolto. E chi un tempo era stato di
plausi popolari vaghissimo, allora dava vista di non curarli; quasi mostrandosi conlento che dalle cure di stato lo
liberassero coloro che volevano senza impacci tiranneggiare. Contano, che più d'una volta a persone lte a visitato,
si mostrasse inconsapevole e maravigliato di certe crudeltà
e violenze che si commettevano da' sosi ministri.

LXIII. Fra tanto, ne' diari chericali si scrivevano miracoli di Madonne e di Crocifissi. Dove avevano spalancato occhi, dove stillato umore, dove spiccatisi da' muri; e altri segni d'ira celeste per tanti peccati commessi. Ma la vera ira esercitavano i crudeli rettori. Una tassa stranissima fu posta sulle patenti, non risparmiandosi professione o mestiere, in fino a' venditori di fiammiferi. Grande e generale fu lo sdegno; e se l'eseguirla non era impossibile, gran numero di officine e botteghe sarebbono state chiuse. Si prese a riordinare i ministeri di Stato secondo gli ultimi decreti: ma fuori de' titoli di moderna forma, rimase la stessa arbitraria confusione di poteri, sotto la sconfinata balia del segretario di stato. Ancora la novella Consulta fu in modo ordinata, che da quella instituita nel 1847 non differi che in peggio: ogni suo attributo restringendosi a esaminare ogni sei anni le spese ed entrate pubbliche. Ne i municipii si acconciarono meglio di quelli creati nel 1831, per opera del cardinal Bernetti. E quantunque i consigli comunali si dicessero eletti dal popolo, pure non essendo il numero degli elettori più di sette volte maggiore degli eletti, svaniva nel fatto quest'apparente larghezza. Finalmente, si fece una legge intorno al reggimento delle provincie, spartite in quattro legazioni, avente ognuna a moderatore un cardinale; e le legazioni sottodivise in delegazioni, e queste in governi, e i governi in comuni. Ma in luogo de'eardinali andarpon prelati, e in alcune elittà furono mandati uomini secolari; non volendo i primi trovarsi a comandare dove tanta polenza s'arrogavano i generali austriaci. Così anpora le poche franchigie promesse co'decretti di Gaeta si ridussero a niente: e può dirisi il pontificio governo colle vecchie forme rinnovallato.

LXIV. Essendo in que 'giorni andato a Roma il confe di Montalembert, grain solsenitore nel Parlamento francese della potenza papale, ricevette da quella corte onori straordinari. Fu dichiarato cittadino romano, coniatogii medaglia d'oro, indirizzatogli discorsi e laudi: tollerandosi ancor questa, di veder celebrati coloro, che più al danno d'Italia avevano, sotto specie di religione, brigato.

LXV. E quasi non fossero a bastanza i mali pubblici. aggiungevansi lutti privati: che riferendosi all'onore delle lettere e delle arti, accrescevano la comune sventura. Già Italia nel giro di pochi anni avea perduto i pochi rimasi della vecchia e venerata scuola de' classici: e uno scapestrato esercito di scrittori e filosofanti nuovi e vani, faceva che ancora degli studi dovessimo vergognarci. In quest'anno mori quasi nonagenario il cavaliere Dionigi Strocchi, faentino; dottissimo in greco e latino; maestro di eleganze nostrali; volgarizzatore meritamente celebrato di Callimaco e di Virgilio; venerabile non meno per la dignità dell' aspetto omerico, che pe' santi costumi antichi. Fino all' ultimo sostenne non solo colla voce (come tauti), ma ancora coll'esempio (come pochissimi) l'onore della buona poesia e della buona eloquenza. Così i migliori ci eran tolti; nè la generazione novella mostrava di crescere su quelle orme. Calamità suprema; e da attribuirle principalmente i mali pubblici. E

vo'qui, a costo di riescire sazievole e molesto, ripetere che, finchè prevarranno nelle lettere le ciurmerie romantiche, e nella filosofia le metafisicherie tedesche, non che acquistare libertà di stato, patiremo la più vituperosa e manco vincibile delle schiaviti, quella dello intelletto. Torno a materia, da cui l'aver voluto notare la prima radice delle nostre miserie, mi avea deviato.

LXVI. Manco scomposta, e più crudele procedeva la tirannide napoletana; se bene aucora consentisse nel diario delle lèggi il titolo di costituzionale; quasi per ischernire anel che aveva distrutto. Al cominciare del nuovo anno, la città di Palermo, stimolata o da memoria del passato, o da disperazione del presente, si sollovò, senza successo alcuno; ridnoendosi il tutto al correre una mano di gente le vie. gridando: Viva la costituzione, viva la Sicilia, fuori i Borboni. Abbaruffatasi con alcune guardie, sopraggiunta maggior forza di soldati, si sbaraglio. Ne questi fatti passavano senza pretesto a maggiori asprezze di qua dal Faro. Furono nuove persone incarcerate: fra' quali l'avvocato Giacomo Tofano, stato prefetto nel 1848; e il Bonanni, già compagno del Bozzelli nel governo, allora magistrato nella suprema corte; uomo de' Borboni benemerito, avendo per loro corso pericolo nel 1801. In questo stesso tempo, andavano intorno note da sottoscrivere per domandare al principe la formale cassazione dello statuto, insieme con la voce che fossero fatte ad istigazione degli stessi rettori, per apparenza di legittimità. Ne valido poco detta voce l' avere gli ufficiali sopra i dazi indiretti mandato una petizione a tal uopo, nè il principe disanprovato; quando ayrebbe dovuto gastigarli, se avesse riconosciuto la costituzione del 29 gennaio del 48, per suprema legge dello stato. Ciò induceva molti a sottoscrivere, tirati più dalla paura che dalla coscienza. Finalmente, a'primi di marzo, il municipio napoletano, già rifatto di uomini servili, presentavagli una petizione di più di ventimila persone, chiedenti la cassazione dello statuto. Altre ambascerie di altri municipi fecero il simile. Ma Ferdinando, pago del fatto. non volle per vane formalità promovere maggiori scandoli.

Con altri modi persuase il pubblico, che alla detta costituzione più non dovesse penasre. Levò dalle spese pubbliche le ordinate pe' Consigli legislativi. Tolse ogni salario agli ufficiati di esses: il diario delle leggi non più costituzionate s' intilolo. Da ultimo (che era il più rilevante), comandò che le milizie, e tutti gli stipendiati, non dovessero più secondo la novella forma costituzionale giurargli fedeltà.

LXVII. Ma fosse la signoria napoletana pur tornata assoluta. Essa tornò avida di sangue e di vendetta. Di cho fecero testimonianza orribible i giudizi di maestà. Per quati si vide il terrore cangiato in tribunal di giustizia; corrotto per mercede testimoni; accettalo accuse false; rigettato discolpe vere; dato in sulla voce agli avvocati; interrotto e minacciato gli accusati mentre si difendevano. In somma, fatto in pubblico quel che in altri tempi appena si osò in segreto: argomento non di maggiore civiltà, come alcuni opinavano, ma di più ardita facciatezza e corruzione.

LXVIII. A' primi di giugno, cominciò in Napoli a discureri la sorte degl' imprigionati per la setta dell'unità italiana. I quali nello squallore del volto mostravano i patimenti sofferti nel carcere. Qualcuno per manifesta infermità non si reggeva in pie. E tuttavia, il presidente della corte, chiamatiti a rassegna, fatto preambolo su' loro reati, comandò che il fisco rinnovasse la querela di offesa maestà. Ma cominciate le interrogazioni, Antonio Leipnecher, uno degli accusati, fu preso da si gagliarda febbre, che bisognò interrompere le tornale. Ricondotto dopo alcuni di ni guidzio, faceva scoppiare il cuore a vederlo meglio cadavere che uomo vivo. Rispondeva boccheggiando; ne il crudo presidente lasciava di tenerlo in quel martoro; si fu forza levarlo. Tornato in carcere, quasi subito spirò. Con questa atrocità ebbe cominciamento il giudizio.

LXIX. Interrogati gli altri, ognuno ritrattò le prime confessioni, dicendo essere state loro fra minacce e formenti strappate. Andava in furore il presidente; i giudici trasecolavano; il pubblico si contristava. Grande era lo scandolo; e mal repressa l'ira di chiunque avesse avulo alcun sentimento

di giustizia. Chiamato Carlo Poerio; e concessogli di parlare, disse:

L'accusa lanciatà sul mio capo, è troppo crudele, toccandomi nella parte più viva dell'anima, cioè nell'onore; unico e vero nostro patrimonio. Pretendesi che io, essendo ministro del principe, dopo la promulgata costituzione di reggimento libero, mi travagliassi per non so quale tenebrosa setta, che voleva la monarchia civile in tutta Italia spiantare. Ma nel tempo che l'abbietto calunniatore non osa affermare di sicuro, il fisco non pure accoglie l'accusa, anzi la rinvigorisce. Quel giorno che l'augusto principe cominciava il reggimento della pubblica libertà, ebbilo per il più avventuroso di mia vita: e rispondendo allo invito fattomi, servii con fedeltà esso principe e la patria; avendo sempre presente il mio giuramento. Chè io nasco di tal sangue, che non mai alla religione de' giuramenti falli. Però, non potei ribattere le accuse fattemi, essendo stato tenuto lungamente al buio del mio processo; e quando ne conobbi l'ordito, presentai la mia discolpa, che per quantunque suppliche io facessi, non fu accolta, nè mi fu permesso di chiarirla in pubblico con documenti irrefragabili. Mancherei, per tanto, a'miei doveri di accusato, di cittadino e di uomo, se mi acquetassi a un rifiuto pronunziato nel segreto. Se la mia voce fosse stata ascoltata, e avessi potuto esporvi tutte le ragioni e indicarvi tutte le circostanze che afforzavano le mie istanze. ho pienissima fede, che nella vostra somma religione, non avreste rigeftato una sola delle mie difese. Toccherò due soli fatti. Nel mio processo è scritta l'accusa di avere io combattuto fra' serragli della città il 15 maggio 1848. Chiesi di provare, che in tutto quel funestissimo giorno dimorai, per cagion d'ufficio, nel consiglio de' ministri di Stato e di la andai a casa il generale Carascosa. Non mi fu conceduto, Poichè le calunnie del Jervolino erano tenute per fondamento alla mia accusa di reo di maestà, chiesi di mostrare con testimoni degni di fede, con titolo di data certa, colla presentazione d'un rapporto segreto, tutto scritto e sottoscritto di mano del mio calunniatore, come io da lunga pezza il conoscessi agente

prezzolato dell'empia setta tirannesca, pagato e largamente pagato per macchinare la mia rovina. Nè pur ciò mi fu consentito; che è quanto dire, ammessa l'accusa d'uno sciagurato, rigettavasi la mia onesta domanda di contrapporle un fatto da testimoni e da documenti autenticato. Io (giovami ripetere) non sono stato ascoltato: l'esame delle mie discolpe fu fatto a porte chiuse. Questa violazione della legge rende sustanzialmente nulla la vostra deliberazione; non potendo i giudici sottrarsi all'obbligo di pubblico dibattimento: che è mallevería non solo per l'accusato, ma ancora per essi stessi e pe'loro giudizi. Se, dunque, per un deplorabile errore, avete altra volta la mia discolpa ributtato, ho ferma speranza che sarete per accoglierla ora, che ne domando la revisione; e vorrete considerare questo mio richiamo non altrimenti che un omaggio renduto alla vostra imparziale rettitudine: conciossiache invitandovi ad essere voi medesimi censori d'una deliberazione non a bastanza ponderata, invocando la legale risamina della mia discolpa, mentre in sul mio capo pende la scure, sento nell'animo di volgervi un nobile voto, che onora egualmente l'accusato, e chi dee giudicarlo.

Avegnachė questo parlare, a un tempo franco e temperato, commovesse, pure la domanda furiflutata. Chiamato a discolparsi l'accusato Niccola Nisco, con gran fierezza dichiara: Essere il suo processo un ammasso di stupide, invereconde, stomachevoli calunnie, e di ridevoli e balorde contraddizioni. Il tristo commessario Annone averlo compilato sulla fede d'un cotal Paladino, vergognosamente espudo dalla milizia, e lordo d'ogni maniera di brutture. — Interrottolo: il presidente, e con voce aspra ammonitolo din on oltraggiare i pubblici maestrati, che avevano la confidenza del principe, l'altro non punto sispotitio risponde: Averle le gigi prevedulo, che anco i maestrati possono peccare; rimanere saldo nel suo proposito di tutto dire e di tutto svelare, e chiedere di liberamente difendersi.

La esamina di Ferdinando Carafa inteneri da una parte, e dall'altra fece rabbrividire. Costui, come fu detto, alla vista dei tormenti e alle minacce, aveva in carcere sottoceritto una lettera, accusando parecchi de'suoi compagni. Punto da rimorso e da vergogna, volle farne in pubblico ammenda. Io sono stato sempre (esclama) uomo di onore: tale mi dicono questo stesso processo, e la estimonianza di uomini chiarissimi. Sola una volta in vita mia non fai onesto, e fu appunto quando m' induceva a scrivere per altrui male arti quel foglio mendace. Domando perdono del mio fallo, in presenza de' miei giadici e del pubblico, a questi miei amici, accennando gli altri accusati.

Favella di poi lungamente Michele Pironti; del quale alcuni fra' giudici, che un tempo l'ebbero collega, conoscevano la vita irreprensibile. Ricordando egli le torture usale in carcere dai commessari di prefettura, per istrappare dalla hocca de' pazienti false e dannose confessioni, interrotto dal troce presidente: Non posso lacere, grida; io stesso fui sottoposto a crudelli prove: chiuso in orrida segreta, giacente all nudo suolo, fra "l puzzo d" ogni generazione d'insetti; ad oltraggio rasomi barba e capelli; privo per un mese e dodici giorni di qualunque vista d'uomo; interdettomi di scrivere alla mia lontana famiglia; da ultimo, fattomi lunga e insidiosa esamina dal comandante del forte, che con blandizie e minacce laide prometlevami la grazia del principe, se avessi rivelafo.

Era stato lasciato ultimo il Settembrini, perchè credevano ch'egli avrebhe delto cose gravi e sdegnose. Ma chiamato all'esamina, faveliò libero e moderato; dolendosi di essergli stato sempre negato di vedere in viso il suo accusatore. Ripsosegli il fisco, che l'arebbe veduto a suo tempo. Ma fo, ripsigliava l'altro, avrei potuto sbugiardarlo in fin dal primo di; nè sarei da tredici mesi in carcere. Ingiuntogli di dire quel che domandava: Nulla domando, rispose; perchè ho veduto che le instanze de'miei compagni sono state rigettale.

LXX. Più ancora scandaloso fu l'esame de' testimoni; la più parte di rei costumi e mala fama. In vece di essere prima ascoltati, e poi raffrontate le cose dette a hocca colle

scritture avanti, procedevasi per converso; e pareva come se si volessero imboccare. Preso il Settembrini da subito sdegno, chiede ad alta voce di essere rimandato in prigione: non volendo colla presenza legittimare quel perpetuo conculcamento di tutte le leggi umane e divine. Il presidente sbuffa e minaccia: l'altro, non ispaurito, aggiunge: Non mi sforzate, signor presidente; ricordatevi che vi ho ricusato per giudice; che potrei ricusare tutta la corte; e nol fo permoderazione. - Minacciato di gastigo per tanta oltracolanza. e pur non cedendo: Lo volete? sclama; e bene, ricuso il giudizio di tutta la corte, cui voi intimorite, e domando un avvocato d'ufficio, che sostenga la mia ricusa: poiche non voglio arrecar pericolo ad alcuno, nè provare il rimorso di far perdere la libertà a qualche amico generoso. - Tutti gli accusati s'alzano in piè; l'uditorio s'agita; il fisco e i giudici cercano di ricondurre la calma; il presidente rimane mutolo: a poco a poco il silenzio si ristabilisce.

Presentatosi il testimone Natale Ardissone, si chiarisce, per documento scritto da lui stesso, essere agente salariato dalla prefettura. Notano gli accusati Poerio e Pironti, ch'ei per legge non può far da testimone, e si il fa. Venuto al cospetto de' giudici il famoso Jervolino, domandagli il Poerio, se tutti i suoi rapporti segreti, fatti al prefetto, erano inseriti nel processo. Quello, sciagurato per natura, e allora dirotto a mal fare, accenna che si. Mentisce costui, ripiglia il Poerio, volgendosi al presidente: ecco un rapporto da lui scritto e sottoscritto, indirizzato a un commessario della prefettura: e chiedo ch'ei qui dica se il riconosce per suo. S'avvicina pallido e tremante; vi getta gli occhi sopra; osserva la soprascritta; balbetta parole tronche: finalmente, serrato dall'accusato, confessa esser suo, e indirizzato al commessario Cioffl. Domandatogli poscia: come mai sanesse che egli, allora ministro del principe, appartenesse a una setta contro il principe, e si affidasse di chiedergli ad esservi ascritto, senza tema di correre gran pericolo, risponde, averlo sentito dire generalmente. Nè con minore goffezza e impudenza, ad altre domande soddisfece; fino ad affermare che

l'ultima confidenza di sètla fattagli dal Poerio, fu nel 20 maggio del 1849; provando il Poerio che sette giorni avanti ebbe in mano il documento, che glielo palesava sua spia e accusatore.

Comparve testimone contro l'accusato Braico, un Niccola Barone; famosissimo ladro e cima di ribaldo, stato più volte e lungamente in carcere. Il Braico, senz'altro, voltosi al presidente, così gli dice: Piacciavi di domandare al testimone queste due cose; quante volte, dall'anno passato a quello che volge, è stato incarcerato, e perchè; e da quando in qua è stato liberato dal carcere della prefettura. Quello, sentendosi così punto, vomita laidi oltraggi al Braico, designandolo noto in Europa per macchinatore. Il quale, si risponde: Pur troppo le tue infami ribalderie hanno oltrepassato i termini di questo sventurato paese, che ha il disonore di averti dato la vita .- Occorse due volte, che gli avvocati, saputo che i testimoni spergiuri non conoscevano nè pur di veduta gli accusati, domandarono, che mentre contr'essi testimoniavano, gl'indicassero. La corte non permise; onde, per tanto odio tiratosi sopra, il Navarro, tornando a casa in cocchio, fu assalito e percosso; ne per questo divenne più mite o più giusto. -

LXXI. Il fisco, dopo velenoso sciloma contro i pretesi rei, e adulazioni stomachevoli verso il principe, rafilibiato le solite querele, domando supplizio estremo per Niccola Nisco, Filippo Agresti, Luigi Settembrini, Felice Barilla, Mischele Pironti e Salvadore Fauciiano; catene e carcere per gli altri. Mentre i giudici deliberavano, venne un rescritto del principe: che dove la sentenza fosse stata conforme alla proposta del fisco, dei sei dannati a morte, tre soli dovessero trarsi a sorte, per essere giustiziati; e se quattro, due a li qual modo di giocare a caso la vita de'cittadini, non era nuovo in quel regno; essendosi usato nel 1842, nel giudizio de'fatti di Cosenza. Il Settembrini, in quelle ore che aspettava la sentenza, che fu di morte, serisse con fermo e sereno animo affettuosi conforti alla moglie desolata: comandasse al accore; serbasse la vita pe'făţiuoti; qualunque sia per essere

il suo fato, non mancherebbe a sè siesso; nè ad essa e a' figiuoli farebbe vergogna; c'h' e' fosse morto in sulle forche: anzi un giorno ne sarebbero onorati. Lasciava loro tre precetti: credere e adorare iddio; amare la fatica; amare sopra ogni cosa la patria. Così benediril, abbracciarli, promettere che l'anima sua sarà sempre con esso loro congiunta.

La corte, o che le paressero troppo sanguinose le proposte del fisco, o volesse affettare libertà di giustizia, in cambio di sei, dannò a morte tre; Settembrini, Agresti e Faucitano. Nacque dubbio allora sulla interpretrazione del rescritto del principe: il quale rimise il giudizio alla stessa corte. Questa, fosse tardo rimorso o arte, cangió il supplizio in ergastulo perpetuo al Settembrini e all'Agresti; onde rimasto il solo Faucitano (il meno desiderato), fu anch'esso posto cogli altri due, per grazia di chi fu come dalla sorte necessitato ad apparir clemente. Nè il povero condannato la seppe prima di dodici ore di agonia, Ferocità ancor questa di recente esempio in quel regno. Trovo scritto, che al Poerio, dannato a ventiquattro anni di catene, si volesse far grazia, purchè chiedessela; ed egli rispondesse, non potere nè volere disgiungere la sua dalla onorata sorte de' compagni. Onde tutti (alcuni infermi o rifiniti da' patimenti), incatenati e vestiti det colore degli omicidi e degli assassini, furono condotti ad espiar la pena, chi nell'isola di Santo Stefano, chi in quella di Nisita.

LXXII. Almeno, nel 1799, i rei di maestà si ammazzavano. Allora si gittavano, quasi belve, a marcire trai ferri e strazi in orrende prigioni, perchè la morte non pur avessero, auzi lungamente sentissero. E alla crudeltà aggiungevasi lo scherno; essendo nel diarlo pubblico celebrata per esemplo di clemenza incomparabile, quella grazia di seppellire uomini vivi in piecole caverne, di circa sedici palmi di lungezza e otto d'altezza; in gran parte sotterranee; umide, bute, fetenti; dove dovevano stare incatenati due a due; e d'ordinario ladri e micidiali con rei di stato: vietato che mai le catene, del peso di ventiquattro libbre, si sciogliessero, ne di nè notte: searso e cattivo il cibo: interdetta

ogni comunicazione: fuori del patire, non altro permesso.

LXXIII. Ma le ferocità non terminavano cogl'incarcerati: percuotevansi ancora quelli che la sorte aveva fatto foggire; a' quali, senza leggi, e per segreti ordini, si confiscavano le rendite de' loro beni, perchè fuori mancassero di sostentamento. Dicono, che il re solesse dire: Bisogna a questi cavalli indomiti togliere la biada. Di parecchi casi riferirò uno, che servirà per tutti. Tommaso Ortali da Cosenza sostenne, prima del 1848, cariche municipali con beneplacito del principe. Subito dopo il di 15 maggio dello stesso anno, il re e i ministri di Stato, sapendolo amatissimo nella sua provincia, lo richiesero instantemente e pregarono perchè accettasse l'ufficio di governatore. Egli (raro esempio) ricusò. Quattro mesi di poi, saputo di essere cerco, e contro esso spiccato ordine di prigionia, se ne fuggi. Nel maggio del 1850, dimorando in Firenze, senza essere notato in alcuno de' tanti processi di maestà, fu avvisato, essergli sequestrate tutte le rendite. In vano si richiamò; in vano chiese, che se non gli si voleva concedere tanto del suo da vivere secondo era solito, almeno non si facesse mendicare.

LXXIV. L'esempio della corte speciale di Napoli era pià o meno seguitato dalle speciali corti delle diverse provincie; e da per tutto co' medesimi terrori e atrocità. In Aquila, dove più di cinquanta cittadini erano incolpati di crimenlese, mente gli accusatori chiamò il presidente in pubblica udienza a confermare lor testimonianze, un di essi, colpito di apoplesia, cadde morto; gil altri cominciarono a piangere e gridare, avere testimoniato falso: onde bisognò licenziare l'adunanza; restando la memoria dello scandolo, che non migliorò de oscienza del giudici. Condannati a morte, alle catente, al carcere ve n'ebbe ancor qui, e in ogni altra città; seguendo le solite mostre di clemenza, che scambiava l'estremo supplizio coll'ergastulo o cattura perpetua.

LXXV. Scandalosi e atroci pure furono in Sicilia i giudizi di maesta, per quel vano movimento da noi sopra notato. Ancor qua fu ordinata una corte speciale di giudici devoti a tirannide: un de'quali, il Cammerata, era stato.

membro del parlamento siciliano; e il fisco, Pinelli, aveva sottoscritto l'atto di cassazione di Ferdinando II dal trono di Sicilia. Ribenedetto, e tornato magistrato a prezzo d'infamia. maggiormente feroce e spietato si mostrò nell'accusare. Dicietto erano gl'incolpati. Sepolti in pozzanghere, avevano sofferto ogni maniera di tormenti: flagellate lor carni con corde e uncini: lasciati talvolta senza cibo: tal altra pascinti di carne salata, poi negato da bere. Tratti finalmente in pubblico giudizio, il coraggio dei difensori sfolgorò. Uno di essi. Emanuele Bellia, voltosi a' giudici, sclama: « Non più sangue, o signori; chè troppo se n'è sparso. » E mentre il fisco barbuglia i nomi delle vittime designate, un accusato, di nome Monreale, per antico malore vomita sangue dalla bocca. e con atto fiero e terribile guardando il pubblico accusante: Volete sangue? grida, eccovi il mio. La corte, de' diciotto, due dannò a morte, uno al carcere, quindici dichiarò innocenti; facendo rabbrividire che avessono sofferto sette mesi di crudelissimo martirio.

Ma in Sicilia, tenuta come per ragion di goerra, i tribunali militari con sommari giudizi maggiormente inferocivano; bastando un segno, un po' di polvere nascosta, un'arma non consegnata, una parola sospetta, per essere morto di archibuso, o gittato in carcere, dove ogni sevizie e patimento provavasi. La cittadella di Messina era un inferno di vivi. Uno scriveva a suo padre: Pregate che io sia tollo di qua, o fatto uccidere. Non era casa che non piangesse o pel itgliuolo, o pel fratello, o pel consorte, o per l'amico. Vogliono, che fra l'una el'altra parte del regno, il numero degl'imprigionati, più sventurati degli ammazzati, non fosse minore di ventimila.

Fra tanti duoli e pianti, pareva il principe fuggisse la vista degli uomini; e stavasi quasi sempre a Gaeta. Andava a Napoli, senza mostrarsi; e subito ripartivasi, sopportando di vivere lui come prigione, per togliere ad altri la libertà. Rappresentatogli i suoi ministri, ofu suo volere che così facesero, essere mestieri di maggiormente infrenare lo scrivere a stampa, decretò: non potersi più nulla da indi innanzi stam-

pare, se prima non fosse veduto e approvato da un consiglio di censura.

LXXVI. In somma, l'anno 1850 terminava per tutta la italiana penisola fra' liranneschi rigori; che a molti parevano indico di forza, quando erano argomento di debolezza. Se pure non debbano reputarsi forti quelli Stati, che per mantenersi, hanno mestieri di dimorare in condizione di guerra-

## LIBRO TRENTESIMO.

## SOMMARIO.

1. Rigori pel comitato democratico stanziato in Londra. - II. Altri processi e condanne nel regno di Napoli, - III. Lettere di Gladatone, -IV. Dichiarazioni di Lord Palmerston. Richiami della corte napoletana. - V. Crudeltà, miserie, ladronecci, macchinazioni, omicidii nello Stato romano. - VI. Contesa fra la milizia francese e la papale. - VII. Pretensioni del generale Gemeau. Sospetti e diffidenza fra la corte del papa a i Francesi. - VIII, Mala contentezza in ogni ordine e qualità di persone. Abbassamento di Pio IX. -- IX. Istanze de' costituzionali toscani per riavere lo statuto. Querele per provvedimenti arbitrari. Voci d'una lega commerciale colla certe d'Austria. Lamenti fatti. Onori a Cosimo Vanni. - X. Concordato colla corte di Roma. - XI. Clamori per detto eoncordato. - XII. Dichiarazione de' ministri di Stato a' vescovi .- XIII. Lettera encicliea del papa. - XIV. Maggiori poteri conferiti a' prefetti. -XV. Sfratto del Padre Marchese. - XVI. Persecuzioni per opinioni religiose .- XVII. Subbuglio in Santa Croce per l'anniversario della giornata di Curtatone (29 maggio). - XVIII. Ammonizioni e confini. - XIX. Altro debito di dodici milioni col banchiere Bastogi. Mostre di parsimonia. Smembramento dello Studio di Pisa. - XX. Richiami e suppliche per detto smembramcuto per parte sì de' Pisani e sì de' Sanesi. -XXI. Lutti e gravezze in Lombardia. - XXII. Decreto che acioglieva dalla sudditanza dell' imperadore i fuorusciti. Sequestro de' loro beni. - XXIII. Porto franco recuperato da' Veneziani, Lieta aceoglienza fatta all' imperatore in Venezia. Accoglienza non lieta in Lombardia. -XXIV. Amarezze in Picmonte. Disordini di Genova e di Nizza repressi .--XXV. Parole del marchese d'Azeglio. - XXVI. Provvedimenti di commercio fatti dal conte Cavour. Encomiatori e vituperatori delle cose piemontesi. Facilità a infrenare i democratici. - XXVII. Difficoltà a infrenare i tiranneschi. Accusa al professore Nuyz. - XXVIII. Deposizione del conte Siccardi. Entrata del Farini nel governo piemontese. - XXIX. Pericoli di caduta nel ministero inglese di Iord Russel. - XXX. Onistione fra la corte d'Austria e di Prussia. Mezzanità della Russia. Accomodamento. -XXXI. Primi passi della corte d' Austria per annullara lo Statuto. --XXXII. Avvenimenti di Francia del 2 dicembre 4851. - XXXIII. Conseguenze del colpo diestato. - XXXIV. Caduta di Lord Palmerston. -

XXXV. Abolizione degli statuti. Maggiore prudenza ne' rettori piemontesi, Freni alla libertà dello scrivere a stampa. - XXXVI. Discorso del re in Parlamento. - XXXVII, Discussione della legga sul matrimonio civile. - XXXVIII. Approvazione dell' assemblea de' deputati. Furiosi lamenti de' cherici. Monitorio del papa.-XXXIX, Pericolo del reggimento costituzionala in Piemonte. Dissidio fra' ministri di Stato. - XL. Morte del Pinelli, Elezione del Rattazzi a presidente dell'assemblea dei deputati. Ricomposizione del ministero, senza il Cavour e il Farini. - XLI. Generosità del conte Balbo. - XLII, Altra ricomposizione del ministero col ritorno del Cavour, e uscita dell' Azeglio. - XLIII. Morti di nomini celebri. - XLIV. Condanne in Napoli per fatti del 45 maggio, Crudellà in Lombardía. - XLV. Gindizi sommari, e subite condanne di morte nello Stato romano. - XLVI, Rinvigorimento della potenza ecclesiastica in Toscane. - XLVII. Discordia fra il marchese Boccella e gli altri ministri. Caduta del primo. Voci e scandoli. - XLVIII. Pericolo corso dal cay. Beldasseroni. Bando a' faorasciti italiani dimoranti in Toscana. \_ XLIX, Gindizio di perdaellione. \_ L. Scandoli per questo giudizio. - LI. Condenne. Scambiamenti di pena. Ribadimento di ceppi da per lutto. - LII. Conchinsione dell' Opera.

I. Seguitarono negli anni cinquantuno e cinquantadue le cose a volgere favorevoli alle tirannidi, piccole e grandi, Le quali, vie più imbaldanzite, imitarono i licenziosi nel correre sguinzagliate ad ogniestremo. Grande pretesto allo incrudelire era la congrega de' così detti democratici, da ogni parte d'Europa raccozzati a Londra. Essi, con più superbia che umanilà, pretendevano di aver sempre nelle mani il fato dei popoli; fissi nella vecchia e funestissima massima del tentare: sl propria de' fuorusciti, che quanto meno hanno da temere, tanto più audaci sono nello sperare. Nè altro ottenevano, che accumulare materia sanguinosa di supplizi. Se non che in Italia la tribolazione nasceva per lo nome del Mazzini; quantunque chiaritosi per il più inetto di quanti mai furono al mondo macchinatori. Ad ogni bando o cartello o scritto ch' ei facesse, o gli fosse attribuito, inquisizioni e incarcerazioni în ogni luogo si rinnovavano; come se una congiura universale avesse ordito. E d'ogni delitto o errore gli si riferiva la cagione. Se pestilenza o tremuoto o altro flagello naturale fosse venuto, opera del Mazzini o de' mazzineschi sarebbesi detto. Saputosi che avesse formato un accatto popolare, con polizze da mandare in ogni luogo, a

fin di venire a capo della impresa, non si polrebbe dire ilrigore per cosa itanto in aria, e senza alcuno effetto, Ne mi maraviglio che pur si credesse, non essere mai stato incarcerato il Mazzini, per lassiarlo stigatore d'improntitudini, con la cui facile repressione sarebbons i infrenabili rivolure antivenute. Certamente, i principi devono sapergli grado delle vendette esercitate contro chiunque avessero provato o sospettato nemico.

II. Per discendere a' particolari, la Signoria napoletana chiedeva novelle vittime. Altri processi, altri giudizi di maestà s' apprestavano. Quaranzette persone erano dal carcere tratte dinanzi alla corte speciale per accusa di sedizione deldi 5 settembre. Ventiquattro di loro condannavansi a consumare gran parte della vita tra catene. Altro più tremendo processo cominciavasi pei casi del 15 maggio del quarantotto. Di autori o promotori di quella calamità, nessuno trovavasi nel regno: e i rimasti avevano anzi in quel giorno, e dopo, perseverato nell' osservanza dello statuto. Ciò fu la loro colpa. E se col giudizio per l'unità italiana furono tolti primieramente di mira il Poerio e il Settembrini, con quello del 48 maggio i principali odii s' aguzzavano contro Antonio Scialoia, Pietro Leopardi, Silvio Spaventa e il marchese Dragonetti: avvolgendoli con altri molti, di nome oscuro e da non dar ombra, per coprire meglio l'ira sotto forma di giudizio. Quindi, primo nella lista degli accusati, figurava l' arcidiacono Luca Samuele Cagnazzi; che, per estrema vecchiaia e infermità, non poteva moversi di casa; e faceva ridere sentirlo accusato di avere con l'armi aiutato il popolo a ribellione. Ma sdegno e raccapriccio moveva, che quel venerabile vecchio dovesse negli sgabelli de' rei sedere.

III. Iu que' medesimi giorni ebbe la corte di Napoli cagione di non piecola amarezza, venuta di fuori. G. Gladstone, rappresentante dello Studio di Oxford nel parlamento inglese, stato ministro del commercio quando soprintendeva al governo Roberto Peet, tenuto in grande considerazione non solo per la scienza di stato, ma ancora per la somma moderazione e illihata morale, erasi pee sue private faccen-

de trattenuto in Napoli fra la fine del 50 e il cominciare del 51; e avendo assistito al giudizio per gli accusati della setta dell'unità italiana, e cercato altresi di visitare le prigioni, e acquislare un' informazione, il più che fosse possibile esatta, dello stato di quel reame, n'era partito si inorridito e indignato, che tornato in patria, scrisse e publicò due lettere, sverzando con generosa fierezza le napoletane crudellà. Chiamò quel governo « negazione di Dio , e vivo oltraggio alla religione, alla umanità, alla civiltà, alla verecondia. » E perchè le sue rivelazioni avessero più autorevole suono, le intitolò a Lord Aberdeen; ancor esso stato ministro di Stato sotto la balía di Roberto Peel : non meno reputato, e maggiormente avuto per uomo prudente, savio; e di massime strette, anzi che no. Dette lettere, non appena pubblicate, furono tradotte, ristampate, postillate, divulgate in tutta Europa; non parendo vero che il governo napoletano fosse fatto segno ad ogni maggior vitupero, coll'autorità di due uomini, dagli stessi partigiani di signoria stretta, infino allora predicati lumi di ottima politica: tanto più ch'essi dichiaravano di far quell'opera in servigio della conservazione degli ordini monarcali e legittimi; conciossiachè giudicassero, che a favoreggiare il mal genio delle sedizioni, non fusse di meglio che il tirannesco governare.

N. Nè la cosa rimase ne' termini di privata opera; ma acquistò solennità pubblica. Interrogato nel Parlamento Lord Palmerston, qual ministro degli affari colle nazioni di fuori, se il delto da G. Gladstone era vero, rispose confermando e aggiungendo, che di quello scritto avea mandato copie a tutte le corti di Europa, perché sapessero quel che succedeva in Napoli; e la lettura fusse mezzo valevole a rimediare colligiomnini della fama. Strano e doloross spettacolo; che rettori di potentissima nazione riconoscessero e dichiacas-sero pubblicamente conculcatori d'ogni legge umana e divina rettori di piccolo stato, nè altro rimedio avessero che divulgar-lo. Se pure oggi la pace del mondo non vuole, che a frenare le ribellioni sia lectito a' maggiori potentati mandar soccorso di armi: non così a frenare le tirannidi. La corte di Napoli fece

rispondere: G. Gladstone confutò la risposta. Gran contendere per dette lettere si fece ne' giornali, secondo te diverse parti; sembrando esagerato il detto di chi nè pure un terzo de' mail di quol reame aveva rivelato. Peggio fu, che in cambio di produrre alcuno alleviamento a' martoriati nelle prigioni, irritando il principe, lor sorte raggrarào.

Crescevano pure nel romano stato le miserie pubbliche. La più volte ricordata censura per gli stipendiati, avara espetata, seguitava a fare d'ogni erba fascio. Nella sola città di Roma, annoveravansi più di settecento ufficiali, fra civili e militari, cassi, o sospesi, o diminuiti di grado, o ammoniti, Nel tempo stesso, onno ci faceva che gittare nel pubblica nome del papa, carta pecuniaria; da superare di gran lunga quella della repubblica; contro cui pur tanto aveva mormorato e mormorava chi seguiva l'esempio.

Contristò ogni ordine di persone e neste la sentenza mostruosa, per ferocità e stranezza, sguainata contro lo intemerato e prode Calandrelli; sopra ogni altro in odio, per essergii altribuito il principal merito della difesa di Roma. Cominciano dal condannarlo a morte, essendo stato deputati del parlamento repubblicano; mentre agli altri deputati erasi imposto lo esilio. Poi, sapendo che le colpe di maestà, se hen punite col supplizio, non infamano, gli aggiungono carico di furto e di armi vietate. Graziato della vita; fu condotto in Ancona a portari la pena de'malfattori.

V. E perché nessona calamità mancasse a un tempo, le compagnie de l'adroni seguitavano ad assalire terre e ville. Quella capitanata dal Passatore, entrò in Fortimpopoli nel·l'ora che i cittadini erano in teatro, fece serrare · le porte, impose tributi, portò via quant' era di danaio pubblico; e se maggiori violenze non commuse, fu perché non volle. Monsignor Bedini, commessario straordinario delle quattro legazioni, pubblicò un editto, col quale metteva a prezzo la uccisione de' capi di dette bande, e particolarmente quella del Passatore; dicendo di aver fatto quanto poteva per istirparte, e riferendo a colpa della inerzia de' cittadini il non essere riuscito. Il che maggiormente irritòs parendo che al

danno aggiungesse la beffa; perchè tutte le armi sendo state tolte a' cittadini, rendevasi per loro opera impossibile ognidifesa.

Fra tanto, tornando ogni di più severa la censura per gli scritti pubblici, tornò pure la stampa vietata a produrre scritture anonime; che gli animi, già troppo inacerbiti, sempre più agitavano. E conciossiachè non potevano fare movimenti, raffrenati da due eserciti forestieri ; aiutavansi co' soliti modi indiretti e coperti, per offendere e nuocere a quelli del reggimento. Procacciarono che cessasse o grandemente sminuisse l'uso del fumare, a fin di togliere una importantissima parte di entrata alla tesoreria; giungendosi fino a formare sigari, con dentro polvere da scoppiare, appena accesi. Il cardinale Antonelli, segretario di stato, bandi : che gli stigatori di detta violenza sarebbono stati severamente puniti. Non giovò. Meglio valse la voce de' più pradenti, che tali atti offendendo alla altrni libertà, infamavano la parte cittadinesca; o più tosto la omai troppo abbarbicata usanza del fumare, da cui la nostra gioventu non sapeva lungamente astenersi. Non di meno gli odii, nntriti da lunghe persecuzioni, scoppiavano ferocissimi. In Roma, un cotal Evangelisti, ufficiale pubblico de' più abborriti, nell' uscir di palazzo, fu merto di pugnale. Altre proditorie uccisioni, in altri luoghi dello Stato, si contavano.

VI. Ma l'ira soppiatta maggiormente s'aguzzava contra d'a soldati frantesi; e di tratto in tratto qualcuno periva di ferro. Si generale era l'ira contro que 'frodolenti occupatori, che alla stessa milizia s'apprese; e sangninose zufle tra soldati francesi e romani appiccaronsi, col peggio de' primi; mescolandosi il popolo a favore de' secondi. Onde il general Gemeau pubblicò furioso bando, che, lodando la disciplina delle sue genti, minacciava asprissimi gastighi a chiunque fosse stato trovato con arma in dosso, o grosso bastone in mano. Possia volle che tutta la milizia romana uscisse di Roma, e alloggiasse a cinquanta miglia discosto. Il papa, i cardinali, i ministri di Stato, che non s' erano mai tranquillati su quella difesa che facevano loro i Francesi, per lo timore di

qualche subito rivoltamento, di mala voglia tolleravano di restare sprovveduti d'ogni altra arma propria. Oltreche, parvac he ne andasse (e certamente n' andava) della loro dignità, a permettere che la milizia pontificia ricevesse quello sfregio da comandate forestiero. Ma si fermo e risoluto aparve il general francese, che bisognò cedere. Nell'uscire i soldati, benchè-fosse di notte, molto popolo si raccoglieva a vederli passare, salutarli, abbracciarli; facendo l' odio contro al Francesi rinascere l'amore alle milizie papali.

VII. Ne le pretensioni di Gemeau terminavano; richiedendo in oltre di potersi fortificare in quattro luoghi della città; tra' quali comprendeva il palazzo del Quirinale. Il papa rifiutò; e sarebbe nato grave dissidio, se il general francese non avesse creduto, per lo migliore, di non ostinarsi questa volta. Però, con occhi attenti, e con vigilanza continua, guardaya il papa; temendo che per essere poco contento e tranquillo del sostegno gallo, non s' inducesse, una volta o l'altra, a fuggir di nuovo da Roma. Grave sospetto n'ebbe quando andò in villa di Castel Gandolfo, e di qua al confine dello Stato, per abboccarsi col re di Napoli. Nè mai lo lasciò, sotto specie di fargli onore; e se ne parlo nell'assemblea di Parigi. Dove i ministri della malnata repubblica, interrogati interno a queste diffidenze ingipriose della corte romana verso i suoi difensori, o negavano o s'avvolpacchiavano; e seguitavano a chiedere tesori per la continovanza di soldati in Roma: contro la quale quanto più romoreggiavano i popolari, tanto meglio i più del Parlamento la raffermavano. Dicevasi da' moderati, che la corte d'Inghilterra avesse scritto a' rettori d'Austria e di Francia replicate lettere, perchè avesse un termine la occupazione dello Stato romano e toscano. Se queste lettere fossero scritte, non so; certamente, nessuno effetto produssero.

VIII. In somma, nello Stato romano le cose erano in tali termini, che nessuno appariva contento. Non il popolo, per le tante e continue angherie e ingiustizie d'ogni generazione. Non la nobilità, per la paura che da quella condizione disordinata di tirannide, non dovesse prima o poi nascere qualche grande rovina per tutti. Non il clero in generale, sapendo di esser fatto segno all'odio che ogni di più acquistava la corte. Non i cardinali, per invidia e dispetto di vedere l'Antonelli cotanto sovra tutti preponderare: mentr'essi, per lo comando degli ufficiali austriaci, avevano dovuto rinunziare al governo delle provincie, viversi in Roma raumiliati, a fatica parlare al pontefice. e non essere quasi mai ascoltati. Da ultimo, ne pure l'Antonelli, e gli altri del governo, si contentavano, per le soverchierie francesi, e per non trovar modo ancora di liberarsi di quegli amici infidi. Se contento fusse Pio IX, in . quel suo beato riposo, non sapremo dire; come colui che era tenuto al buio di molte cose ingrate, o forse in quell'animo, nessuna o lieve impressione lasciavano. Questo è certo, che innanzi al suo ritorno a Roma, restavagli ancora nna parte di pubblico devota e affezionata; che non a sapendo o non volendo dimenticare i benevoli principii del suo pontificato, speravano ch' ei colla presenza arebbe posto un freno a tanto incrudelire di tirannide sbrigliata. Dopo al suo ritorno, colle speranze se ne andò ogni amore. e desiderio di lui. E chi era stato messo in cielo con ogni maniera di adorazioni, bestemmiavano o schernivano con tanta maggiore acerbità, quanto più un tempo l'avevano esaltato. Ne mai principe da più eccelsa gloria precipitò cosi subito in tanto abbassamento.

IX. In Toscana, la molle signoria continuava ad esseremollemente oppugnata ne' pochi giornali de' moderati, per
aucora tollerati: dove altresi, con quasi moribonda voce
si domandava che fosse lo statuto del 1848 restituito, qual
mezzo unico di riamicare col principe il popolo. Per si fatti
consigli, divenuti come sediziosi, spesso erano sospesi, finalmente abotiti. Diè, in principio dell'anno, materia di querela un regolamento arbitrario per la censura de' ceatri.
Più, un decreto che aumentava enormemente la tassa del registro e bollo; e un altro sulle patenti de' forestieri per
dimorare in Toscana; col quale sempre più restringevasi

quella ospitalità cortese che in passato aveva dato si nobile fama al toscano principato.

E conciossiachè fosse a' moderati tolto o scemato di parlare ne'diari, si raccozzavano e agitavano arcadicamente nell'accademia fiorentina de'georgofili, pronunziando discorsi con allusioni alla libertà che avevano perduto. Buccinandosi d'una lega di commercio fra Toscana e gli Stati alemanni, mandavano fuori memorie e scritture, dimostranti che ciò sarebbe stato l'ultima vergogna nestra, e insiemente l'ultimo crollo delle toscane fortune, Invocavano il nome di Pietro Leopoldo, le sue leggi, divenute omai costume pubblico, la dignità del trono lorenese. Nè ad ogni occasione lasciavano, come meglio potevano e sapevano, di rinfocolarsi. Essendo morto il dottor Cosimo Vanni, andarono in folla al'suo mortorio, per fargli onore straordinario, e significativo ch'essi non tanto celebravano il reputato causidico, quanto l'ufficio ch' ei aveva sostenuto di presidente del Consiglio generale. Ricorrendo il giorno che, dopo due anni, l'esercito piemontese fu sconfitto a Novara, non ostante la strettezza del vivere pubblico e la presenza de'soldati austriaci, correvasi a pregare nelle chiese per le anime de' morti ; benchè senza funebre solennità, vietata da' rettori.

X. Partito per Roma in que' giorni G. Baldasseroni, presidente de' ministri del principe, subito, com' era uso, fecesi gran dire e complicturare; non ostante che il diario pubblico notificasse essere ito per negozi di strade ferrate da congiungere i due Stati; celando il principal motivo, che non s' indugió molto a sapere, essere il concordato colla Santa Sede. Il quale mi sforza a tornare un po' addietro. La corte di Toscana, viventi il Possombroni e il Corsini, non fece mai concordato per ingerenze ecclesiastiche, colla corte di Roma; sapendo, che con quella non era mai da venire a bonori patti-Morti que' ministri, benefici infrenatori delle papali pretendenze, parve da ringavagnare i trattati; tanto più che salito al pontificato Pio IX, e apparso al mondo quel gran fulgore di civile libertà, non si dobitò che, regnante lui, non pur

onesto, anzi orrevole non sarebbe riescito l'accordo. Fu per tanto spedito a Roma Monsignor Ginlio Boninsegni, provveditore dello Studio di Pisa; di natura pieghevolissimo, poco pratico oratore, e, come prete, desideroso di non nrtare la corte papale. Il quale facilmente aggirato, mandò alla corte di Toscana nna proposta si disorbitante e lesiva del diritto regio, che trovandosi in quel tempo capo del governo il marchese Cosimo Ridolfi, fu rifiutata. E benchè seguitasse il Boninsegni a dimorarsi in Roma per alcuu altro tempo, tornossene, alla fine, come vi era andato. Venuti i rivolgimenti popolari, e fuggiti dalle lor sedi il papa e il granduca, ritrovandosi amendue a Gaeta, vogliono che il secondo, con quella vicinanza e con quei consigli, si lasciasse andare a promesse non lievi. E sendo pur mestieri attenerle (nè la corte di Roma mancava di rinfrescargliene opportunamente la memoria), spedi il Baldasseroni, il più autorevole fra' ministri granducali, e il più uso agli affari, acciocchè vedesse di acconciar la bisogna il meglio che poteva; da non far lui apparire misleale col pontefice, nè conchiudere un trattato da farlo maladire dal popolo toscano: in questo più che in ogni altra cosa concorde, dal primo all'ultimo ordine, cioè di non volere, per benefica tradizione, soperchieria di preti. Gli stessi rettori, che pure davano spalla al principe per tornarlo assoluto, di malincorpo il secondavano nel rimettersi il giogo papale. Ma il Baldasseroni, andato a Roma e messosi a trattare, provò subito che avea da fare con gente di ben altro accorgimento che non era il suo; non per sapienza o virtù che abbia, ma perchè puntellandosi della religione in ogni negozio, e avendo regola anticata e immutabile, va sempre diritto a un fine solo, e difficilmente o raramente piega o cede. Pur, dono lungo trattare. parvegli di toccare il cielo col dito, facendo un convegno (ratificato dalle due corti) in questi termini: Che la podestà ecclesiastica fosse pienamente libera nello esercizio del sacro ministerio, con obbligo della podestà civile di soccorrerla e sostenerla. Che i vescovi non solo avessino pieno diritto di pubblicare scritture riferibili al loro ufficio, ma esercitassino censura anticipata intorno a qualunque opera o scritto di materia religiosa. Che i medesimi vescovi avessero libera facoltà di affidare a cui meglio stimassino, la cura del predicare, e di liberamente comunicare colla Santa Sede. Che il sommo pontefice consentisse che le cause civili intorno a persone e beni di ecclesiastici e di luoghi pii, fossino presentate a' tribunali de' laici; ma quelle toccanti la fede, i sacramenti, i sacri uffici e gli altri obblighi e diritti del sacro ministerio, dovessino appartenere esclusivamente, secondo vogliono i santi canoni, al giudizio della podestà ecclesiastica. Che lo stesso sommo pontefice consentisse, che trattandosi di giure padronato laicale, ne dovesse deffinire tutte le quistioni la podestà civile. Che i tribunali ecclesiastici giudicassero le canse di matrimoni, come ordina il canone del sacro concilio di Trento; e rispetto agli sponsali, gindicasse intorno al loro valore per l'effetto del vincolo che ne deriva, e gl'impedimenti che potrebbero nascere. Che la Santa Sede non facesse difficoltà, che i delitti degli ecclesiastici, non di religione, fossero giudicati e puniti da' tribunali secolari; ma per quelli di religione, come l'apostasia, resia, scisma, simonia, profanazione di sacramenti e violazione de' divini uffici, dovesse essere giudice e punitrice la podestà ecclesiastica. Che per disubbidienze, come il far contrabbando, entrare in luoghi di caccia vietati, e simili, gli ecclesiastici ricevessero pene pecnnarie, e non corporali. Che nel trovarsi in prigione o sostennti per processo, si dovesse aver loro ogni riguardo, tenendoli in luoghi separati, con pronta informazione della podestà episcopale. Che i beni degli ecclesiastici dovessero essere liberamente amministrati da' vescovi e rettori delle parrocchie e benefizi, durante il possesso, conforme a' disponimenti canonici. Che in caso di vacanza, l'amministrazione dei sopraddetti beni fusse esercitata, sotto la protezione del principe, da un maestrato misto di ecclesiastici e di laici, con soprintendenza del vescovo : osservate le canzioni e regole per la conservazione di detti beni, e la condizione che l'entrate servano tutte al bisogno delle chiese del granducato, nè si possano

alienare senza il consentimento delle due corti. Che trattandosi di legati pii, o di derogare alle disposizioni de particolari, permutando il possesso di beni ecclesiastici, le due podestà dovessero procedere d'accordo, impetrando l'assentimento della Santa Sede, ove faccia mestieri, salvo alle facoltà concesso dal concilio tridentino a' vescovi nel tempo della sagra visita.

XI. Era poi delto che questa convenzione dovesse aversi per un principio, e quasi esperimento, a più ampio e compituto concordato. Sapendosi in Toscana l'accordo, e ignorandosi i termini, sursero mormorii e voci, che dicevano il male ancor maggiore che non era: Eccoci finalmente restituiti sotto il giogo di Roma: ecco infranta la più saggia e benefica delle leopoldine instituzioni. Non contenti presenti rettori di averci, con isfacciata violazione di fede, tollo il recente slatuto, ci spogliano altresi di quel che era oma ine pubblici costumi da secoli abbarbicato, e formava uno de'migliori fregi della patria civiltà. Che più restare, se non che ci sieno renduti la sacra inquisizione, e il gesutitico impero, che non potranno più mancare?

I rettori non ignoravano questi lamenti, e per ammorzarli scrissero nel diario pubblico; che il cavalier Baldasseroni, usando il tempo che dimorava in Roma per la conginnzione delle strade ferrate dell'alta Italia cogli Stati romani, aveva altresi procacciato di comporre le differenze che da lungo tempo erano fra la Santa Sede e la corte di Toscana : ed era giunto ad ottenere un ragionevole accomodamento, cedendo più tosto per alcune modificazioni di forma, che per alcuna cosa di massima sustanziale. Non era falso che fine di quel viaggio fusse altresi trattare di strade ferrate. E ancora in questo negozio, trattossi non secondo i desiderii e interessi della nazione. Vogliono che il Baldasseroni ne ricevesse commessione per brama de' rettori di Vienna: i quali, volendo per mezzo di vie ferrate, pronta comunicazione dell' alta Italia cogli stati della Chiesa e di Toscana, e temendo che la corte di Roma, se bene amica, pure non così facile a lasciarsi contro al suo interesse domi-



nare, non ricusasse, anzi che direttamente, vollero che ne traffasse il granduca di Toscana, mostrandosi cedevole nella convenzione delle ingerenze ecclesiastiche, per tirarla a quel partito.

XII. Conosciutosi nel medesimo tempo l'uno e l'altro accordo, abbenche non fosse tutto quel gran male che si presagiva o vociferava, pure non iscemarono le querele; parendo sempre, che si la libertà religiosa, e si quella de' commerci, amendue vanto de' Toscani, avessero ricevato una grave offesa; e già si fosse in sul pendio di perdere affatto l'una e l'altra. I rettori, o per chetare questi clamori, o ch'essi medesimi conoscessero l'errore, fatto che l'ebbero, andarono mendicando tardi e contradditorii compensi. Indirizzarono alcuni avvertimenti a' vescovi del granducato, coi quali tornando a confermar loro la libertà di stampare e far predicare, però richiedevano, che ne dovessero informare il principe, e averne il beneplacito prima di nominare i sacri oratori : come pure, rispetto all'amministrazione di beni ecclesiastici, dovessino aspettare cognizioni e informazioni da' ministri del principe; e finalmente dovessero intendere la libertà concessa a' vescovi e a' fedeli di conferire colla Santa Sede, non pregiudicare alla forma del regio exequatur, di cui, secondo le leggi e consuetudini toscane, doveva essere munito ogni atto proveniente da forestiera podestà.

XIII. I vescovi, com'era naturale, in cambio di obbeditis si rivolsero alla Santa Sede; la quale richiamessi non a torto, domandando la fedele esecuzione de'convegni stipulati. Là onde avendosi i rettori loscani maggiormente tirato addosso l'odio pubblico, apparivano altrest disteali engiusti colla corte di Roma. Appiccaronsi altre pratiche; e per levare gli scandoli, il papa condescese, che il principe fosse da'vescovi informato della elezione de' predicatori. Ma in questo medesimo tempo, mandò sua lettera encicilea a'vescovi della Toscana; dove, fatto gran lodi della docilità e pletà di Leopoldo II, rivelava avergii questi promesso di stipulare per l'avvenire un trattato, pel quale fosse al

in the Cologle

reggimento e ragioni degli ecclesiastici provveduto secondo i maggiori desiderii della Santa Sede; e intanto, averlo fervidamente pregato a usare per ora, e per un certo tempo, indulgenza in parecchie cose, e contentarsi della convenzione testè fatta e ratificata: la quale non dubitare, che non sia per essere in ogni sua parte mandata ad esecuzione.

XIV. E come già si era in sulla via de rigori e delle strettezze, con decreto del principe si conferivano al prefetto poteri disorbitanti: cioè incarcerare e confinare in alcuna isola del granducato per delitti contro allo Stato e alla religione, senza altro richiamo o appello che al ministro delle cose interne: il quale, per altro, non avrebbe sospesa l'esecuzione delle sentenze de' consigli di prefettura.

XV. Era nel convento di San Marco un dotto e pio e mansueto uomo; il padre Vincenzo Marchese da Genova, occupato onorevolmente ad illustrare i dipinti degli artefici del suo ordine. A un tratto, gli è imposto di partire dalla Toscana, ch' ei già teneva come seconda patria; sotto la grave accusa di essere nemico della religione, del papa e del principe. Nè il testimonio innocentissimo della sua vita valse a chiarire la infamia di quelle calunnie, provenienti dallo stesso monisterio; dove il Marchese avea avversari implacabili, che alla sua fama invidiavano. Per lo sdegno svegliato in ognuno, non solo dalla stima in che era avuto il buono e sapiente frate, ma ancora dal vedero il governo toscano farsi stromento di persecuzioni fratesche, quasi subito fu richiamato; ma ei, con dignità, ricusò di tornare dove al suo onore era stato fatto si brutto oltraggio.

XVI. Da qualche tempo bisbigliavasi, che in Toscana si facesse propagazione della fede de' protestanti setto nome di evangelici; e notavasi che nella chiesa degl' Inglesi concorresse molta gioventù ad ascoltare la spiegazione della Bibbia. I rettori, entrati in sospetto, o tempestati da'richiami de' cherici, allora prevaglienti, facevano codiare questo e quello; e spillato che in una casa in Firenze si reccoztavano di notte a leggere e commentare la Bibbia

tradotta dal Diodati, il conte Pietro Guicciardini, Cesare Magrini, maestro di scritto, Angelo Guarducci, giovine di abnoco, Fedele Betti cameriere, Carlo Solaini e Sabino Borsieri tabaccai, e Giuseppe Guerra sarto, mandarono soldatai amprigionarti e dalone contezza d'iribunati, questi, sulla relazione del fisco, per due volte dichiararono, non trovarsi materia di delitto. Non di meno, per sentenza del consiglio di prefettura, firomo dannati a sei mesi di confino nella città di Volterra e nell'isola di Piombino. Veramente, di questi rigori per opinioni religiose, non s'erano mai provati in Toscana; e non a torto, dagli uomini savi si temeva che il rintuzzarle e perseguitarle, fosse anzi un maggiormente dilatarle.

XVII. Ma il di 29 maggio, la città di Firenze ebbe una battisoffia. L'anno passato, mediante la interposizione del generale austriaco, era stato consentito che si celebrasse l'anniversario della giornata di Curtatone con sacrifici di espiazione per gli uccisi in battaglia, Nè alcuno inconveniente accadde. Chiestosi nel maggio del cinquantuno lo stesso permesso, fu nuovamente dinegato, e mantenuto il divieto. Se non che, abbattendosi nel medesimo di la solennità dell' Ascensione, per la quale era obbligo de' fedeli udir messa, deliherarono di andare in gran numero al tempio di Santa Croce; dove erano appese le tavole de' nomi de' Toscani morti nella guerra italiana. Il che avendo saputo o conghietturato quelli del governo, fecero che gendarmi nella sagrestia stessero appostati, e ordini pure di resistenza ricevessero gli Austriaci, alloggiati nel convento. Fra tanto, il tempio si empiya di popolo; chi per eccitamento di cartelli sparsi il di innanzi, e chi per vaghezza di vedere. Alcuni pietosi s' accostano alle tavole per appendervi, come negli anni precedenti, corone di fiori. V' ebbe chi s' oppose, vestito da borghese; e parendo ingiuria la opposizione, fatta senza segno di ufficiale pubblico, fu rintuzzata, e s'accapigliarono. Universal grido rompe i mesti silenzi della moltitudine. Da più parti sbucano gendarmi colle punte degli archibusi voltate. Donne, fanciulli, vecchi, volendo fuggire,

1 Creyl

sono ripinti dalle armi sulla porta che dalla chiesa metle nel gran chiostro. Tutlo è spavento, grida, scompiglio. Il gendarmi, giunti alla soglia della porta opposta, traggono, e le palle percuolono ne' muri delle case di contro. Un graduato più furibondo rotava la spada, che gli fu rattenuta, perchè innocente e imbelle popolo non offendesse. Finalmente, gli Abstriaci (più umani in quel giorno de' soldat nostri) fanne a poco a poco sgomberare il tempio: che il di appresso fu dall' arcivescovo ribenedetto; e s'ebbe il brutlo scandolo di veder tolte le tavole de' nomi degli uccisi a Curtatone; non vergognandosi di turbare la pace de' morti, quelli che avvano confristato la vista dei vivi.

XVIII. E poiché di queste insoilte rigorosità facevansi lamenti ne diari, furono quasi tutti proibiti. E in oltre, ordinalosi processo contro a promovitori di quel concorso di popolo al tempio di Santa Croce, vennero esaminati quanti costituzionali di nome erano in Firenze, non ecceltuati i marchesi Capponi e Ridolfi. Fu pure confinato per sei mesi il marchese Ferdinando Bartolommei, cui alttribuivasi di avere speso danari e zelo; parecchi alttri ammoniti.

XIX. Seguitando la tesorería pubblica ad essere esausta, non ostante l'accatto sopraddetto di trenta milioni di lire. se ne fece un altro di dodici milioni per trent' anni, col banchiere livornese Michelangelo Bastogi; cui per sicurtà furono assegnate le miniere del ferro dell'isola dell'Elba. e le fonderie di Follonica, Valpiana e Cecina : con poco onore dello Stato, che per avere danari in prestanza da' particolari, aveva mestieri di dare in pegno i beni del pubblico. E nel tempo che si accumulavano debiti a debiti, facevasi vista di apparecchiare grandi parsimonie. Le quali si riducevano a togliere d'ufficio alcuni che professavano opinioni libere; e a spogliare lo Studio di Pisa di cattedre non pur utili, anzi necessarie: come quelle d'istoria, di letteratura italiana, e di agraria. Ma peggio fu lo smembrarlo in due: cioè scienze legislative e teologiche, da insegnare in Siena; il resto in Pisa. Ne per questa sconcezza di fare d'un celebre Studio, decoro della Toscana, due brani divisi, ricevette utilità alcuna, o leggerissima l'erario: ben chiarendosi il divisamento di non raccozzare molta giorentà in un luogo solo; come se tra Siena e Pisa fosse stata tale distanza, che dove le cose d'Italia o d'Europa si fossero nuovamente scombuiale, non avessero poluto in poche ore trovarsi insieme.

XX. Richiami, pertanto, e suppliche vennero al principe e ai suoi ministri, si dalla parte di Pisa e si da quella di Siena. I Pisani, rappresentati dal gonfaloniere, dall'arcivescovo, e da' più ragguardevoli fra' cittadini e signori, dicevano: che il toglier loro lo Studio, era un privarli del maggior lustro; e più, un mettere nell'estrema miseria la gente bisognosa, che dalla dimora di molti scolari di tutto lo Stato. traeva l'unico modo d'industria. Aggiungevano, che quando fosse per suprema ragion di risparmio allo Stato, erano pronti a supplire del loro. I Sanesi altresi rappresentavano. che non sapevano intendere come, per sollievo dell'erario. si togliesse uno Studio ch'essi con rendite proprie e di benefattori mantenevano; e anzi che avere scolari di fuori per una metà d'istruzione, preferivano di averli propri, con intero ammaestramento. Non furono ascoltati ne gli uni nè gli altri: e la pessima deliberazione, per vergogna di revocarla, ebbe esecuzione.

XXI. Dalla bassa e media Italia rivolgendo l'occhio ancara in detto anno alla Italia di sopra, seguitavasi nel regno lombardo veneto ad aggravar la mano sopra tutti, per sospetto di pochi. Nel mese di marzo, furono fatti incarceramenti, che aumentarono nel luglio; minacciandosi asprissime pene, non pur ai chiariti rei, ma altrest a'privati e a'comuni che non avessero svelato i turbatori di quella che chiamavano quiete pubblica. Il nuovo accatto, decretato per tutto l'impero, altresi turbava; non sapendosi come e per quanto dovessero contribuire le provincie italiane. Aggiungevasi la molestia delle descrizioni di nuovi soldati, più numerose dell'ordinario.

XXII. Un decreto dell' imperadore scioglieva d'ogni sudditanza austriaca tutti i fuorusciti per causa degli ultimi avvenimenti: dichiarando, che se bene per la loro contumacia fossero incorsi nella pena già minacciata del seguestro di loro beni, tuttavia per grazia intendeva considerarli da indi in poi sudditi d'altro paese, coll'obbligo, che se volessero tornar soggetti a lui, dovessero domandare il permesso. - Che nessuno domandò. Chi avrebbe detto che, dono quello editto, e passato appena un anno, senza alcuna legge, senza forma d'alcun giudizio, nè pure sommario o soldatesco, per solo ordine del maresciallo Radetzky, fossero loro sequestrati tutti i beni, sotto pretesto di avere dal vicino Piemonte favoreggiata e partecipata una sommossa in Milano; facilmente soppressa, e dallo stesso Radetzky dichiarata opera degli agenti del Mazzini; col quale nessuna amicizia, anzi aperta nimicizia avevano la più parte di que' fuorusciti, appartenenti alle più ricche e illustri case di Milano, quali erano gli Arese, i Litta, i Borromeo, i Casati, e altre parecchie? Ne qui terminò lo spoglio. Ma furono dichiarati nulli tutti i loro contratti in fino dal 1847, qualora vi si fosse nascosto il disegno di sottrarli al futuro (e non prevedibile) sequestro; facendosi di ciò lo stesso Radetzky giudicatore. Che s' imperversasse a tal segno, non ci stupiamo; ma il non essersi levato alcun potente a raffrenare, mostra quanto hanno ragione coloro che attribuiscono progresso civile a questo secolo.

XXIII. La citità di Venezia, o apparisse manco colpevole, o fosse più rassegnata, con minore acerbità era trattata: onde alle replicate istanze di riavere il porto franco, fu acconsentito. La qual cosa produsse allegrezza nella citità, che temeva d'essere, per quel gastigo, ridotta all'ultima miseria. Andatovi subito il giovine imperadore, ricevette feste apparecchiate; nelle quali non mancarono voci di popolo lieto, che applaude per cagioni contrarie. E partito contento, volle dopo qualche mese visitare altresi la Lomardia; dove non trovò la slessa accoglienza; e temendo maggiormente di Milano, o volesse mostrare di averla in discrazia, vi entrò di giorno, vi si trattenne poco, e la sera fornossene a Monza. Andarono a ossequiario il granduca di

Toseana e il duca di Modena, come principi austriaci. La corte di Napoli e il papa mandarono oratori; e fino mandò il re di Sardegna; non senza mormorio della parle popolare, che nè pure de convenevoli, fatti per cagion di quiete, papariva tollerante. Era stata annunziata una graurassegna militare; che non si fece, allegandosi impedimento di piozge; e da alcuni sparcendosi che si sospeltasse d' una macchinazione. Certamente, lo imperadore se ne parti in freita, con poca contentezza di essersi fatto vedere in Lomadrai; il cui popolo vogliono che aspettasse general perdono per gl'implicati ne' fatti passati; e non avendolo dato, ricussassero di festeggiarlo.

XXIV. Nel solo Piemonte le cose passavano diversamente; non però senza amarezze: conciossiachè la parte itrannesca non restasse di travagliarsi per suscitare scompigli e impacci, non solo adoperando suoi agenti mascherati, ma ancera prevalendosi delle stesse improntezze del prio cortivi, che in giornaletti di vari e strani titoli, non risparmiavano persona o cosa. In Genova, sempre più d'ogni altra disposta n'garbugli, furono sparse voci di non lontano rimutamento in tirannia assoluta, sostenuto dalla milizia stanziale: onde soldati e cittadini si guardavano in cagnesco. Ingrossando sempre più le parti, fecersi assembramenti minacciosi di popolo, armato di pietre; e usciti fuori a sbrancarlo drappelli di carabinieri e di hersaglieri, s' abbaruffarono, e da una parte e dall' altra v'ebbe feriti. Il tafferuglio fini, restando però semi di pericolosa ira.

Più grave subbuglio fu a Nizza. Era stato proposto in Parlamento una riforma doganale, per cui togliendosi i privilegi, e appaiandosi maggiormente gl' interessi di tutti, venivano a' Nizzardi a cessare o scemare le franchigie del 
porto. Fecero quindi un'adunanza popolare, capitanata da 
Giulio Avizdor, il cui fratello era uno del Parlamento; e 
indirizzarono in nome del popolo di Nizza una flera protesta al principe, minacciando ribellione dove uno fosse 
stata ascoliata. Poscia andarono al municipio, forzando quel 
consiglio a fare la stessa proposta, quantuque i più pru-

denti cercassero di temperarla. Per li quali atti, la città commovevasi tutta. Essendo stato, per comando del magistrato pubblico, imprigionato l'Avigdor, il popolo si sollevò, e trasse in folla alle porte del carcere, gridando, con voci sediziose, che lo voleva libero. Sopraggiunta la soldatesca, dissipò quel raguno, e altri che in altri luoghi si fecero. Sospettossi che in que'tumulti sofflasse da una parte la fazion chericale o gesuitica, per far nascere disordini; e dall'altra, agenti francesi con fine di promovere la separazione della contea di Nizza dalla Savoia, e la congiunzione colla Francia.

XXV. Ricominciandosi in Torino dai Consigli l'annuale discussione degli affari pubblici, il presidente de' ministri di Stato prese questa occasione per fare un molto opportuno discorso; dicendo fra le altre, questa non più ascoltata, e si onesta verità: Molto a questi di si è ragionato de' diritti de' popoli; d' un solo non s' è mai fatto parola: ch' essi hanno diritto al buono esempio de' loro reggliori.— Tanto più fecero effetto queste parole, quanto che volgendosi uno sguardo intorno, non era dubbio che la corruzione de' costumi non si doveses in gran parte da' cattivi esempi di quelli che reggevano riconoscere.

XXVI. Nel tempo che l' Azeglio porgeva lestimonianza di civile prudenza, il conte Camillo Cavour, soprintendente all'erario, dava prova di operosità e scienza di amministrare il pubblico, conducendo ad effetto varie riformagioni per la libertà de'cambie, e stipulando trattati di commercio cogl' Inglesi e co' Belgi. Nè giovò peco a rinvigorire il oredito alle fortune pubbliche del Piemonte il rapporto dello stato della tesoreria; il cui difetto per la fine dell' anno 1881, calcolate le spess straordinarie, non era che cinque milioni. Quindi on si penò ad avere in prestanza da' banchieri inglesi la somma di settantacinque milioni; e poco dopo, una sovrenzione degli stessi cittadini di altri diciotto milioni. Dal che i moderati, non pur di Piemonte, ma degli altri paesi, traevano argomento di gloria e di fiducia, così interna come aliena, per chi avae conservato lo statuto; e nel loro diari

facendo parallelo dello Stato sardo cogli Stati austriaci e romani, mostravano come in questi gli accatti erano per forza e con grande usura; mentre nel Piemonte volontari e non gravosi riescivano. In sonima, di celebrare quanto più sapevano e potevano tutto ciò che arrecasse onore al governo e alla nazione piemontese, non cessavano; come altresi di vomitare obbrobri e vituperi contro 'i uno e 'l'altra, i partigiani della tirannide continuavano. E se i primi amplificavano il bene, i secondi bassamente e turpemente falsificavano ogni cosa al pergio.

Nè stavano contenti alle maldicenze; ma spargevano, che presto la costituzione libera sarebbe stata cassa: così volersi dalle corti di Europa, risolute a non più tollerare tanto abuso di libertà, e oltraggi contr'esse scagliati; e citavano lettere e richiami di ambasciadori, a cotal fine indlrizzati. Certo è che inquietato e osteggiato dalla diplomazia di fuori era il Regno sardo, da parer sempre miracolo che si reggesse in quella sua costituzione, altrove calpestata. Onde lo stesso capo dei reali ministri non dubitava in Parlamento affermare: « gran cosa essere per noi poter dire fin qui d'essere vissuti. » E quando gli audaci e imprudenti del Consiglio il tempestavano, accusando i rettori di Stato di tenere or col papa, or coll' imperadore, or coi Francesi, tornava sempre ad ammonirli: che si rammentassero del loro piccolo Stato, circondato da grandi e non amiche potenze: essere stoltezza lo insultare a cui non si può far fronte: doversi bene la dignità e onor del paese conservare, ma conforme a' tempi e a' luoghi. - Fino talora usava parabole e apologhi, per temperare quelle foghe ridicole e perniciose.

XXVII. Ma difficoltà allora non era di tenere in briglia i popolari; rimasti, come fu detto, pochi e scorbacchiati e impotenti, dal gridare in fuori. Difficile riesciva ammansire i tiranneschi di più generazioni; pel quali non valevano parabole e apologhi, o ragionamenti; come quelli che operavano con proponimenti ostinati, e dalla malvagità de'tempi favoriti. Quindi d'ogni cosa, innocente o rea, traevano ragione di strepitare e spaurire. Uno degli atti pe' quali più levavano rumore, era il permesso dato d'innalzare un tempio per gli ufflei de' protestanti; quasi fosse un segnale che si volesse il cattolico cullo stirpare. Avvenne pure che il professor Nuyz, insegnando il diritto canonico, era appuntato di resia; e feero che il libro fosse condannato dalla congregazione dell' Indice. Ma teologhi piemontesi, invitati dal re ad esaminarlo, attestato che nulla vi era di ereticale, fu lasciato insegnare. Gridavano i cheriel, che ciò era un insultare alla religione già manomessa, un farsi beffa de' decreti del pontefice, un operare da rettori non cattolici, ma scismatici.

XXVIII. Quantunque i ministri del re mostrassero dispregiare queste accuse, tuttavia non dissimulavano, che era pericoloso il porger loro il menomo appicco; e con più riguardo procedevano a eseguire tutte le leggi siccardiane. state la principale scintilla a quello incendio d'ira chericale; e data a studiare la legge sul matrimonio a un consiglio d'uomini prudenti, questi ivano ogni di più cercando temperamenti da non sollevare clamori sacerdotali; per lo che il conte Siccardi, vedendo che non si voleva o poteva più soddisfar la bisogna secondo ch' ei l'aveva divisata, si depose dal governo degli affari ecclesiastici, se bene allegasse cagioni di salute. Si deponeva pure dal ministero della istruzione pubblica il senator Pietro Gioia, e in suo luogo saliva il dottor Luigi Carlo Farini, romagnuolo, e scrittore d'un libre sullo Stato romano, tutto in servigio e onore della parte costituzionale e piemontese; che gli acquisto favore e amicizia presso gli uomini che in quel paese reggevano. Ma l' universale de' cittadini, democratici e non democratici. di malincuore vedeva salire uno che non era nato in Piemonte, nè vi avea sostenuto cariche, e ricevuto onori pubblici: imperocchè, per quanto si facessero in pubblico e in privato protestazioni d'italianità : « che in Piemonte era tutta l'Italia: che chi si sentiva cuore italiano, vi avrebbe trovato patria e fortuna, » pure ne' fatti segnitava sempre l'amor municipale a signoreggiarvi potentissimo.

XXIX. Ma in questo anno, più che a'fatti interni d'Italia, guardavasi alle cose di fuori. Rallegraronsi per poco ne' mesi di marzo e di aprile i fautori di governo stretto, veggendo di nuovo pencolare il governo britanno, capitanato da Lord Russel. Il quale usando rigori mezzani contro le usurpazioni del clero romano, non contentò i cattolici, scontentò i protestanti; e veduto mancargli il necessario favore nel Parlamento, o più tosto conoscendo che per questa via sarebbesi procurato un trionfo, e vie maggiormente rassodato, chiese licenza alla reina: la quale, com'è uso, chiamò a formare nuovo reggimento il conte Derby, capo della parte contraria. Ma non essendo questi riescito, fu necessitata a pregare lo stesso Russel di ripigliare, insieme co' suoi compagni, il governo dello Stato. Di nuovo scorrucciati rimasero coloro che nella caduta di Russel e di Palmerston speravano maggiore e più universale rassodamento della tirannide europea. E pojchè in detto anno facevasi in Londra gran mostra di lavori d'ogni genere, e di mercatanzie di tutte le parti della terra, presagivano che tal raguno di popoli differenti avrebbe facilitato a' sommovitori di Francia, di Germania e d'Italia, che colà s'annidavano, il modo di far nascere qualche grande rivoltura. Il re di Napoli e il papa negarono permesso di andarvi a' loro sudditi. Chi lodava le cose inglesi, era notato fra' sospetti di macchinazione. Ma i rettori della gran Brettagna, ancora in tanto ragunamento di forestieri, non fecero provvedimenti straordinari; mostrando che bastano gli ordinari a sopprimere la licenza, dove è ben fondata libertà. Pure i lamenti de' principi, e particolarmente dell'imperadore, non cessavano. Molto si querelarono dell' esservi stato accolto e festeggiato in pubblico Luigi Kossut, e dell'avere i ministri della regina, non solo non impedito, anzi per la hocca di Lord Palmerston lodato e incoraggiato quel festeggiamenti.

XXX. Altra cagione di turbamento era la questione fra l'imperadore e il re di Prussia, circa la dieta germanica; non per anco definita. I congressi di Dresda si prolungavano; i ministri delle due corti, Schwarzemberg e Manteussel, andavano e venivano, con animo d'ingannarsi scambievolmente, o, meglio, d'ingannare d'accordo i popoli. I giornali tedeschi, inglesi, francesi e italiani, erano divenuti sazievoli pel continuo dire intorno alle sopraddette conferenze; e parte spillando, parte sapendo, e parte conghietturando. divulgavano gotizie più o meno gravi. Pure, non così oggi la diplomazia delle corti può avvilupparsi, che prima o poi le sue opere non vengano in luce. Onde, per quanto misteriose procedessero le conferenze di Dresda, fu noto che l'imperadore voleva entrare nella confederazione alemanna con tutti i suoi possedimenti slavi e italici; e forse sarebbe riescito, se i rettori di Francia e d'Inghilterra non s'opponevano. E avendo fatto la corte di Prussia nuove proposte, furono rigettate da quella di Vienna: che in un modo o in un altro volca prevalere. Interpostosi lo imperatore delle Russie, amico e collegato d'amendue, furono abbandonate le conferenze a Dresda. In vece s' abboccarono, prima a Varsavia lo czar e il re di Prussia; poscia, il primo e l'imperador d' Austria a Olmüz.

XXXI. Si potente mezzanità fece che la corte prussiana cedesse tanto, da lasciare che alla fine la dieta si riordinasse, più o meno, secondo i desiderii e interessi della corte austriaca. La quale, secondo che andava sgroppandosi dalla quistione alemanna, maturava il disegno di cassare la nuova costituzione dell'impero. N'ebbe il pubblico un indizio dal non solennizzarsi il di 4 marzo, come nell'anno precedente. E facendo ciò dire e conghietturar male, eccoti nel diario pubblico avviso ingannevole; non doversi argomentare poca sincerità da parte de' rettori ; ma si riconoscere il desiderio di sfuggire una solennità, che senza i rappresentanti de' vari popoli dell'impero, e senza l'ornamento di una milizia cittadina, non potria riescire che imperfetta. - Aggiungevasi, per colmo d'inganno: Noi speriamo che pel futuro marzo del 1852, tutto l'impero, anzi che ricordare una promessa, potrà la sua civile costituzione festeggiare; divenuta cosa vera .- Ciò in palese. In segreto, fra tanto, consultavasi del modo di annullarla. Se non che, a questa ultima

deliberazione la corte viennese si condusse per diversi gradi e misurati; forse rattenuta dal non sapere qual piega in Francia prendessero le cose nel principio del cinquantadue, e forse per mostrare, che non per impeto di tirannide, ma per consiglio di necessità ben ponderata, distruggeva il tante volte raffermato. Adunque, contentossi allora, con decreto del principe, di sciogliere per tutto lo imperio i corpi delle guardie cittadine; e con tre lettere scritte al principe di Schwarzemberg, togliere ogni mallevadoria a' ministri regii, ogni autorità al consiglio di Stato; e ordinare che fosse esaminato, se convenisse o no mantener lo statuto del di 4 marzo del 1849: quasi avesse potuto mai più mantenersi con rettori non mallevadori, e con consiglio d'impero, che diveniva consiglio particolare del principe.

XXXII. Ma tutti gli sguardi, tutte le speranze, tutte le paure, erano allora rivolte alla nazione francese: lacerata da tante parti, e commossa da tanti rumori, che a nessuno pareva che un gran rimutamento non dovesse accadere; ma nessuno poteva dire da qual parte fosse la vittoria. I moparchici e i popolari erano andati ogni di più infiammando le loro ire. Nè i gareggiamenti fra gli stessi monarchici, benché più coperti, erano manco acerbi. E da' popolari estremi dividevansi maggiormente i repubblicani temperati. In oltre, accadeva talora, che in alcune quistioni co' popolari più estremi si riscontrasse e accontasse una parte de' monarchici, per osteggiar l'altra: ond' era confusione e disordine grandissimo ; e l'assemblea della nazionale, dove queste divisioni e rancori si chiarivano e disfogavano, rassembrava un baccano, da non restar più altro che venire alle mani.

Ma i particolari delle cose di Francia saranno riferiti dia scrittori delle storie francesi. Pure, l'opera mia richiede che mi ci distenda alquanto, per l'effetto avuto sulle nostre, e su quelle d'ogni altra parte d'Europa. Avendo il presidente della repubblica domandato, per mezzo de' ministri di Stato, novello aumento della sua provvisione, il popolare Consiglio, che l'anno antecedente gliene aveva concesso, al-

lora rieusò, con apparenza di nimicarlo. Ciò fu scintilla di aperfa guerra. E mentre i legittimisti e orleanisti si agitavano fellonescamente, chi per richiavare i discendenti di Carlo X, chi quelli di Luigi Filippo, e chi perchè le due schiatte fra loro s'accordassero, gl'imperiati o bonapartisti brigavano, sotto colore di ben pubblico, per un prolungamento di poteri al presidente. Il che essendo vietato dalla costituzione della repubblica, proponevano che il Consiglio usasse il suo diritto di rivederla e correggerla: quindi procieciavano, che pettizioni continue di municipii e di provincie, per la detta revisione, giungessero, e quasi imponessero, il vota. Che secondo essi dovera propunziare.

Cogl' imperiali s' accordavano i popolari più estremi; i quali aspettando sempre il loro trionfo, s' impromettevano che lo statuto sarebbe stato corretto, non per allungare la potenza al Bonaparte, ma si per renderlo più democratico. Messo adunque in discussione, se si doveva o no la costituzione dello Stato rivedere, da ogni altro Consiglio sarebbonsi ventilati gli argomenti se ciò fosse utile e opportuno. Ma in Francia, dove si rimette sempre in disputazione la forma del reggimento, cominciarono a discutere se era migliore stato la monarchia o la repubblica; cavando da storie vecchie e fresche quanti esempi avessino poluto onorare o infamare l'una e l'altra forma. E venuti da ultimo, e come a caso, al subbietto, se bene i popolari stessero in questo cogl'imperiali, pure la proposta di rivedere la costituzione fu rigettata; conciossiachè tre quarti di suffragi per vincerla abbisognassero.

Veggendosi il presidente chiusa la via lecila per arrivara all' impero, cominciò camminare per la lileicie. Viaggiando spesso per le provincie, nelle rassegne militari e
rappresentanze municipali, pronunciò discorsi, da' quali a bastanza trapelavano suoi intendimenti; che ancor più si chiarivano dal continuo rinnovellare uffici e maestrati con uomini di sua parte. Ne' giornali e nel Parlamento se ne faceva
lamenti, senza per altro pensare a collegarsi contro cui avevano improvividamente i innalza ch. Anzi, lasciandolo poderoso

nel comando, o che temessero di affrontarlo, o stimassero di poterlo disprezzare, non cessavano di urtarlo e inasprirlo, e porgergli stupende occasioni di vendicarsi. Una fu il rifiuto imprudentissimo alla revoca della legge che aveva ristretto l'ordinamento de' comizi; la quale esso presidente, che pur l'aveva proposta, allora chiese di revocare, sotto colore di averla sperimentata pericolosa. Ma cagion vera era di lusingare il popolo, cui voleva soggiogare, e creare impacci odiosissimi al nemico Consiglio. Questo, avvedutosi del pericolo, quando non era più tempo di rimoverlo, gittossi a partiti non legittimi; chiedendosi da alcuni, che si facesse una legge, per la quale avesse diretto comando delle forze militari per sua difesa. Gridavano i bonapartiani, che lo statuto non ad altri che al presidente aveva conferito questa balia: che ciò era usurpare gli altrui poteri; conculcare l'autorità del capo della repubblica, eletto da sei milioni di suffragi popolari. Il ministro preposto alla guerra, e lancia bonapartesca, mandò ordini ai capi e sotto capi militari, che non obhedissero che al presidente. In somma, si corrompeva e riduceva la milizia, come ne' tempi dell' impero romano, a una fazione; perche, come in que' tempi, divenisse stromento agevole per lo seggio imperiale occupare.

Sì aggiungeva che il Consiglio, ancor dopo scoperto livero e comune nemico, non sapeva essere unito; diffidando i popolari de 'nonarchici', e questi di quelli. Nè il presidente, che quanto più cupo, altretlanto più scaltrito uomo era, mancò di fomentare, in pro suo, colail diffidenze; en el discorso che per la fine dell' anno indirizzò ai deputati della nazione, vituperò per modo le opinioni estreme, da parere ch': ei non volesse aver nulla di comune co' popolari; e avvalorava suoi detti col lasciare che i gridi di viva la repubblica si rianzassero, come sediziosi; in cambio, come legitimi, si alzassino quelli di viva l' imperadore. Col qual modo si cercava non invano di caltivaria la grazia e confidenza della massima parte della nazione; cui sapeva poco amante della repubblica, e da pigliare il principato da cui fosse, stato più sollecito e ardito d'imporgielo. Avvenne, per tanto, che i

popolari tennero co' bonapartiani nel ricusare al Consiglio il comando delle milizie; stimandolo tranello de'legittimisti e orleanisti, per usarlo non tanto contro al presidente, quanto contro alla recubblica.

Essendo così le cose, non si potrebbe dire quali paure si svegliassero pel nuovo anno che si approssimava; in cui pareva che tutte queste gare, ingaggiate nel Parlamentofrancese, dovessero in battaglie sanguinose nelle vie e nelle piazze terminare: imperocchè abbattevasi (e questo era il tremendo fato, o più tosto prima improvvedenza de' compilatori della francese costituzione) che nel medesimo tempo, cioè nel mese di maggio, doveva eleggersi il nuovo presidente, e rinnovellarsi il Consiglio de' Rappresentanti del popolo: da rimanere lo Stato senza podestà suprema, non essendovene altra. Per questa sinistra condizione, crescevano i presagi e le minacce delle parti. I bonapartisti dicevano, che dove i popolari comizi, non ostante la costituzione, avessono rieletto Luigi Bonaparte, niuno a questa deliberazione di chi era al di sopra del Consiglio, oserebbe contrastare; attribuendo allora smisurati e ingiusti diritti al popolo, gente che d'ogni diritto voleva spogliarlo. Alla lor volta, i popolari schiamazzavano, che dove non fosse stata revocata la legge che toglieva il voto generale, gli esclusi sarebbono andati armati a' comizi per eleggere. E tuttavia i monarchici, che non avevano nè forze nè coraggio, s'ostinavano a volerla mantenere. Grande, adunque, era lo spavento per questo maggio del 1852; accresciuto, da un lato, dalle imprudenti e stemperate speranze e brame de' fuorusciti francesi, tedeschi, italiani, raccozzati col titolo di socialisti in Inghilterra: e dall'altro, da' medesimi imperiali, che ad arte gridavano finimondo, per poi vantarsi di averlo antivenuto.

Nessuno, per altro, viveva in angoscia quanto il papa; che in vero era più in pericolo, potendosi trovare a questo, che da un giorno, e forse da un'ora all'altra, i suoi difenditori in offensori si scambiassero. E fu detto ch'e' facesse replicate istanze alla Repubblica francese, perchè ritirasse le sue genti; protestando di essere deliberato a farsi da Napoletani e da Austriaci guardare. Ma il presidente ricusò sempre; come colui che della difesa del papa, e del favore del sacerdozio, voleva a suo tempo e luogo valersi.

Le cose in Francia, sul finire di novembre del 1851, siringevano; sendo riescita l' opera principale di corrompere la soldalesca, tanto più agevole, quanto fatta al coperto da chi ne aveva il comando. Pure i monarchici e i popolari, seguitando a bisticciaris i gareggiarsi nel Parlamento, chiudevano gli occhi al soprastante pericolo. Dicevano gli uni, con superbia inopportuna, che la milizia francese non avrebbe mai preso le armi per abbattere la costituzione legititma; e gli altri, con baldanza ridicola, che il popolo sarebbesi sollevato a difenderla. Conciossiachè la milizia fosse, già presta ad obbedire a chi la pagava; e il popolo si stucco e scandolezzato di lor ciarle e gareggiamenti, da lasciare pur manemettere la mal pata renubblica.

Fra tanto, parlavasi pe' cerchi e nelle vie, che il presidente avrebbe fatto un colpo; e dall' essere vociferato, argomentavasi da molti, che non fusse da credere; non parendo mai loro che ardisse tanto, o avesse séguito. Si lo dispregiavano e schernivano, rammentando sue follie passate di Strasburgo e di Boulogne; e non considerando che nou era più un fuoruscito, povero e oscuro, ma si capo del governo. e comandatore di milizia mercenaria, in paese corrottissimo. Giammai non si vide gente più accecata in sull'orlo del precipizio. Accontatosi, la notte del di 2 dicembre, con alcuni de' più fidi, abbruciati di danari e cupidi di ventura. fece a tradimento e spicciolatamente incarcerare i generali più illustri che gli erano avversi, e i deputati al Consiglio che con maggior nome e autorità lo avevano pubblicamente osteggiato. Poi, la mattina, notificava al popolo con un bando, che chiamò plebiscito, di licenziare il Consiglio, lacerare lo statuto, farsi dittatore.

Tanta audacia sbalordi da prima; poi corsero quanti rappresentanti della nazione non erano stati imprigionati a ragunarsi, come meglio potevano; e con voto unanime di-

chiararono casso il presidente. E non valendo decreti, senza forza armata che li sostenesse, ne diedono balia al generale Oudinot; che in quel giorno ebbe, come altrove accennai, condegno gastigo delle sue fraudi e violenze contro Roma. Prima, gli fu rinfacciato quella vergogna, come ostacolo per essergli confidata la difesa della repubblica. Poscia, assalito e sperperato il sovrano Consiglio da' soldati; ed egli postosi ad arringarli « perchè obbedissero lui, braccio di legittima nodestà, anzi che un reo traditore, che tutte le leggi calpestava. provò ricalcitranti a sostenere la libertà in patria coloro che ebbe docili a conculcarla altrove; facendo stomaco che l'occupator di Roma parlasse di tradimento. Nel medesimo temeo. l'alta corte di giustizia ragunatasi, sentenziava reo di fellonia Luigi Bonaparte, Il quale, in tanto, aveva fatto occupare dalle milizie i principali luoghi della città; imposto silenzio a tutti gli scrittori de' giornali; sciolto ogni ragunanza lecita e non lecita; in fine, posto Parigi nel più stretto stato di guerra.

XXXIII. Ma di mano in mano scemava lo shalordimento. e rinfocolavansi le ire: i più arditi (nè certamente erano i monarchici, ma i popolari) cominciarono a rizzare serragli per le strade, ed eccitare il popolo a correre armato. Pochi si levarono, e da essere facilmente sbaragliati. Tuttavía, chi comandava l'esercito di Parigi volle (com' ei stesso non vergognò confessare) ingaggiar la nugna, per isterminare, diceva, i nemici della civile società; ma era per adonestare la tradigione, quasi fatta per salvezza dell' umano consorzio minacciato. Il sangue sparso per effetto del violento atto, chiamavano saggio di quello che, senza di esso, sarebbe corse, E siecome in alcune provincie, sapulosi il fatte, e sollevati i popoli, avvennero conflitti, ammazzamenti, saccheggi, vendette, con più ardore i bonapartisti gridavano, che avevano risparmiato al mondo di andare in dissoluzione. Nè sapendosi in principio chenti fossero in realtà questi orrori di guerra civile, e facilmente credendosi maggiori del vero, per quel turbamento in che pur manteneva gli uomini la crudele fantasima del così detto socialismo. l'universale iva

persuadendosi, che da vero bisognava ringraziare il presidente dello avere con quell'atto ardito mozzato il capo allo iufame mostro. Oltrechè, il vedere (e questo fu il peggio) sollevati a combattere per la difesa delle leggi i capi della setta popolare estrema, riieneva gli altri; per lo gran ribrozzo, che, dove il presidente avesse perduto, arebbono della viitoria goduto i socialisti. A' quali più che ad altro dovette la rienetia della sua violeuza: che è quanto dire, alla profonda, universale, insanabile correttela del nesse.

Trionfato il delitto, a poco a poco prese forma legale. Il popolo, quasi subito convocato a dire per si o no, se voleva Luigi Napoleone, dittatore per dieci anni, ei stesso compilatore d'uno statuto, più o meno foggiato su quello uapoleonico del 1799; fra l'accettare un reggimento qualunque, o non averne alcuno; atterrito da' rigori soldateschi; subornato da quanti erano o volevano divenir partigiani dell'occupatere: disse che sl. Egli, di ciò superbo, e trionfante della pubblica servità, operò da indi innanzi come da principe assoluto; piuttosto mancaudogli il titolo d'imperadore, che la potenza. Nè corsero molti mesi, che ancora il titolo si procurò collo stesso mezzo del voto generale: imperocchè, come i monarchi vecchi avevano tiranneggiato in nome di Dio, i napoleonici tiranneggiarono a nome del popolo: e qual dei due fosse peggio, nou importa qui giudicare. Solamente di sfuggiasco vogliam notare, che lasciando la disputa se l'universale suffragio sia più falsificabile del ristretto, è certamente una menzogna sfacciata, quando una parte sola, e la più potente, può esercitare autorità di consigli e di guiderdoni nell'animo degli elettori, e farsi quasi arbitra degli squittini. Ma ancora non attribuendo valore, o lievissimo, a quella cost fatta dimostrazione di voto pubblico, confessar dobbiamo, che la nazione, cel tacere o tollerare, approvò e legittimò l'usurpazione. Nè la volubilità francese falti a sè stessa; veggendosi molti contrari a poco a poco diventar favorevoli; e se i più ragguardevoli della parte monarcale non si convertirono, fu perchè non reputarono duraturo un imperio con si fatti cominciamenti sorto.

XXXIV. Ma il Bonaparte, contento di avere dal suo, per amore o necessità, l'esercito, il chericato e la plebe, non curò degli altri; e implorato dal romano pontefice la benedizione alla sua impresa, non gli mancò, per estremo degli scandoli. Nè gli mancò il sostegno delle corti. Le quali, non ostante l'antico e mal celato odio al Bonaparte, si rallegrarono del suo trionfo, per paura di peggio, o per vedere morta quella si abborrita repubblica; si che, ricadendo la nazione francese nel più abbietto servaggio, potessino non solo raffermarsi maggiormente ne' loro seggi, ma togliere anche di nome quel che avevano spento di fatto, e dare meglio addosso a' desiderosi di novità. Si aggiunse, per conforto de' tiranneschi, la deposizione di lord Palmerston; accusato di avere co' suoi uffici di fuori favoreggiato l'atto violento di Luigi Napoleone, colanto vituperato in Inghilterra; o forse lord Russel, da cui s'intitolava il governo britanno. tempestato ogni di più dalle querele de' reggitori assoluti, e stimando, dono gli avvenimenti di Francia, pericoloso il dimorare in continua nimicizia colle corti del continente, volle removere chi n' era, o si credeva, la principal causa. E in fatti, di quella caduta gioirono tutti i principi, e specialmente Perdinando di Napoli, che era stato il più offeso. Ma lord Palmerston, che, col favore della sua parte, formava il maggior sostegno di tutto 'l regio Consiglio, non indugiò a vendicarsi: procacciando, senza fatica, che lord Russell cogli altri compagni dovesse cadere; poi che le cose volgevano da per tutto verso lo stretto. Conciossiachè, sì come de' moti di libertà, così di quelli della tirannide, risenta più o meno di rimbalzo ogni gente; ordinossi il reggimento inglese degli uomini detti tory, e meglio di quello dei wigs da star bene colle vecchie corti di Europa.

XXXV. Cosi l'anno 1882, presagilo per un nuove e più gagliardo risquolimento di popoli, fu anzi suggeilo alla quasi universale oppressura. Tornossi (salvo i Piemontesi) allo stato di pria, e peggio; aggiungendosi cupidigie di mal nate vendette, e semi nascosi di più rovinose discordie. Nè lo, correndo al fine con impazienza uguale al disgusto, narrerò ogni particolare, ma sì le cose più notabili. L'imperadore cassò per editto lo statuto di signoria limitata. Il simile, poco dopo, fece il granduca di Toscana. Il re di Napoli, assicurato del fatto, non curò questa forma. E se bene Vittorio Emanuele (con raro esempio) seguitasse a osservare il sagramento, pure il suo governo, se non voleva pericolare, cercò atteggiarsi a maggior prudenza. Fece un trattato di commercio e di navigazione colla corte di Austria, e insieme una convegna di reprimere a' propri confini i colpevoli di contrabbando. Strepitavano ne' giornali e nelle assemblee i popolari; che questo era un riporre il Piemonte sotto la balía austriaca, e col pretesto di contrabbando, farle esercitare persecuzioni e vendette, per sospetti di maestà. Ma il Parlamento, anch' esso spinto da prudente necessità, senza più, ratificò. Proposta la legge per raffrenare le offese a' sovrani e reggimenti forestieri, più vivo fu il dolersi di coloro che nella licenza del parlare a sproposito riponevano la liberta: e pure, ancor questa fu vinta, Mostrarono eziandio i rettori sardi risoluzione di tenere in cervello i turbolenti, coll'aver subito soppressi e gastigati alcuni sollevamenti di popolo in Cagliari; fatti o stigati sotto prefesto di essere vietato il mascherarsi in carnevale.

XXXVI. Ricomineiandosi l'annuale discussione degli affari del 1852, il re fece a'senatori e a'deputati della nazione un discorso molto semplice e franco; e tutta via da fare infendere, doversi da indi innanzicamminare più considerati. De'principi di fuori partò con osservanza: accennò alla futura legge sul matrimonio civile, da proporsi: raccomandò pradenza e moderazione nel discuterla, nè tacque che pratiche d'accordo colla Santa Sede aveva a tal fine cominciato. Conchiudeva: Devoti alle istituzioni, che, oggi compie il quarto anno, l'augusto mio padre creava, duriamo nella impresa, riposando in quella fede che abbiamo scambievole: io nel vostro spontaneo ed efficace aiuto; voi nella leafe e ferma mia volontà.— Applaudito e festeggiato, secondo il solito, s'accorse che i più non volevano mettere a repentaglio il bene acquistato per follia di pochi; che, in flae, mostravano di non sapere ciò che si volessero da un principe, che repulavasi prodigio, come fra tanti avversari estranei e interni, seguitasse a reggersi in sufficiente libertà.

XXXVII. Questi avversari, ben fra loro accontati e stretli con tenaci e pronte intelligenze, tornarono all'assalto nell'occasione della proposta della legge sul matrimonio civile; parendo loro che una si difficile e grave riforma dovesse levare gran tempesta, di cui conseguenza finale fosse l'annullamento della civile costituzione del regno. Forse era prudenza allora non proporla in Parlamento; ma era pure da scusare i ministri sardi, ogni giorno garriti in pubblico, perchè indugiassero cotanto. E il più allungare avea sembianza d'inganno, o di poca schiettezza. Ma in tal forma la proposero, da mostrare il grande impaccio a satisfare a' desiderosi di libertà civile, senza inasprir troppo il clero. Ilquale non per ciò s'addolci; mentre i vaghi di quella riforma la stimarono imperfetta e inefficace, pretendendo che fosse accettata piena separazione dell' atto civile dalla ceremonia religiosa, secondo che praticarono in Francia, nel-Relgio, e in altri cattolici paesi. I ministri del re proponevano, che all' atto civile dovesse per obbligo succedere il religioso; e per la validità deffinitiva del matrimonio, si richiedesse che i capi dei municipii ne prendessero nota: in oltre, la facoltà di giudicare le cause impedienti o annullanti il matrimonio, fosse consentita alla pedestà civile; che dovesse pure concedere o rifiutare la licenza per le nozze vietate.

Non, si potrebbe dire quanto ne' giornali del: clero si discosso per mostrare che lutto questo era ridurre il matrimonio a vero concubinato; non essendo che il solo sagramento il quale possa veramente conferirgil legittima stabilità. Allegavano il concilio di Trento, il testo degli evangelii, l'autorità dei dottori della Chiesa, e, per suggello, il vivo oracolo del pontefice. Tanto più violento era il querelarsi e richiamarsi de' chercie, quanto che colla legge del matrimonio civile, sentivano di perdere gran parte di potenza e di profitto; non potendosi dire quanti matrimonii di sorpresa, e infelici, accadessero sotto la loro autorità. E pure, ne meno.

con forma di reggimento libero si poteva, senza disturbo, rimediare. Si ancora era possente il clero dove lungamente aveva signoreggiato principe e popolo.

XXXVIII. Messa, dunque, in discussione la legge, d'ogni parte del Consiglio de'deputati della nazione sursero oppognatori; accusandola chi per troppo, e chi per poco libera. Fu in più luoghi modificata, migliorata; da ultimo vinta. Ne manazono aleuni di parte manco inclinata all'innovare, che per sincera timidità di coscienza, o per crederla fomite di grandi perturbazioni, la dichiararono contraria alla religione cattolica. I quali, henché amanti de'civili ordini, pure per questo atto vennero in grande estimazione della fazion dei neri; che se ne valse per più dare addosso a retotori, che proposta l' avevano.

Ma più strano era, che gente accanita per mandare in pezzi la libera cosituzione del regno, di continuo le ragioni e autorità di quella invocassero; ripetendo ogn'ora, che lo statuto, avendo dichiarato religion del regno la cattolica apostolica romana, qualunque cosa fatta contro questa, era manifesto violarto. Ne si potea stimare cattolico perfetto chi all' oracole infallibile del sommo pontefice non chinasse la fronte, e ciecamente non obbedisse.

Non valeva che gli altri seguitassero ad allegare, la stessa riformagione essere pure stata fatta nell'impero di Austria, nei reami di Francia e di Napoli, e in altri luoghi alla sede romana fedelissimi. Tornavano a replicare i preti: Avere il santo padre protestato contro a dette asurpazioni; che rinnovandosi, più presto crescevano di relità per lo scandolo maggiore, di quello che mal legitilme e oneste addivenissero. Non si vide unqua gente agitarsi cost, come allora in Piemonte il clero, per questa legge del matrimonio civile.

Oltre allo incessante gridare e maladire e infamare i ministri del re, preacceiarono in ogni parrocchia esocrizioni di nomini e di donne, che protestasser contro la legge. I parrochi dagli altari non parlavano d'altro. I vescovi, d'accordo, fescor replicato richiano al sensito, perchè la erelicale deliberazione rigeltasse. Ultimamente, il papa fece um monitorio al re; notanologii il pericolo in che si era messo d'incorrore nelle ecclesiastiche censure, se il suggello di approvazione vi poneva. Pa quello, per vero, un momento assi pericoloso alla libertà de Piemontesi; conciossiachè il principe, tempestato più che mai da tante parti, e con si fiere minaccie del papa, per un poco lentennò.

XXXIX. Aggiungevasi, che si erano altrest accese gare di onori e di ullici nella siessa parte de' moderati; quasi il provare men gagliarda guerra dai popolari, li facesse essere meno concordi. E la parte popolare suddivisasi, secondo che notai, n' era sorta una di manco avventati, se da stare come mezzo fra così delli conservativi, e quelli che di conservare poco o nulla euravano. Questa, avendo sembiante di concilitatrice, acquistò alquanta considerazione in Parlamento.

Nel medesimo tempo, nella parte de' conservativi (os ia meno inchinevoli a innovare), erano venuti crescendo di numero e di audacia coloro che tenevano col clero, e che al restriguere sempre più aspirvano. De' quali, più che degli sinoderati, sconfortati e divisi, dovendo allora i rettori maggiormente temere, parve al conte Cavour, ministro dell'erario, prudente partito lo accostarsi alla parte popolare, per avere ue' più temperati di essa quell'appoggio che andavano ogni di perdendo dal lato de' conservativi. Ma il marchese d'Azeglio, presidente del regio consiglio, non così giudicava, o almeno assai dubbioso appariva. Fu delto, e da motti creduto, che il Cavour fosse mosso da disegno di malcelata ambitione; come colui, che sentendosi il più alto al governare, non tollerava di non esser primo.

XL. Surse occasione lacrimevole per chiarire questa disordanza fra' ministri del re. Era di fresco morto il cavalier. Pinelli, presidente del Consiglio dei Deputati della nazione. Nè mancò opinione che fossesi infermato per lo dolore di essere stato si acerbamente vituperato da Vincenzio Gioberti nell'ultima sua Opera, initiolata: Rismovamento civile d'Italia: scritta con sensi democratici. propositi diversi da quelli del Primato. La quale, pel nome omai divulgalissimo dell' autore, venne subito in gran fama. Fanto più, donneue, parve da compiangere il trapassalo, e fare al suo cadavere quanti più onori se gli potevano. E dovendoglisi dare un successore nella carica di presidente, il Cavour, senza renderne consaprovil i colleghi, o senza essere d'accordo, brigò perchè eletto fusse Urbano Rattazzi, quasi per segnale, che i reali ministri eransi colla porzion moderata della così delta femorezazia amicati.

Di ciò dolutosi e offesosi l'Azeglio, chiese licenza al re. Non accettò; osservandolo e amandolo sopra ogn'altro. Ma insistendo l'altro, fu cazione che il governo si riformasse senza il Cavour e il Farini, che avea tenuto con lui. În tuogo de' quali, entrarono il exalier Luigi Cibrario per la tesocraria, e il cavalier Boncompagni, che era ministro della giustizia, per la temporanea soprintendenza agli studi. Ma il Cibrario, meritissimo per altri titoli di sapienza, non valeva quanto il Cavour nell'amministraziono dell'orazio pubblico; e in oltre mon aveva le clientela dell'altro. Onde il governo più che mai divenne debile; ed esposto al bertaglio delle parti estreme, che non cessavano di assalirto.

XI.I. In questa, il senato aveva rifiutato la legge del matrimonio civile. Più che mai i chericali adoperarono di far cadere quel reggimento da tutti matreduto, e farne sorgere altro, che se bene non fusse di assoluti tiranneschi, almeno is formasse per allora di costituzionali, che avendo nel Parlamento mostrato contrarietà per la legge del matrimonio, dovessero non più mai tornarla a proporre al re e ai Consigli. Primeggiando tra questi il conte Balbo e il conte Revel, furono pregati dal principe di accozzare novello consiglio di ministri di Stato, più conforme ai tempi; e soprattutto, che nol mettesse in guerra col papa e col sacerdozio.

Già, non senza fondameuto, presagivasi notevole diminuzione di libertà: probabilmente una modificazione dellestatuto, e forse a poce a peco la totale estinzione. Sia lode all' onorato senno del conte Balbo; il quale, avendo provato difficoltà invincibile a formare un regzimento con si fatte condiaioni, andó al re, e anteponendo il bene pobblico al grado di ministro di Stato, chiese a volerto dispensare; avvertendobo nello stesso tempo, che non sarebbero ne' voti della nazione reggiori di governo più rimesso; e quindi, colla sincerità d'un vecchio servidore e affezionato alla gloriosa memoria di sno padre, sapplicavalo in vece a invitare lo stesso conte di Cavour, che, senza fallo, riuestio sarebbe a cereare non men prudente che gradito magistrato.

XLII. La schiettezza delle parole, e l'autorevole canizie di chi le pronunziava, valsero si nell'animo del principe, che il consiglio fu accettato: e al Cavour fu data la commessione. Egli, rioigliando l'amministrazione dell'erario. e assumendo insieme la presidenza del real consiglio, lasciò negli altri uffici le medesime persone; da raffermare il sospetto, che tutto'l suo agitarsi non era stato che per primeggiare nel governo. Massimo d'Azeglio, che a lui cedeva il luogo, tanto più dal magistrato usciva onorato, quanto che n'era apparso manco cupido: increscendo a molti la sua deposizione: perchè, se bene il Cavonr si reputasse allora di opinioni più libere, pure l'altro era tennto di sentimenti più italiani. Ma, in fine, se si ha a dire il vero, le massime dell'uno non differivano sustanzialmente da quelle dell'altro: chè con qual di loro fusse al reggimento, da temer non era infrazione dello statuto di libertà.

XLIII. In questo anno avvennero morti celebri, e di onorata come di trista memoria. De 'primi, oltra 'l' Pinelli sopraddelto, trapassò a miglior vita il conte Giovanni Marchetti di Bologna; chiaro letterato, gentilissimo poeta, cortese gentiliamo. Era stato consultore nel tempo delle prime riforme, e ministro per gli affari colle corti di fuora, l'anno appresso. L'Italia perdette in lui nno de' più chiari e pregiati ingegni, che alla scuola de c'lassici rimanesse.

La città di Miano pianze la morte del conte Pompee Litta; dotto e diligente scrittore delle famiglie illustri d'Italia. Pa membro del reggimento temporaneo di Lombardia l'anno 1948; restandogli fama d'uomo intemerato, e della patria sua mantissimo.

Mori pure Vincenzo Gioberti, assalito in Parigi, nellanotte del 10 ottobre, da apoplesia, che d'un colpo lo spense: forse causatagli dal troppo logorarsi il cervello in metafisicherie trascendentali. L'essere stato questo uomo tanta parte delle presenti istorie, richiede che ora, quasi ricogliendo le cose dette, ne facciamo ritratto. Nacque col nascere di guesto secolo. Fu della persona ben formato, Faccia aperta; piglio grave; color sanguigno; portamento spedito. Ne' modi affabilissimo; d'animo candido; cuor generoso, e da accendervisi, con pari facilità, amore e ira. Fu scrittore di vena; più facondo che eloquente: talora colla verbosità scambió la copia; spesso riusci più avviluppato che sublime:. del purgato stile desiderò meglio la lode, di quel che l'oftenne; e raccomandando lo studio negli scrittori ottimi. aperse via non a quelli conforme; non lanto per voci guaste o manco di eleganza, ma per accozzamenti insoliti; e per l'uso pessimo, fuggito da' buoni prosatori, di concepir le cose più ovvie con modi astratti e indeterminati. Nella filosofia, dove soverchiamente s'ingolfò, cercò più il trascendente che il vero; tirando maggiormente alla scuola platoniana, che alla aristotelica. In quella che i Greci chiamano dialettica, non ebbe pari; sendo riuscito di far credere conciliabili le cose più contrarie. Nel governo fu più savio che fortunalo; e l'aresti stimato il più atto a'reggimenti, se non gli avesse tenuti. Amò la gloria, senza superbia. Delle lodi fu avidissimo; quasi da dar vista di vanità, partecipando il vizio del tempo. Ma niuno del bene e della grandezza della patria più sviscerato. Passò quasi tutta la vita nell'esiglio; parte costretto, parte volontario; sempre onerato. Sostenne la povertà con dignità, da ricordare per esempio. Ebbe il colmo della felicità nella gran fama goduta: oltre alli tanti e smisurati onori, che dà e toglie fortuna; rivoltandoglisi, col variar de' tempi, tanto più crudele, quanto gli era stata più lieta; non trovando forse conforto nè pure nelle sue dottrine, provate fallaci: onde in altre affatto diverse cercò sostegno al suo nome; che lo fecero apparir mulalo; non per malizia o bassezza d'animo, ma per aver

volnto in principio tentare di volgere a rimedii di pubbliche infermità, gli stessi malori; curando di essere scrittore magiormente opportuno, che veritiero. Ma sputasi la sua morte, quanti avevano in pregio la virtù, lo ingegno e la dottina, o si vergonavano di non parree di pregiaril, deposti i rancori di parte, lo piansero pubblicamente. Solo i chericali, implacabili nelle invidie e negli odii; al suo sepotero inantarono; quasi il cielo l'avesse con quella subtia morte gastigato di apostasia. La nazione onorollo, secondo sue virtù e celebrità.

Ginseppe Barbieri soggiacque anch'egli al comune destino. Stato discepolo del Cesarotti, non poco ritraeva da quella scuola inforestierata e gonfia; dove, per altro, attinse dottrina di buon filosofo. E rendutosi ecclesiastico, e datosi al predicare, si acquistó celebrità grande nell'universale, e loda appo gl'intendenti, non tauto per lo stile, quanto per la ntilità delle materie: onde, coll'amor de'buoni, meritò l'odio degl'inocriti.

Cessava altresi di vivere Tommaso Bernetti: ritiratosi in Fermo, sua terra natale, e quasi dimenticato. Fu governator di Roma sotto Leone XII, che lo fece cardinale, e poco dopo segretario di Stato. La qual carica, perduta per la morte di Leone, riebbe nel 1831 da Gregorio XVI; che gliela tolse nel 1836. Ebbe ingegno perspicace, aspetto grato, maniere cavalleresche, Degli amori fu vaghissimo, Più che la religione, tirollo a vestir gli abiti di prelato l'ambizione di salire. Nè volle ordini sacri, se non quaudo di ripigliare gli affari e i piaceri non ebbe più speranza, per l'età e i malori. Ritraendo della media età non pur i costumi viziosi, che le massime tirannesche, desiderò la somma libertà della Chiesa per balía di lei propria, e non per sostegno d'altri. Caduto per maneggi austriaci, o almeno così creduto, tuttavia non lasció desiderio di sè. L'aveano rendute odioso le false promesse del 1831, seguitate da crudele tirannide; la creazione de'centurioni, flagello delle Romagne; lo sperperamento dell' erario pubblico; posto quasi a profitto de' banchieri, appaltatori e favoriti. E s'e' non morì ricco. ben di ricchezze accumulate lasciarono i ministri segreti delle sue libidini.

XLIV. Divorato di cancrena, spirò Domenico Antonio Navarro, presidente della corte speciale di Napoli; e poco di poi, Gaelano Peccheneda, prefetto: de quali poco sopra abbiamo detto la vita e i costumi. Qui aggiungeremo, che per venir meno in Napoli i ministri della tirannide, non cessava lo incrudelire. Proseguito il giudizio per gli accusati del fatto del 13 maggio del 1848, furono innocenti e chiari comini condennati, chi all' estermo supplizio, chi alle catene, chi alla prigionia; seguitando la solita elemenza di gittare i sentenziati a morte, in carceri perpetto, o lunghissimi. In Lombardia si faceva vergheggiare, incarcerare, uccidere chiunque fosse apparso o creduto nemico del governo austriaco.

XLV. II papa mandò nelle Marche e nelle Romagne processatori per gli ammarzamenti commessi, per gare o vendette civili, nel 1840. E secondo che quelli rapportavano, la consulta con misteriosi giudizi condannava. Nella sola città di Senigallia furono morti di fero ventiquattro persone; facendo rabbrividire, non che si punissero col supplizio estremo quei delititi, mai il modo arbitrario e segreto co che si faceva; e più il considerare quanto fosse, dopo tanto tempo e incertezza di avvenimenti, agevole innocenti con eri avviluppare. Notavasì un cotal Simoncelli d'Ancona; il quale, resultava dal processo, che avea salvati parecchi dalle misdice del trucclenti sicari; e gli fiu apposto a delitto, da espiare colla subita morte, il non averne salvati altri, poichè ne aveva mostro il potere.

XLVI. In Toscana non si commettevano crudeltà, ma rigori non mancavano; e ogni di più acquistava potenza il clero: che omai quasi credeva venuto il tempo da spezzare i freni posti da Leopoldo I. Dicevasi il principe preso da serupolie da maninconia; quindi inclinatissimo a contentare il papa, col quale non era dubbio più che non si fosse con grandi promesse obbligato. E come lo siesso favore i papali non avevano presso a' ministri di lui, adoperarono il meno

fra loro considerato per isgararli. Indettarono il marchese Cesare Boccella, che era sopra la istruzione pubblica, coll' innuzzulirlo, ch' e' poteva divenir capo di nuovo reggimento, veramente degno de' tempi: mostrassesi difensore col principe de' diritti del sacerdozio; spiccassesi dal governo non abbastanza religioso nè aperto de' colleghi: troverebbe difficoltà da prima, ma perseverando, ne uscirebbe trionfante.-Egli, vano per natura, e allora riscaldato da potenti stimoli, gittossi a quel partito, colorato di zelo religioso. Non più trattava gli affari in comune: conferiva colla corte di soppiatto: appiccava intelligenze nuove e straniere, e si diceva che fosse riescito a guadagnar la grazia del principe, che di mal occhio guardava gli altri, e pareva in lui solo confidare. Il pubblico, non potendo più in palese, bisbigliava in privato di questi scandoli, continuati parecchi mesi, restando gli affari come abbandonati : dacché nè i ministri del principe s' intendevano fra loro, nè il principe gli osservava più: e poco stette che non porlassero il gastigo di aver condotto le cose a si mai termine, da essere facile il trascendere più oltre ch' essi non arebbono voluto. E se non caddero, fu perchè in vano si cercarono nuovi consiglieri, che pur fossero di qualche considerazione: imperocche, quantunque la cassazione dello statuto della nazione i più vedessero di buon animo o con indifferenza, non era ordine di persone che non si contristasse per la distruzione dei provvedimenti leopoldini, co' quali cinque generazioni eransi succedute. Nè i medesimi ministri si rimanevano dal divulgare quelle izze e pericoli a fin di commovere a pro loro la nazione: facendo specie che ricorressero a questo spediente nomini che st lo aveano rintuzzato negli altri come illegittimo, e poco men che sedizioso. E ci conducemmo a desiderare i vecchi rettori, per tema che non ne sorgessero altri capitanati dal Boccella.

XLVII. Però non era possibile che l'uno stesse più cogli altri; essendo giunti a tale, che né pure si parlavano, menre non si tenevano di lacerarsi scambievolmente. Fu dato al primo licenza, con intero stipendio e memoria norevole. Questo apparve, e credettero i più. Ma per esattezza di storia, voglio notare altra voce, allora corsa (nè so quanto vera), che i rettori, vergoguosi dopo le loro protestazioni di
sottoscrivere la cassazione dello statuto di libertà, giuocassero il Bocedia con tutto quello spauracchio della distruzione
delle leggi leopoldine; perchè il timore del male maggiore
seemasse l' odio del minore, e quasi procacciasse loro merito
di aver conservata la libertà vecchia, nou potendo la nuova.
Nè considerarono, che tolti collo statuto i freni, nou era in
poter loro, nè d'altri, il vietare che non si corresse più oltra. E senza che dobbiamo parere adulatori, vegliamo riferire a merito del solo priucipe, tornato assoluto, che abbominazioni d'u ntemo cià dimenticato, non si rinnovassero.

XLVIII. Ne giovo poco a rimettere ju grazia di lui il cavalier Baldasseroni, l'aver corso pericojo della vita : sendo stato di pieno giorno, in pubblica via, assalito da uno sconosciuto ribaldo con ferro sottile, che non lo accarno. Fu detto essere uno stipendiato della setta mazziniana; e parve da mandare un ordine di bando a tutti i fuorusciti napoletani e romani, che da più mesi dimoravano in Toscana. Ma l'ordine che, per sospetto di qualcuno, offendeva una quantità di nomini onesti che non avevano mai dato a' rettori toscani cagione a dolersi di loro, ebbe lenta e parziale esecuzione; come sempre d'ogni provvedimento di rigore avviene in Toscana. Nel medesimo tempo, fu pubblicato un decreto del principe, che per la cresciuta copia e fierezza dei delitti, ristabiliva la pena capitale nelle cause di maestà, di religione, di omicidio, di furto violento, e di ferimento o assalto con animo di uccidere; aggiungendosi, che per deliberarla, non fosse mestieri del voto unanime di tutto il collegio de' giudici, come umanamente richiedeva la legge passata, ma si del maggior numero. Si accrescevano, in oltre, maggiormente i già troppi poteri de' prefetti, daudosi balia a' loro consigli di ordinare la prigionia nelle fortezze per tre anni.

XLIX. In que' giorui cominciava, con gran solennită, il pubblico giudizio pe' rivolgimenti del 1849. Quarantotto erano gli accusati; de' quali fuggilivi treutuuo; e de' pre-

senti la maggior parte oscuri; e de' conoscinti vera importanza non aveva che F. D. Guerrazzi: onde il popolo col solo nome di lui tutto il processo designava. Fra gl'imputati notavasi un Enrico Montazio; che per iscritture scandalose era stato, nel marzo del 49, messo in prigione d'ordine del Guerrazzi; ritenuto di poi per essere inchiuso il suo nel processo degli altri; facendo specie vedere nel medesimo sgabello de' rei lo incarceratore e lo incarcerato. Ma ognuno diceva : essere imprudenza lasciar fare quel gindizio, che avrebbe riaperto piaghe e rinnovati scandoli. Già erano corsi quattro anni: calmate le ire di parte: scaduti di fama i governanti, e contr'essi accumulatosi l'odio che nella caldezza degli avvenimenti e bollore delle passioni tirossi addosso il Guerrazzi; cui, per contrario, cominciavano a scusare ancor quelli che quattro anni addietro avrebbono voluto appiccato: il che non tanto facevano per grazia di lni, quanto per onta a' rettori; o forse per un certo sentimento di ginstizia, che di colpe pur fatte in comune, dovesse egli solo portar la pena. Ricorrevano pure alla mente le promesse di farlo partire; e più d'uno aranno turbato rimorso e vergogna dell'essere state tradite. Agginngevasi che gli era stato consentito di scrivere e mandare a stampa in un grosso volume la sua apologia; dove, con istile da gustare oggi, quanto meno forse provvide alla fama d'uom libero e schietto, altrettanto purgossi del carico di aver macchinato il rovesciamento della monarchia; e anzi indusse in molti la persuasione, ch'ei l'avesse sostenuta contre a' fautori di repubblica, e cominciato pratiche per ristorarla. Era poi generale opinione, e degli stessi accusatori e de'giudici, che senza ini la Toscana sarebbe in assai maggiori e manco riparabili mali precipitata ; da parere quindi, che s'ei pure s' era incolpato avanti, avea notabilmente meritato in ultimo: e civile equità richiedeva, che il male col bene rimanesse saldato. Dicevasi che i ministri del principe si rendessero capaci della convenevolezza di troncare quel giudizio, ma il priucipe volesse assolutamente vederlo compito: nè potrei accertare se, come fu supposto, per consiglio di fuori, o per desiderio di provare la reità di coloro che l'avevano costretto a fuggire, e quindi potere far mostra di generosa clemenza, perdonandoli.

L. Però in Toscana non era possibile, come fu in Napoli, ordire processo, falsificando prove e testimonianze. Oltre che il principe e i magistrati erano onorati uomini, quando pur tali non fossero stati, non avrebbero per avventura trovato secondatori in paese, dove più dell' odio de'governanti, fa paura la pubblica reprovazione. Ma lasciale intatte le forme della giustizia, tanto più doveva apparire la contraddizione de' giudicanti; da far dire a' malevoli, che innanzi al giudizio avessero nell'animo divisata la sentenza. Si aggiunse più specialmente la poca abilità del fisco, si nel congegnare il processo, e sì nel formare l'alto d'accusazione. Mal conoscendo il suo paese, produsse una turba di testimoni, che tutti in favore del Guerrazzi testimoniarono: e alcuni ritrattarono le cose deposte per iscritto in segreto: dicendo, che il tempo e il raffreddamento delle passioni gli avevano chiariti che si erano ingannati. Nel formare poi l'accusa, non trovando vera materia di delitto pel Guerrazzi, dopo il cambiamento dell'8 febbraio, chiarendosi troppo la violenza popolare, non meno che gli sforzi di lui a impedire che la Toscana non si rendesse repubblicana congiungendosi con Roma, incolpollo di trame e conati precedenti. Al che l'accusato opponeva, che per cose fatte innanzi all'assunzione al governo, non poleva essere querelato, avendolo il principe con quella elezione perdonato; e se nel tempo che era ministro di Stato, avea peccato, doveva essere per la civile costituzione, allora non per anco cassa, incolpato dal Consiglio generale, e giudicato dal senato. Del qual richiamo, chiesto ragione alla suprema corte di cassazione, questa negò di fargliela; non tanto per nimicizia, quanto per non mettere in grave impaccio il principe nel convocare Consigli d'un reggimento che si voleva spento.

Cercossi, per tanto, dal fisco di ritirare l'accusa più verso le cose succedute dall'otto febbraio in poi; e ondeggiando fra il chiarire la incompetenza del tribunale, e scemare la materia del delitio, fece un viluppo di sottigliezze di delitio connesso e continuato, da non rinvenirvi nè capo ne fine. Con più arte e senno si governò Niccolò Nervini, presidente della corte giudicante; de' più reputati per ingegno e scienza fra' loscani maestrati: il quale avendo dinanzi agli occhi l' esempio orribile del napoletano Navarro, si sforzò più che potè da quello discostarsi, conformandosi meglio alla natura del paese più civile; e tenne le adunanze con dignità; concesse sufficiente libertà agli accusati di scolparsi, ai testimoni di deporre, agli avvocati di difendere: e pareva tornato lo spettacolo de' parlamenti politici, prolungatosi nove mesì; correndovi molta gente, chi per vaghezza, e chi per notare le coso delle.

Finalmente, il fisco conchiuse, non ostante le discolpagioni, testimonianze e difese, tutti più o meno rei di Stato; e il Guerrazzi meritevole della estrema pena, che allora era l'ergastolo a vita; nessun conto facendo delle cause allevianti, confessate da' suoi maggiori avversari, e della nobile difesa fatta dall'avvocato Tommaso Corsi. Non che i causidici non potessero trovare in quel processo materia di offesa maesta: ma dovrebbono omaj persuadersi i rettori pubblici, che se il vero giudizio delle colpe, come ammoniva Cicerone, non è tanto pronunciato da' tribunali quanto dalla coscienza pubblica, non è da sperar mai che in questa trovi infamia il crimenlese; massime qualora non sia subitano il giudicio; quasi scusato da necessità di assicurare da presente pericolo lo Stato. Oltre che, i delitti di maestà non possono essere equamente giudicati, che da tribunale di uomini liberi da ogni stipendio: non solo perchè le corteordinarie, per quanto di uomini probi formate, sono o si crede che sieno dalla forza de' tempi più o meno signoreggiate; ma ancora perchè un consiglio cittadinesco si suppone non fatto per sentenziare colle misurate norme della giurisprudenza ordinaria; si col considerare le difficoltà dei tempi e la natura degli uomini; e col saviamente bilanciare il bene procacciato, o il maggior male cansato.

LL I giudici, non accettando la istanza del fisco, condannarono il Guerrazzi a quindici anni di ergastolo, per lasciare al principe il merito della grazia: che avrebbe mutato in esilio perpetuo la galera temporanea. Ancora per gli altri rei furono più benigni che non domandava l'accusator pubblico. Il solo Leonardo Romanelli, egregiamente difeso dall' avvocato Adriano Mari, fu assoluto; non so se per
togliere apparenza d'odio alle altre condanne, o per la costai
troppo manifesta innocenza, e da tutti riconosciula probità.
Dopo alquanti giorni, venne la grazia regia; che tràmutando
ad ornuno nel bando l'ergastulo: Innoci di zindizio.

Con tutte queste miserie, più o meno grandi, secondo i vari Stati della italiana penisola, seguitavasi a tener gli occhi voltati alla Francia, e arguire quel che Luigi Bonaparte, riescito vincitore, avrebbe fatto, non meno per interesse suo, che per la libertà delle nazioni. E come è natura de' molto oppressi sperare allievamento da dove meno può venirne, alcuni s' immaginavano ch' e' si fosse fatto despoto per distruggere le parti tirannesche, e acquistare potenza di aiutare il risorgimento dei popoli. Notavano, ch'ei, nipote di Napoleone, tremendo flagello delle vecchie monarchie, non poteva avere amiche le corti; e quindi era costretto a trovar favore e amicizia ne' popoli. Ne mancavano spacciatori di più liete novelle; che la regia violenza avesse fatta più specialmente per giovare all'Italia, rammentandosi di avere combattuto in Romagna. Altri argnmentavano ch' ei, per reggersi, arebbe avuto mestieri di procurare a' Francesi abbagliamenti di glorie militari: il che sarebbe stato occasione di guerra generale; onde le genti avrebbono facilmente riscosso il giogo.

Non passò molto tempo, che la grandezza di queste illusioni avani; sapendo di follia pretendere che procacciasse libertà fuori chi la toglieva in casa. Quindi la sua assunzione al seggio d'imperadore, fu dichiarata fondamento della universale quiete; giungendo gli adulatori, di cui quella corte divenne subito la più fornita del mondo, a chiamarlo, fra l'altre sovrumane lodi, eroe della pace, come suo zio era stato eroe della guerra. Nè della pace era altro, in fine, che un ribadimento di ceppi per tutta Europa: come chi scriverà più lunga storia che non è la mia, farà manifesto.

LII. Solamente, innanzi di por fine a questa nostra ingrata fatica, non sarà inutile notare, che dove pure il cassare le costituzioni date e giurate, giovò alla stabilità de' governi ristorati, grande e spaventoso detrimento alla religione e alla morale pubblica arrecò. Chè mal giudica chi crede la ragion degli Stati (che sono in fine più vaste famiglie) possa adonestare ciò che sarebbe condannabile ne'privati. Anzi, gli esempi pubblici tirano i dimestici : per lo che, se un cattivo reggimento è conseguenza di popolo corrotto, ancora la corruzione de' popoli è prodotta o accresciuta da mala signoria. I quali, quasi come da uno specchio, sogliono i peccati de' governanti riflettere in più o meno notevoli grandezze. Cosi, dal vedere rompere la fede data, non curare i giuramenti, mostrarsi ingiusti e vendicativi, nascono e nell'universale s'appigliano le stesse inclinazioni di mislealtà, simulazione, prepotenza, ira e appetito di vendetta; e a poco a poco, i vincoli di religione e di morale, fondamento del viver civile, si sciolgono o rallentano: di che poi si fanno tarde e inutili lamentazioni, e si attribuisce la causa a' turbolenti sommovitori della plebe. I quali più tosto si giovano della corruzione già fatta: senza di cui l'opera loro rieseirebbe senza effetto: e le mutazioni di Stato o non avverrebbero, o si compirebbero pacifiche, e con soddisfazione di Intti.

Si può, adunque, senza arroganza, affermare, che se a un novello rimutamento di cose pubbliche, le stesse colpe, ce altre maggiori, facessero più tosto la licenza che la ilbertà trioufare (il che preghiamo Iddio non avvenga); vuolsi la principal cagione riferire a que'reggimenti, che seminando gni maniera di pubblica corruzione, e odii e rancori e ilivisioni fomentando, par che mirino ad ottenere, che accadendo rivoluzioni, non indogino a traboccare in eccessi: sicura via al ritorno delle tirannidi. Ma avvertano, che nella procurata rovina potrebbono rimaner sepolti; e pagar caro

il fio, prima dello sperato risorgimento. Il che non diciamo per agurar male a chicchessia, ma per documento di bene a tutti: si come è uflicio di storie non vendute, ne lusinghiere; e tali, che quanto più sapranno agro, maggiormente produrranno quel nutrimento vitale, che il sacro poeta degli Italiani s'imprometteva dalla libera manifestazione del vero.

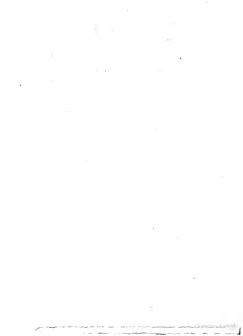

# INDICE DEL VOLUME QUARTO.

## TIPPO VENTIOUATTRESIMO

| Partenza dell' armsta Francese per l'Italia Pag.                            | 5   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Commissione data al generale Oudinot                                        | ivi |
| Fiducia de' Romani, Primo abarco a Civitavecchia,                           | 4   |
| Protesta de' Romani,                                                        | 6   |
| Promesse del geoerale Ondinot                                               | ivi |
| Bando dello stesso generale a' popoli romani                                | 7   |
| Discorso indirizzato dal monicipio di Civitavecchia,                        | ivi |
| Rigori usati in detta città da'Francesi, Ambasciadori di Ondinot al trinu-  |     |
| virato per entrare in Roma, Colloqui avuti                                  | 8   |
| Ambasciadori del municipio romano ad esso Oodinot                           | 10  |
| Commovimento io Roma, Querela nel Parlamento, Deliberazione di resi-        |     |
| stenza, Fervore populare,                                                   | 44  |
| Relazione dell'ambascieria del Ruscoui e del Pescantini.                    | 12  |
| Parole dello Sterbini                                                       | 43  |
| Parere dell' Armellini. Conformazione del decreto di resistenza.            | ivi |
| Gindizio di goesto partito                                                  | 44  |
| Speranze della corte di Gaeta                                               | ivi |
| Incertezze toscane                                                          | 45  |
| Ambasciadori Mandati al principa. Orazione da essi indirizzatagli,          | ivi |
| Effetto prodotto, Indugio a rispondere, Ansietà per quest'indugio,          | 16  |
| Baldanza de fantori del reguo assoluto. Deposizione di ufficiali pubblici.  |     |
| Deposizione dello Zannetti dalla carica di generale,                        | ivi |
| Rigori interni.                                                             | 47  |
| Guerra de' moderati ai democratici, già caduti, Voci di trame, Istanze      |     |
| per avere un corpo di Piemontesi da sottometter Livorno,                    | 48  |
| Consulte a Mola di Gaeta, Risposta del granduca a' Fiorentini,              | 19  |
| Allegrezze de' moderati, Giudizio del popolo, Elezione del conte Serristori |     |
| a commessario straordinario del principe. Sno arrivo a Firenze              | 20  |
| Pubblicazione del decreto del principe. Pareri diversi intorno al mede-     |     |
| simo. Primi atti del commessario                                            | 24  |
| Grande commovimento popolare in Roma e nelle provincie per la pro-          |     |
| mulgata resistenza a' Francesi                                              | 22  |
| Legione del Garibaldi                                                       | 25  |
|                                                                             |     |

| Bandi e decreti e provvedimenti di guerra Pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Atti di vendetta. Rassegne militari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27  |
| Generale disposizione nei Romani a reggere la repubblica contro l'assalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| francese. Ecclissamento da' moderati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ivi |
| Numere e qualità dei difensori della repubblica romana. Commovimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| del giorno 50 aprile. Distribuzione delle milizie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28  |
| Assalto de' Francesi ributtato de' Romani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29  |
| Loro ritirata a Polo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30  |
| Tripudii e vantamenti della parte popolare per questa vittoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31  |
| Dichiarazione de' prigioni francesi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ivi |
| Restituzione di essi. Apparenze di affraternamento. Illusioni popolari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32  |
| Voci confose e alterate, sparse fuori intorno alla vittoria de' Romani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33  |
| Accecamento della parte de' moderati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34  |
| Uffici conciliativi del padre Ventura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ivi |
| Grandi contese nell' assemblea francese per le nuove de' fatti di Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36  |
| Richiamo nel Parlamento inglese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39  |
| Ambasceria di Ferdinando Lesseps a Roma, Commissioni dategli,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ivi |
| Commissione della stessa repubblica a Rayneval e d'Harcourt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40  |
| Brighe de' papaleschi parigini per mandar male l'ambasceria di Lessepa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44  |
| Pessimo stato della tesoreria romana. Nuova pubblicazione di moneta in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| carla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ivi |
| Mouete detta erosa. Requisizione di argenti. Abusi commessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42  |
| Cossazione degli appalti de' dazi di eonsumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ivi |
| Disordini e delitti atrocissimi in Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43  |
| Notizis del Zambianchi, e sna erudeltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ivi |
| Devastazioni aotto pretesto della difesa. Vani ammonimenti de' rettori,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45  |
| Scandolo per un' enciclica del papa a Gueta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ivi |
| Vittorio del Personi contro al Norodottori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 46  |
| Vittoria de' Romani contro a' Napoletani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Apparecchio de' Francesi a nuovo assalto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ivi |
| Tregua fatta per la venuta di Lessepa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| LIBRO VENTICINQUESIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Deline models at Former's Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53  |
| Prime pratiche di Lesseps in Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54  |
| Lettera del triunvirato a Lessepa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Sconfitta de' Napoletani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55  |
| Allegrezze e rappresaglie in Roma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56  |
| Cuesar being to a limite del Zunki Alexandra del Alexandra |     |
| Guerra brigantesca diretta dal Zucchi. Altra vittoria contro a' Napoletani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ivi |
| Occupazione di Ferrara per parte deg'i Austriaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ivi |
| Assalto dato da' medesimi alla città di Bologna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58  |
| Resistenza gloriosa. Caduta e capitelazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59  |
| Ristabilimento del governo papale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60  |
| Decreti dell' Assemblea romana. Eccitamenti inntili di guerra popolare. Oc-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| cupazione di tutte le altre città di Romagna, effettuate dagli Austriaci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ivi |

|                                                                                           | - 4       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nuovi infestamenti di brigantaggio nella provincia ascolana Pag.                          | 64        |
| Facile ocenpazione degli Austriaci in Toscana. Ingresso a Lucca                           | ívi       |
| Querele del municipio fiorentico                                                          | 62        |
| Apparenzo di libertà                                                                      | ivi       |
| Contegno atrano del commissario Serristori                                                | 63        |
| Resistenza e sottomissione di Livorno                                                     | ivi       |
| Speranza vana che Firenze non fosse occupata dagli Austriaci, Preghiere e<br>mormorazioni | 65        |
| Dicbiarazione del generale d' Aspre                                                       | 66        |
| Occupazione della città di Firenze. Accoglienza fatta alle milizie imperiali.             | ivi       |
| Nuovi ministri nominati dal principe. Cambiamento di bandiera                             | 67        |
| Stato de' Piemontesi. Nomina del marchese d' Azeglio a capo del ministero                 |           |
| sardo. Sue dichiarazioni                                                                  | .68       |
| Giudizio e morte del generale Ramorino. Querela e male voci.                              | 69        |
| Nuove pratiche di Lesseps co' Romani, Rifiuti, subbugli, aospetti, attraver-              |           |
| samenti                                                                                   | 70        |
| Furia di Oudinot a riassaltar Roma Rattenti di Lessepa                                    | 74        |
| Proposte fatte da' triumviri romani                                                       | 72        |
| Nuova replica dell' ambaseiadore francese,                                                | 74        |
| Dissenso fra Oodinot e Lesseps, Ultima proposta fatta a Romani. Inten-                    |           |
| zione di Oudinot di assaltar Roma all'improvviso, Ostacolo posto                          |           |
| da Lesseps                                                                                | ivi       |
| Ultimatum. Accettazione fatta da Romani della ultime proposte di Lesseps.                 |           |
| Rifinto di Oudinot.                                                                       | 75        |
| Contrasti di Oudinot con Lesseps. Rinnovazione dell' Assemblea france-                    |           |
| ae. Ordine ehe richiamava Lessepa dall' ambaaceria di Roma                                | 76        |
| Pratiebe della repubblica romana colla corte d'Inghilterra                                | 77        |
| Assedio d' Aneona                                                                         | 78        |
| Resistenza. Bombardamento,                                                                | 79        |
| Terrori di Bologna                                                                        | ivi       |
| Continnazione della guerra veoeziana.                                                     | ivi       |
| Postura di Marghera.                                                                      | 80        |
| Apparecchi di difesa.                                                                     | ivi       |
| Assalti ferocissimi, e ferocissima resistenza.                                            | 84        |
| Editto di Radetzky. Risposta di Manin                                                     | 84        |
| Naove repliche e risposte dell'uno e dell'altro                                           | 85        |
| Difficultà e danno a non fare sortite                                                     | ivi<br>86 |
| Stato degli assediati                                                                     | 87        |
| Piecoli scontri                                                                           | 81        |
| gli dei rettori d' Inghilterra e di Francia.                                              | ivi       |
| Continuazione della guerra                                                                | 89        |
| Memorabili atti di prodezza.                                                              | ivi       |
| Nuovo e più gagliardo assaltu a Marghera.                                                 | 90        |
| Errore di agombrarla, e di ritirarsi fin deutro Venezia. Occupazione di Mar-              |           |
| ohera fatta daoli Austriaci                                                               | 94        |

| Spensierstezza de' rettori veneziani. Pag. Operosità dei capi militari. Illasioni disostegno per parte dell' Ungheria. Nuove e maggiori gravezzo. Cominciamento di demolizione del gran ponte sulla laguna. Nuovo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93<br>ivi<br>94                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| apparecchiamento di difesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ivi                                                                        |
| corte d'Anstria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95                                                                         |
| per aumentarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97                                                                         |
| Secondo campeggiamento degli Austriaci. Feroce combattere da ambe le parti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98                                                                         |
| Fervore e divozione del popolo veneziano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99                                                                         |
| Scoppio di magazzini di polveri, Valore memorabile del Russarol;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                                                                        |
| Sna morte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | įvi<br>401                                                                 |
| Notizio della sua vita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101<br>ivi                                                                 |
| Postura di Brondolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102                                                                        |
| Mancanza, negli assediati, de' principali mezzi di difesa. Tre scoppi repli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102                                                                        |
| cati di polveriera. Sospetti di tradimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 103                                                                        |
| Penuria di viveri. Negligenza de' rettori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ivi                                                                        |
| Impossibilità di onorevole accordo. Ultima proposta fatta da De Bruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                            |
| a' Veneziani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104                                                                        |
| Rifinto e deliberazione a continuare la resistenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103                                                                        |
| LIBRO VENTISEESIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
| Ricominciamento della guerra de'Francesi contro Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107                                                                        |
| Postnra di questa città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ivi                                                                        |
| Posture di questa città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ivi<br>108                                                                 |
| Postura di questa città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ivi<br>108<br>109                                                          |
| Postura di questa città.  Assalto del 5 giugno, ributtato ferocemente da Romani.  Atti eroiei.  Bestemmie e maledizioni seagliste contro al papa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ivi<br>108<br>109<br>110                                                   |
| Postura di questa città. Assalto del 3 giugno, ributtato ferocemente da Romani. Atti croici. Bestemmie e maledizioni seggiate contro al papa. Intrepida calma del popolo romano. Decretti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ivi<br>108<br>109<br>110<br>111                                            |
| Postura di questa città, Assalto del Sgungo, ributtato ferocemente da Romani, Atti eroici, Bestemmie e maledizioni segliate contro al papa, Intrepida calma del popolo romano, Derceti, Opere di asselto del Franceis. Sortis senza successo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ivi<br>108<br>109<br>110<br>111<br>ivi                                     |
| Postura di questa città.  Assalto del 5 giugno, ributtato ferocementa di Romani.  Atti eroisi.  Bestemmie e maledicinosi sengliate contro al papa.  Interpais calma del popolo romano. Decreti.  Opere di susedio del Francesi. Sertita senza successo.  Testimoniame di coraggio nolleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ivi<br>108<br>109<br>110<br>111<br>ivi<br>112                              |
| Postura di questa città.  Assalto del 5 giugno, ributisto ferocemente dell'iomani.  Atti ercià.  Estermine e maledizioni seagliste contro al papa.  Intrepita caina del popolo romano, Decreti.  Opere di assedio dell'aranesi. Soritis senza successo.  Testimoniame di corraggio antico.  Avaszamenti delle fortificazioni remiche.  Devastationi ionali alla difesa. Siagogo di danaro. Nuore polizze del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ivi<br>108<br>109<br>140<br>141<br>ivi<br>142<br>145                       |
| Postera di questa città.  Assalto da Sigiappo, ributisto ferocemente da Romani.  Atti eroid.  Bestemmie e maledizioni sesgliste contro al papa.  Intrepita calma del popolo romano. Decreti.  Opere di suscilo de Francesi. Sertile senar soccesso.  Testimoniame di coraggio nolice.  Avesamenti delle fortificazioni ormiche.  Devastazioni innulli alla difera. Bisogno di danaro. Nuove polizze del tesero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ivi<br>108<br>409<br>440<br>411<br>ivi<br>142<br>445                       |
| Postura di questa città.  Assalto da Sigingon, ributisto ferocemente de l'iomani, Atti ercici.  Sestemmie e maledicinai seggiste contro el papa.  Intrepita cuina del popolo romano, Decreti, Opere di ansecio de l'rancesi. Sortite senza successo.  Testimonianze di corraggio antica.  Avanzamenti delle fortificazioni ormiche.  Devastatonio insufia illa difesta. Singogo di danaro. Nuove polizze del teoro.  Infimazione di Ossilnot s'Homani di arrendersi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ivi<br>108<br>109<br>140<br>141<br>ivi<br>142<br>145                       |
| Postura di questa città.  Assalto da Sigiapso, ributtato ferocemente da Romani.  Atti eroid.  Bestemmie e maleditioni sesgliste contro al papa.  Intrepita calma del popolo romano. Decreti.  Opere di suscilo de Francesi. Sertile senar soccesso.  Testimoniame di coraggio nolice.  Avezamenti dielli fortificazioni ormiche.  Devastazioni innitii alla difesa. Bisopon di danaro. Nuove polizza del tessoro.  Infimazione di Oudinet i Romano di arrenderei.  Bisposta del medicinia, Accopicarea tata a Lessopa Parigi. Sfacciatezza                                                                                                                                                                                                                                                       | ivi<br>108<br>109<br>110<br>111<br>ivi<br>112<br>115<br>114<br>ivi         |
| Postura di questa città.  Assalto da Sigingon, ributtato ferocemente da l'Iomani.  Atti eroici.  Bestemmie e maledicioni sezgliste contro al papa.  Intrepiat calma del popolo romano, Decreti.  Dopret di assello del Prancesi. Sortile senza soccesso.  Tettimonisme di ceruggio nulco.  Avexanamenti delle fortificazioni ormiche.  Devastazioni instili alla dilesa. Bisa-gos di danze. Nuove polizze del lacimazione di Osinita d'Amendi di arrendersi.  Bispatta del medenini, Accopienza fatta a Lessepa a Parigi. Shecistezza del ministri francesi nel menufice.                                                                                                                                                                                                                        | ivi<br>108<br>409<br>440<br>411<br>ivi<br>142<br>445                       |
| Postura di questa città.  Assalto da Sigiappo, ributtato ferocemente da Romani.  Atti croici.  Bestemmie e maleditioni sesgliste contro al papa.  Intrepita calma del popolo romano. Decreti.  Opere di suscilo de Francei. Sertile senar soccesso.  Testimoniame di coraggio nolice.  Avezamenti dilel fortificazioni orienche.  Devastazioni insulii alla ditesa. Bisopon di danaro. Nuove polizze del tesero.  Infimazione di Oudinet i Riomano di arrendersi.  Bisposta del medicinia, Accopilerazi stata a Lessapa Parigi. Sfacciateza del ministri francesi nel mentire.  Ventata del novo legato francese de Cercelles. Sua lettera. Bisposta                                                                                                                                             | 108<br>108<br>109<br>140<br>141<br>141<br>142<br>145<br>144<br>141<br>1415 |
| Postura di questa città.  Assalto da Sigingon, ributtato ferocemente da l'Iomani.  Atti eroici.  Bestemmie e maleditioni sezgiiste contro al papa.  Intrepiat esima del popolo romano, Decreti.  Dopret di suscilo del Prancesi. Scultis senza soccesso.  Tettimoniame di corraggio nulco.  Avestamenti delle fortificazioni ormicho.  Devestationi insulii alla difesa. Bisa-goo di danzo. Nuove polizze del  Latinico del di Postica d'Alemandi il errodaccii.  Bispesta del merita del reconsistato del merita con del merita con del merita con del ministrato del motivi francesi en meralice.  Vennta del moro legato francese de Cercelles. Sua lettera. Bisposta del moro legato francese de Cercelles. Sua lettera. Bisposta del Marzini.                                               | ivi<br>108<br>109<br>110<br>111<br>ivi<br>112<br>115<br>114<br>ivi         |
| Postura di questa città.  Assalto da Sigiapso, ributtato ferocemente da Romani.  Atti croici.  Bestemmie e maleditioni sesgliste contro el papa.  Intrepita calma del popolo romano. Decreti.  Opere di suscilo de Francei. Sertile senar soccesso.  Testimoniame di coraggio nufice.  Avezamentali delle fortificazioni oriembra.  Devastazioni insulii alla difesa. Bisogon di danaro. Nuove polizze del tesero.  Infimazione di Oudinet d'Homano di arrenderei.  Risposta del medenini, Accopileras tata a Lessapa Parigi. Sfaccistezza del ministri francesi nel mentire.  Venta del novo legato francese de Cercelles. Sua lettera. Risposta del Mazzini.  Trasferimento del Consiglio in Campidoglio. Diceria del principa di Ca-                                                          | 108<br>108<br>109<br>140<br>141<br>141<br>142<br>145<br>144<br>141<br>1415 |
| Postura di questa città.  Assalto da Sigingon, ributtato ferocemente da l'Iomani.  Atti eroici.  Bestemmie e maledicioni sezgiiste contro al papa.  Intrepiat calma del popolo romano. Decreti.  Oppere di suscilo del Prancesi. Sortilo se sanza soccesso.  Testimoniame di ceruggio nuiteo.  Avezamenti delle fortificazioni oremicho.  Devestationi insulii alta difesa. Bisuppos di danzro. Nuove polizze del teore.  Bisposta del merita del prancia del arrendaria.  Bisposta del merita del renda del arrendaria.  Vennata del mori francesi an meralica.  Vennata dal nuovo legato francese de Cercelles. Sua lettera. Bisposta del Nazioni.  Trasferimento del Consiglio in Campidoglio. Diceria del principe di Canino. Parde del pranciare del prespetto del prespetto del prespetto. | 108<br>109<br>140<br>141<br>141<br>142<br>145<br>144<br>17                 |
| Postura di questa città.  Assalto da Sigiapso, ributtato ferocemente da Romani.  Atti croici.  Bestemmie e maleditioni sesgliste contro el papa.  Intrepita calma del popolo romano. Decreti.  Opere di suscilo de Francei. Sertile senar soccesso.  Testimoniame di coraggio nufice.  Avezamentali delle fortificazioni oriembra.  Devastazioni insulii alla difesa. Bisogon di danaro. Nuove polizze del tesero.  Infimazione di Oudinet d'Homano di arrenderei.  Risposta del medenini, Accopileras tata a Lessapa Parigi. Sfaccistezza del ministri francesi nel mentire.  Venta del novo legato francese de Cercelles. Sua lettera. Risposta del Mazzini.  Trasferimento del Consiglio in Campidoglio. Diceria del principa di Ca-                                                          | 108<br>108<br>109<br>140<br>141<br>141<br>142<br>145<br>144<br>141<br>1415 |

| INDICE DED VOLUME QUARTO.                                                      | 363   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ordini a Oudinot di affrettare l' occupazione di Roma Pag.                     | 121   |
| Danni fatti dall' esercito francese. Bombe laociate                            | ivi   |
| Rottura de'bastioni nella notte del 21 gingno. Parole di Ondinot a'soldati,    | 122   |
| Discossione nel Censiglio intorno ai capitoli della Costituzione repubblicana. | 425   |
| Gara fra il Roselli e il Garibaldi accesa dal Mazzini.                         | 124   |
| Ostinazione del Mazzini a continuare ancora la resistenza. Disposizione        |       |
| del popolo romano a secondarlo. Eccitamenti di terrore per man-                |       |
| tener la resistenza.                                                           | ivi   |
| Resa della città di Ancona, capitolazione, ristoramento del governo papale     |       |
| in tutte le Marche, per autorità di monsignor Savelli,                         | 125   |
| Bombardamento di Roma. Protesta degli oratori forestieri,                      | 127   |
| Ultime e maggiori prove di valore dalla parte de'Romani                        | 128   |
| Assalto finale de Francesi cella notte del 29 al 30 di gingno. Battaglia       |       |
| varia, atrocissima. Morte del Morosini                                         | 129   |
| Nnovo e più feroce combattere de nna parte e dall'altre. Morte del             | 140   |
| Manara                                                                         | 154   |
| Dichiarazione del Garibaldi.                                                   | ivi   |
| Deliberazione del Consiglio di cessare dalla difesa, divennta impossi-         |       |
| bile. Nuovo triucvirato                                                        | 132   |
| Commozioni popolari, Capitoli della costituzione della repubblica romana,      |       |
| Trattati del municipio col generale francese per una capitolazione. Pre-       |       |
| tese di Ondinot. Deliberazione di non capitolare e di cedere alla              |       |
| forza. Proposta del Mazzini, senza effetto. Uscita del Garibaldi               |       |
| da Roma. Ingresso dell'esercito francese                                       | 135   |
| Tumulto mosso dal Cernuschi. Insulti a' crednti partigiani de'Francesi.        | 156   |
| Editto di Ondinot s' Romani.                                                   | ivi   |
| Protesta e dispersione del Consiglio romano.                                   |       |
| Fughe , rappresaglie , vendette                                                | 438   |
| Provvedimenti e rigori militari.                                               | ivi   |
| Troveniness e rigori minteri                                                   |       |
| LIBRO VENTISETTESIMO.                                                          |       |
|                                                                                |       |
| Premulgazione della ristorazione del dominio papale                            | 144   |
| Celebrazione e feste in San Pietro                                             | . 442 |
| Mestizia del popolo                                                            | 145   |
| Rigori militari.                                                               | ivi   |
| Stato della Tescana, Mitezza del rinnovato governo. Assicurazioni de' mini     |       |
| stri regii di mantenere lo statuto                                             |       |
| Instituzione del liceo militare                                                |       |
| Decreto per restringere lo scrivere a stampa                                   | 146   |
| Nuova tassa                                                                    |       |
| Annuazio del ritorno del principe                                              | . ivi |
| Accoglienze, feste e speranze                                                  | ivi   |
| Contristamento per insegne conferite a' generali anstriaci                     | 148   |

| Timori per le genti del Garibaldi gittatesi ne' monti della Toscana. Spedi- |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| zione di milizie austriache. Prove di sollevazione fatte inutilmente        |      |
| dal Garibaldi                                                               | 449  |
| Accampamento presso Arezzo                                                  | 450  |
| Principio di aperperamento de' garibaldieni. Andata a San Marine            | 152  |
| Domanda per attraversare il territorio di quella repubblica. Pratiche       |      |
| perchè restassero fuori. Fuga e abandamento, Convenzione non                |      |
| accettata, Tumulto de' garibaldiani rimasi in San Marino. Peri-             |      |
| colo di questa repubblica                                                   | 458  |
| Scioglimento della banda garibaldiana                                       | 156  |
| Sbarco del Garibaldi a Cesenatico. Diapersione de' auoi compagni,           | 457  |
| Cattura e morte del P. Bessi,                                               | ivi  |
| Morte della moglie del Geribeldi. Arrivo di questi a Chiavari               | 158  |
| Nuova adunanza del Parlamento piemontese. Discorso del re                   | 459  |
| Trattato di pace fra la corte piemontese e l'austriaca                      | 160  |
| Indulti imperiali                                                           | 465  |
| Discussione del trattato di pace nel Parlamento sardo                       | ivi  |
| Malattia e morte di Carlo Alberto. Sno ritratto; sue esequie                | 467  |
| Gare per lui de' costituzionali e dei democratici                           | 474  |
| Guerra fatta alla aua memoria dai tiranneschi.                              | 473  |
| Triunvirato cardinalizio por governar Roma, Suo editto                      | 474  |
| Primi atti                                                                  | ivi  |
| Grudelta nel regno lombardoveneto, Mitezza del duca di Modena               | 175  |
| Tirannesche violenze nel reguo di Napoli.                                   | 476  |
| Noovo ministero di Stato.                                                   | 477  |
| Ritorno dei gesuiti.                                                        | ivi  |
| Prima persecuzioni per la setta dell'unità italiana                         | ivi  |
| Odio contro il Poerio e il Settembrini, Accuse lanciate, incarcerazioni,    | .,,, |
| esamine, felaith e grandi ribalderie.                                       | 478  |
| Continuazione della guerra veneziana. Combattimeoti quasi nulli per mare,   | 183  |
| Prova degli Anstriaci d'impadronirsi della batteria di Sant' Antonio.       | ivi  |
| Nuovi apparerelii per far arrivare le bombe dentro la città                 | 184  |
| Lavori di fortificazione della parte de Veneziani                           | 485  |
| Sortita di Chioggia                                                         | 186  |
| Pestilanza. Menzogne aparse                                                 | 187  |
| Confermazione del voto del Consiglio veneto per la resistenza               | 188  |
| Bombadarmento di Venezie                                                    | ìvi  |
| Surpresa ed eroica virtu de' nostri. Cradele condizione degli abitanti di   |      |
| Venezia.                                                                    | 489  |
| Petizione d'accordo, Furori de' partigiani della resistenza estrema. Sedi-  |      |
| zioni acdate.                                                               | 190  |
| Danni prodotti dal continuo bombardare, Tolleranza de' mali                 | 194  |
| Segni di pubblico coraggio,                                                 | 192  |
| Mortalità prodotta dalla fame e dalla peste                                 | ivi  |
| Dimostrazioni di pubblica pietà                                             | 193  |
|                                                                             |      |

| INDICE IN TORESTO COMITO                                                                                                               |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dittatura assoluta , cooferita al Manin per provvedere agli estremi peri-                                                              |     |
| coli della patria. Tumulti e iogarbugliameoti Pag.                                                                                     | 194 |
| Ignavia dell' armata                                                                                                                   | 495 |
| Anmento di forore nel bombardare Venezia. Valore dell' esercito                                                                        | 196 |
| Rappiceamento di pratiche d'accordo colla corte austriaca                                                                              | ivi |
| Altro baodo di Radetzky si Veneziani                                                                                                   | ivi |
| Nuovi tumulti                                                                                                                          | 197 |
| Nuova della sconfitta degli Ungheri. Maggiore acoramento. Veglia gene-                                                                 |     |
| rale di capitolare                                                                                                                     | ivi |
| Circostanze tumultuose ehe accompagnarono le pratiche della detta capi-                                                                | 198 |
| tolazione                                                                                                                              | 199 |
| Ristorazione del reggimeoto imperiale.                                                                                                 | 201 |
| metorazione dei reggiuteoto imperiale                                                                                                  | 201 |
|                                                                                                                                        |     |
| LIBRO VENTOTTESIMO.                                                                                                                    |     |
| LIBRO VERTOTIESINO.                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                        |     |
| Difficoltà della Repubblica francese nell'acconciare le cose di Roma.                                                                  |     |
| Maneggi diplomatici per indurre il papa a tornare principe assoluto.                                                                   | 203 |
| Discorsi scandalosi nell'assemblea francese                                                                                            | 204 |
| Odio de'Romani contro a' soldati francesi. Urto fra' generali francesi e                                                               |     |
| il triunvirato cardinalizio                                                                                                            | 203 |
| Lettera del presidente della Repubblica francese al colonello Ney                                                                      | 206 |
| Commenti e presagi. Nuove contese nel Parlamento francese per gli af-                                                                  |     |
| fari di Roma                                                                                                                           | ivi |
| Concessiooi papali del dì 42 acttembre                                                                                                 | 207 |
| Sdegno popolare.                                                                                                                       | 268 |
| Difficoltà nell'imperador d'Austria e nel pontefice a mantenera gli or-                                                                |     |
| dini liberi. Temporeggiamenti della corte imperiale a toglierli.                                                                       | 209 |
| Viaggio del grandoca di Toscana a Vicona. Interpretazioni diverse di                                                                   |     |
| questo viaggio. Speranze de' moderati per l'ordine del prefetto<br>di Firenze a'gonfalonieri circa la liste elettorali. Equivoco e di- |     |
| an rirenze a gontaionieri eirea la liste elettorani. Equivoco e di-                                                                    | 210 |
| Difficoltà de' mioistri fiorentini a trovar danaro in prestito.                                                                        | 211 |
| Cartelle del tesoro                                                                                                                    | 212 |
| Lameoti ne' giornali.                                                                                                                  | ivi |
| Legge di Boongoverno, Instituzione della Corte de conti.                                                                               | ivi |
| Biordinamento de' municipii.                                                                                                           | 213 |
| Medaglie a' promotori della ristorazione grandocale                                                                                    | ivi |
| Iodulto per colpe di Stato, Esclusioni da questo iodulto                                                                               | 211 |
| Principio io Toscaoa dei processi di maestà. Cassazioni di ufficiali pubbliei.                                                         | ivi |
| Confusione nel reggimento di Roma. Furiosa demenza de tre cardinali.                                                                   | 216 |
| Compensi per provvedere all'erario. Rielezione del Galli a ministro del                                                                |     |
| tesoro. Nuovi balzelli e gravezze.                                                                                                     | ivi |
| Gnerra agli atudi e agl' ingegni                                                                                                       | 217 |
|                                                                                                                                        |     |

| Desiderio del ritorno del papa. Ragioni par trattenerlo. Risentimenti nel-      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Passemblea francese. Risposte de' pspaleschi Pag.                               | 218        |
| Discorso di Adolfo Thiers                                                       | 219        |
| Schiamazzi inutili della parte popolare. Deliberazione di continuare la         |            |
| occupazione di Roma                                                             | 225        |
| Rimostranze cerimoniose della corto d'Inghilterra al re di Napoli per la        |            |
| oppressiono de' Siciliani,                                                      | ivi        |
| Risposta del re                                                                 | 226<br>ivi |
| Coso ordinate di qua dal Faro.                                                  | 227        |
| Nuovi sospetti di cuoginra in Napoli: nuove persecuzioni: nuove incarce-        | 241        |
| razioni: nnove crudeltà                                                         | ivi        |
| Esamine proditorie per la così detta setta dell' unità italiana                 | 230        |
| Estorsioni di false testimonianze,                                              | ivi        |
| Rinnovamento subdolo della magistratura.                                        | 234        |
| Eleziono d' una corto speciale pa' settari dell'unità italiana. Querela po-     |            |
| sta dall' accusator pubblico                                                    | 233        |
| Richiamo giustissimo degl'incolpsti, non accettato                              | ivi        |
| Improntitudini della parte estrema in Piomonte                                  | 234        |
| Guerra a' ministri di Stato in Parlamento                                       | ivi        |
| Rumori per la custodia del Garibaldi                                            | 236        |
| Difficoltà di governare col disaccordo de' ministri del principe e del          |            |
| Consiglio                                                                       | ivi        |
| Querele per la leggo di cittadinanza s'Inorusciti italiani. Rifinto del senato. | 237        |
| Accoglionza funebro alle ceneri di Carlo Alberto                                | ivi        |
| Deposizione del Pinelli. Parziale rinnovazione del governo aardo,               | 238        |
| Contesa in Parlamento sal trattato di pace coll'imperadore. Differimento        | 239        |
| e scieglimento del Consiglio doi deputati                                       | 240        |
| Suo bando                                                                       | 244        |
| Clamori maligni,                                                                | 242        |
| Admanza de nuovi comizi, Praticho dello varie parti, Resultamento.              | 243        |
| Disponimento aulla cittadinanza de' fuorusciti                                  | 244        |
| Conclusione dell' anno 1849.                                                    | 245        |
|                                                                                 |            |
|                                                                                 |            |
| LIBRO VENTINOVESIMO.                                                            |            |
| were to the second of the second                                                |            |
| Moti licenziosi e progressi tiranneschi in Francia. Sette, macchinazioni,       | 010        |
| brigho por abbattere la repubblica                                              | 248        |
| nesto strazio di nomini e di cose, riferibili alle passate mutazioni,           | 234        |
| Nimicizie fra l'imperador d'Austria e il re di Prussia                          | 252        |
| Speranzo che no derivasse guerra generale. Accomodamento fra' duo po-           | -02        |
| teotati, Mostra dolla corte austriaca in favore del reggimento costi-           |            |
| tuzionale                                                                       | 253        |
|                                                                                 |            |

| Discorsi e conghietturo sul futuro riordinamente dell' impero. Premesse                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Insinghioro in giornali prezzolati                                                                                  | 255  |
| Difficoltà dell'imperadoro d'Austria nol mantenere la costituzione, Go-                                             |      |
| verno militaro di Radetzky In Lombardia                                                                             | 256  |
| Odii verso Il Piemonte o la Gran Brettagna. Brigho per far cadera il mini-                                          |      |
| stero de' Wights, o risorgero quello do' Tory                                                                       | 257  |
| Agitazioni inglesi per la gerarchia de' vescovi cattolici, decrotata dal papa.                                      |      |
| Atti d'ira popolare. Imbarazzo de'rettori britanni                                                                  | 259  |
| Binnovellamento del Parlamento piemonteso.                                                                          | 260  |
| Impotenza della parte populare. Ardimento della setta do' tranneschi.                                               | ivi  |
| Proposta fatta dal Siccardi di riforme uagli ordini della giustizia                                                 | 261  |
| Opposiziono promosso in Parlamento da' partigiani del clero. Difesa de' ce-                                         |      |
| stituzionali. Approvaziono della leggi siccardiane.                                                                 | 262  |
| Protestazione del papa.                                                                                             | 263  |
| Richiami ol senato de' vescovi del Picmonte. Promulgaziono dolle leggi                                              |      |
| siccardiane. Ingiunzione sediziasa dell' arcivescovo di Torino,                                                     | 265  |
| Giudizio e condanna del medesimo.                                                                                   | 266  |
| Lamento de' preti. Nuove proteste del papa. Risposte do ministri sardi.                                             | ivi  |
| Apparenti concessioni dell' imperador d'Austria olla potestà ecclesiastica.                                         |      |
| Atti del vescovo di Cagliari. Suo giudizio e condannazione. Altre                                                   | 0.00 |
| lamento del papa                                                                                                    | 267  |
| do' partigiani e si da quella de' controri alla potenza del clero,                                                  | 268  |
| Timoro che il re non si voltasse, Suo fermezza e lealtà                                                             | 269  |
| Morte del Santa Rosa. Rifiuto a lui de' sagramenti,                                                                 | ivi  |
| Minaccia di negargli sepoltura. Sdegno popolaro. Esoquio al Santa Rosa,                                             | 274  |
| Incarcerazione dell'arrivescoro, Piagnistei do' suoi deveti.                                                        | ivi  |
| Ambasceria infruttuosa del cay. Pinelli presso il papa                                                              | 272  |
| Discursi scandolosi no' giornali chericali                                                                          | 273  |
| Scomunica lanciata dall' arcivescovo di Cagliari.                                                                   | 274  |
| Grida dei chericali                                                                                                 | ivi  |
| Guerra fatta a' ministri piemontesi                                                                                 | 275  |
| Elezione del Cavour e del Gioro o ministri di Stato                                                                 | ivi  |
| Lodi di Vittorie Emanuele                                                                                           | ivi  |
| l'rova fatta in sonato da' fautori del chericato, per abbattere il governo.                                         | ivi  |
| Stato della Toscana, Nuovi comizi comunali                                                                          | 276  |
| Tempestamenti o' rettori fiorentini per lo rinnovazione dello statute.                                              |      |
| Nuovo tasse                                                                                                         | 277  |
| Grida e censure do' moderati                                                                                        | ivi  |
| Voci di rinunzia del granduca                                                                                       | 279  |
| Ricomposizione della gendarmerio toscana con ufficiali napoletani. Nuove                                            |      |
| parentado del granduca col re di Napoli.<br>Rimemorazioni di lutto per la giornata di Novara. Elezione do movi gon- | 280  |
| Rimemorazioni di lutto per la giornata di Novara. Elezione do nnovi gon-                                            |      |
| falonieri. Novella ressa al principo, perchè rimettesso la costitu-                                                 |      |
| zione del febbroio 48. Invito a festeggiare l'anniversario del 42                                                   |      |
| aprile. Risposta de' municipii. Lamenti e garriti                                                                   | 284  |

| Tempestosa pioggia:                                                                                       | ° 282      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| falonieri per la costituzione.                                                                            | -ivi       |
| Ammonimenti de' rettori. Contese ne' giornali. Provvedimenti per infre-                                   |            |
| narie                                                                                                     | ivi        |
| zie austriache in Toscana. Strepiti e lamenti per detta convenzione.                                      | 283        |
| Nnova andata del grandues a Vienna. Timori d'una lega doganale fra                                        |            |
| Tosesna e l'impero anstriaco.                                                                             | 284        |
| Impedimenti a celebrare la memoria de morti a Cortatono e Montanara.  Generosità del comandante austriaco | 285        |
| Querele contro a' ministri                                                                                | ivi        |
| Smisurate lodi delle cose del Piemonte,                                                                   | 286        |
| Richiami della corte inglese, Risposte della corte toscana.                                               | ivi        |
| Nuovo e solenni occasioni procacciate da' costituzionali per invocare la                                  |            |
| restituzione dello statuto                                                                                | 287        |
| Sentenza del tribunale di eassazione                                                                      | ivi        |
| Deliberazione del municipio di Firenzo. Petizione del municipio di Livorno.                               | 288        |
| Rigorosità per le feste di Siena                                                                          | ivi        |
| Partito di sospendero a tempo indeterminato lo Statuto                                                    | 289        |
| Parziale rinnovamento del ministero toscaco                                                               | ivi        |
| Speranze e timori.                                                                                        | 290        |
| Sospensione dello statuto a tempo indeterminato.                                                          | ivi        |
| Protesta del municipio fiorentino. Cassazione del Peruzzi, gonfaloniere.                                  |            |
| Difficoltà a trovare il successore,                                                                       | 294        |
| Rigori e strettezze                                                                                       | 292<br>ivi |
| Bestialissimo governo del nuovo duca di Parma.                                                            | ivi        |
| Tirannide romana. Elezione a ministro della guerra del eolonnello Kal-                                    | IVI        |
| bermatteg                                                                                                 | 295        |
| Indizi di odio popolare. Bande di ladri nello Stato romano, non represse.                                 | ivi        |
| Ritorno del papa a Roma. Speranza d'un perdono generalo, Freddezza                                        | 141        |
| popolare nel festeggiario.                                                                                | 294        |
| Tristissima condizione degli Stati della Chiesa                                                           | 295        |
| Non curanza a riparare                                                                                    | 296        |
| Tassa stranissima su' mestieri. Riordinazione de' ministeri, della consul-                                |            |
| ta, de' municipii, sceondo gli ultimi decreti di Gaeta                                                    | ivi        |
| Accoglienza fatta in Roma al conte di Montalembert.                                                       | 297        |
| Morte e lodi di Dionigi Strocchi                                                                          | ivi        |
| l'iraunide napoletaoa, Movimento represso di Palermo. Nuovi rigori al                                     |            |
| di qua del Faro. Petizioni al re per la cassazione del reggimento                                         |            |
| costituzionale. Compenso per ottenerla senza decreto                                                      | 298        |
| Gindizio famoso per la setta della eosì detta unità italiana                                              | 299        |
| Cradeltà de' giudici                                                                                      | ivi        |
| Esamina scandalosa degli aecusati                                                                         | ivi        |
| Esamina ancor più scandolosa de' testimoni                                                                | 302        |

| INDICE DEL VOLUME QUARTO.                                                  | 369 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Querela, cendanna e mntazione di pena                                      | 304 |
| Differenza fra il 4799 e il 4850                                           | 305 |
| Confische di beni.                                                         |     |
| Altri giudizi di maestà nelle provincie                                    | ivi |
| Altre crudeltà e nefandezze                                                | ivi |
| Conclusione delle cose dell'auno 1850.                                     | 308 |
|                                                                            |     |
| LIBRO TRENTESIMO.                                                          |     |
| Rigeri pel cemitate democratico stanziato in Londra.                       | 510 |
| Altri processi e condanno nel regne di Napoli.                             | 211 |
| Lettere di Gladstene.                                                      |     |
| Dichiarazieni di Lord Palmersten. Richiami della certe napoletana.         | 342 |
| Crudeltà, miserie, ladronecei, macchinazieni, omicidii nelle State remano, | 345 |
| Centesa fra la milizia francese e la papale.                               | 514 |
| Pretensioni del geoerale Gemean. Sospetti a diffidenza fra la corte del    |     |
| papa e i Francesi                                                          | 345 |
| Mala cootentezza in ogni ordine e qualità di persone. Abbassamento di      |     |
| Pie IX.                                                                    | ivi |
| Istaoze de' costituzionali tescani per riavere lo atatute. Quercle per     |     |
| prevvedimenti arbitrari. Voci d'una lega commerciale colla certe           |     |
| d'Austria, Lamenti fatti. Opori a Cesimo Vanni,                            | 316 |
| Cencordato colla certe di Rema                                             | 547 |
| Clamori per dette concordato                                               | 320 |
| Dicbiaraziene de' ministri di Stato a' veseovi                             | 324 |
| Lettera enciclica del papa                                                 | ivi |
| Maggieri poteri cenferiti a' prefetti                                      | 322 |
| Sfratte del Padra Marchese.                                                | ivi |
| Persecuzieui per epinioni religiosc                                        | ivi |
| Subbuglio in Santa Croce per l'anniversarie della giornata di Curtatene    |     |
| (29 msggio)                                                                | 525 |
| Ammenizieni e confini                                                      | 524 |
| Altro debito di dedici milieni col banchiere Bastegi. Mostre di parsi-     |     |
| menia. Smembramento della Studia di Pisa                                   | ivi |
| Richiami e suppliche per detto amembramento per perte sì de' Pisani        |     |
| e sì de' Sanesi.                                                           | 325 |
| Lutti e gravezze in Lombardia,                                             | ivi |
| Decrete che acieglieva dalla andditanza dell' imperadere i fuerusciti. Se- |     |
| questro de' lore beni                                                      | ivi |
| Porte france receperato da' Veneziani, Lieta accoglicaza fatta all' impe-  |     |
| ratere in Venezia, Acceptienza non lieta in Lombardia                      | 326 |
| Amarezze in Piemente. Disordini di Genova e di Nizza repressi              | 327 |
| Parole del marchese d'Azeglio,                                             | 328 |
| Prevvedimenti di commercie fatti dal cente Cavenr, Encomiatori e vita-     | 340 |
| peratori della cose picmentesi. Facilità a infrenare i democratici.        | ivi |
|                                                                            |     |
| BANALLI, - 4. 24                                                           |     |

| 310                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Difficoltà a infrenare i tiranneschi. Accusa al professore Nuyz Pag.        | 329 |
| Denosirione del conte Siccardi. Entrata del Farini nel governo piemontese.  | 330 |
| Pericoli di cadnta nel ministero inglese di lord Russel                     | 334 |
| Quistione fra la corte d'Austria e di Prossia. Mezzanità delle Russia. Ac-  |     |
| comodemento.                                                                | ivi |
| Primi passi della corte d'Anstria per anenllare lo Statuto                  | 552 |
| Avvenimenti di Francia del 2 dicembre 4854                                  | 333 |
| Conseguenze del colpo di stato,                                             | 338 |
| Codute di Lord Palmerston                                                   | 340 |
| Abolizione degli atatuti. Maggiore prudenza ne' rettori piemontesi. Freni   |     |
| alla libertà dello acrivere a stampa                                        | ivi |
| Discorso del ce in Parlamento.                                              | 344 |
| Discussione della legge sul matrimonio civile                               | 342 |
| Approvaziona dell' assemblea de' deputati. Furiosi lamenti de' cherici.     |     |
| Monitorio del papa                                                          | 343 |
| Pericolo del reggimento contituzionale in Piemonte. Dissidio fra' ministri  |     |
| di Stato                                                                    | 344 |
| Morte del Pinelli, Elezione del Rattazzi a presidente dell'assemblea dei    |     |
| deputati. Ricomposizione del ministero, senza il Cavour a il Farini.        | ivi |
| Generosità del conte Balbo                                                  | 545 |
| Altra ricomposizione del ministero col ritorno del Cavour, e uscita del-    |     |
| l' Azeglio.                                                                 | 346 |
| Morti di uomini celebri.                                                    | ivi |
| Condanne in Napoli pei fatti del 15 maggio, Crudaltà in Lombardia           | 349 |
| Giudizi sommari, e subite condanne di morte nello Stato romano              | ivi |
| Rinvigorimento della potenza ecclesiastica in Toscana                       | ivi |
| Discordia fra il marchese Boccella e gli altri ministri. Caduta del pri-    |     |
| mo. Voci a scaudoli.                                                        | 350 |
| Pericolo corso del cay. Baldasseroni. Bando a'Inorusciti italiani dimoranti |     |
| in Toscana                                                                  | 351 |
| Giudizio di parduellione.                                                   | ivi |
| Seandoli per questo giudizio.                                               | 353 |
| Condanne Scambiamenti di nena. Ribadimento di cenni da per tutto.           | 355 |

## INDICE

## DEI NOMI E DELLE COSE NOTABILI

CONTENUTE IN QUESTI QUATTRO VOLUMI.

(Il numero romano indica il volume, l'arabico la pagina.)

Адатемански, direttore di polizia, remosso, II, 453.

MBATRHARCO (di) Curato, giustiniato, L 273.

ABBRCOMEY (Ralph), Ministro inglese
a Torino, tranquillisar quella corte
circa i disegni dell'Austria, 1, 25.5,
— Serive nel marco del 48 a Palmerston deplorando i casi d'Italia,
II, 21. — Gerca distogliere Carlo
Alberto dal rompere la guerra all'Austria, 22. — Va al campo di Carlo Alberto in Alessandria, 401.

ABRADERN (lord), parla de'fatti di Roma, IV, 39, e di Napoli, 312. Abbondanzieri dell'esercito italiano col-

pevoli, 11, 347.

Abrassi, vane prove per sollevarli dopo
le cose napoletane del 15 maggio

1848, II, 314.

Accatto livornese, II, 498 e seg.

Accordo fra il comitato di Napoli e
quello di Sicilia nel fare la rivolu-

zione, I. 316.
Accursa (Michele). Fa le veci di ministro della Polizia in Roma, II, 434.
— Sue qualita, ivi — Seconda i disordini popolari, III, 272. — Supplisce all'amministrazione delle cose interne. 351.

Accuse contro ai ministeri diversi sotto pretesto di non favorire le cose della guerra, 11, 215.

ACTON, ministro a Napoli, I. 270.
ADANI, eletto ministro della Fioanaa in

Toscana, II, 484. Sue qualità, ivi e

seg. — Avvisato dal Granduca della sua partenaa per Siena, III, <u>181.</u> — Raffermato ministro della finanza, <u>196.</u> — Fa una lettera di cambio al Montanelli per Genova, <u>35%</u>.

Agitazione vana e infruttuosa delle noatre città dopo i primi rovasci della guerra del 1548, II, 318 e seg.

guerra del 1548, II, 318 e seg. Aonelli (avvocato), si offre per istatico, III, 227.

Agostiniani, convento, sforaato dai Garibaldiani, e perche, IV, 48 e 49. Agezsta (Filippo), carcerato in Napoli,

IV, 178. — Notato capo della setta dell'unità italiana, 230. — Indicato al supplizio, 305. — Mutatogli la pena di morte in ergastolo perpetuo, 305.

ALBARBLIA (G:o. Battista), casso, e perche, IV, 231 e seg. ALEEsi (Eugenio), auditore, sottoscrive

la capitolazione di Vicenza, II, 267.

Alberi della liberta, III, 177, 208, 236, 237, 388.

ALBERTO(arciduca), accompagna d'Aspre IV, 61. — Riceve l'insegna del merito toscano, IV. 149.

Albertisti, loro pratiche in Venezia per la unione colla Lombardia e col Piemonte, II, 303 e seg ALEINI, ammiraglio, II, 392. — Parte

da Venezia, 470.

ALDINI, uno degli oratori del municipio
bolognese per capitolare cogli Au-

striaci, IV, 59.
ALDOVANDI, liberato dalle mani dei Tedeschi, IV, 79.

ALDOBRANDINI (principe), ministro della guerra in Roma. 1, 408.

- ALEMANDI, condottiere dei volontarii
- Lombardi, 11, 152.

  Alemagna, contraria all' impresa italiana nel 1848, 11, 148. — Fa offerte per soccorrere l'Austria, ivi.
- Alessandria, atti spietati che nel 1833 vi furono fatti, 1, 196. — Sue fortificazioni, III, 316 e seg.—Occupata dagli Austriaci, IV, 162.
- ALESSANDRINI (professore), cassato, IV, 217.
- ALIANELLI (procurator regio), licenzisto, IV, 232. Aliberti, teatro romano. Gran convito
- patriottico, I, 57.

  Alrieni di Sostegno Cesare, presidente del nuovo ministero piemontese, II,
- 399. Lascia il governo, 111, 28. Altieri (card.), presidente del Consiglio Municipale, I, 184. — Uno del Consiglio per rordinare lo Stato romano, 396. — Delegato del papa a convocare il Parlamento, II, 276. — Suo discorso, 277. — Suo arrivo a
- Roma come uoo de'rappresentanti del papa, IV, 173. Auri (Virgioio), sna vita e brighe, I, 124
- e seg., 126 e seg.

  ALLA: (capitano.) Strumento di crudeltà nello Stato romano, I, 125 e seg.

  — Imprigionato, 130. — Salvato in
- carcere, 111, 277.

  Alloggiamento generale di C. Allierto,
  e confusione che vi regnava, 11, 340,
  346.

  4
- AMARI (Emerico), imprigionato, I, 316.

   Mandato dai Siciliani oratore presso le corti d' Italia, II, 322.

  AMARI (Michele). Eletto ministro dell'e-
- Amani (Michele). Eletto ministro dell'erario di Sicilia, II, 127. —Chiede licenza, 129. — Pregato a rimanere,
- AuxT (cardinale). Commica al Micara la desione papale del Mastai, 1, 84.— Uno della congregazione goormatira, 30.—Stimato humon, 40.—Mandato a Bologna in luogo del Vannicelli, 62.—Legato di Bologna, promette di fare a modo de' popoli, II, 76.— Fa un editto per calmare la policialida del Fa un editto per calmare la policialida del papile, 177 e seg.—Sogmento del America del titti di Bologna, 430. America del mandati al papa a Case-
  - In a construction of the construc

- arg. Frementel mandati a Bachaty dopo il Giantto di Cassas. 337. — Loro relazione nul Pritamento 345 e egg. — Romain immadati a Fremas per ell'etture la congiunione della Tocana con Roma, 270. — Yanih di questi ambiaceria, 00 dinoi per estirera a Roma, IV. 4. seg. — Come famo intendere che il fine della spediaior francese la instain simudati di cumpo suttirico per sini mundati di cumpo suttirico per sini mundati di cumpo suttirico per intendere col comandante Gorakowkyf, 198.
- Amenosco (d') Federico. Accuse contro di lui, IV, 180.
- Americani, festeggiano Pio IX, I, 67. — Credono il papa fautore di libertà, 388. Анково (III), I, 189. — Ricusa ogni
- Amendinamenti napoletani nel 28 febb.
  1848, 11, 27.
- Amnistia pubblicata ın Roma nel Inglio del 1836, I, 44. — Effetto che produne, 42 e seg. — Contrariata nelle provincie dai legati e delegati, I, 46 e seg. — Imperiale, IV, 165. — Vedi i nomi delle città o degli - Stati diversi.
- Angillotto, aggraziato quand' era sul palco, I, 275. Anca, I, 318.
- Ancona. Congresso popolare, III, 57. —
  Campeggiata per mare e per terra
  dagil Austriaci, IV, 78. Resiste,
  ivi. È bombardata, 79. Maggiormente assaltata si arrende agli
  Austriaci, 125 e seg. Capitolasione, ivi. Ristorazione del governo
  papale, ivi.
- Ancona (provincia). Delitti atrocissimi , 111, 415 e segg. Andrea (de) Giudice licenziato , IV,
- 232. Andrott (Giuseppe), sacerdote, fa intrenida fine 1 261
- pida fine, I, 261.
  ANDREUCCI (Ferdinando) Fatto ministro dell' Istruaione Pubblica in Toscana. II, 287. — Sue qualità, fet.
- Anorete (Pilippo). Accusator pubblico nella corte speciale di Napoli, IV, 233. — Sua vita, tvi. — Pone la querela per i settarii dell'unità Italiana, tvi.

Angaro (d') Michele. Uno del governo provvisorio di Livorno, 11, 514

ANGELOTTI Goffredo). Uso del consiglio per riordinare la milizia cittadina

in Toscaua. 111, 210.

Angelis (de), cardinale Sue trame contro il governo repubblicano di Roma.

111, 377.

Anoscis (de), maggiore. Si travaglis a promovere il brigantaggio. 111, 478. Angioini, dominatori in Napoli, 1, 269. Anotocucci fratelli, incarcerati e liberati, 111, 416. — Pugnalati iu piasas,

Anno (1819) come si compisse, IV, 245 — anno (1850) qual termine avesse, 308,

ANNORS, tristo commissario, IV, 301.
ANNALDI, maggiore piemontese, II, 154.
ANTICO (Luigi), agente di polizia, IV,

ANTONINI, comandante di uua legione accourata in Francia, 11, 156. — Generale, si unisce al Durando, 211. — Perda un braccio, ivi. Si riduce a Venesia, 269.

Antonini, cittadino, uno de' mandati dal municipio veneto per capitolare cogli Austriaci, IV, 198.

ANTONELLI (card ) Uno del Consiglio per riordinare lo Stato romano, 1, 396. - presidente del ministero romano, 407. - Sua vita, 408. - Si mostra fautore della guerra italiana nel 28 aprile 1818, 11, 169. - Finge di maravigliarsi della enciclica papale del 29 aprile , 170. - Impedisce che il card. Ferretti segret. di Stato pubblichi un bando pel quale Roma sarebbe andata sossopra, 172. -Chiamsto traditore dal popolo, 173. - Accontato col conte Spaur per operare la fuga del papa e condurlo a Napoli , 533. - Sua risposta fatta a nome del papa agli ambasciatori romani mandsti a Garta, III, 17 e seg. - Risposte ambigue ai Costituzionali, 53 - Si gabba di loro, 54. - Sua lettera al generale Latour, 125. - Suo maneggio per rimettere il papa col solo aiuto sustriaco e napoletano, 137. - Che cosa si fasciasse uscir di bocca, 143. - Cerca che il papa non conferiscs col mioistro sardo e col francese, ivi .-Si scusa col Martini dell'intervento spagnuolo, 148. - Sue comunica-

at President

sioni al Bargagli, ivi. - Sue pratiche perche il papa non parlasse col rappresentante sardo, 154 .- Fa disdire a Pio IX ogui accettazione di aiuto piemontese, 220. - Sua lettera ai potentati per chiedere l'intervento, 224. Sue ragioni di non fidersi del soccorso fraocese, 228. -Suoi richiami alle poteoze contro la repubblica romana, 233. - Esorta il Granduca a trasferirsi a Gaeta. 240 .- Seconda le pretese dell' Esterhazy, 300. - Comincia a mostrarsi per la restorszione assoluta. ivi. --Sua arte volpina di volgere l'animo del papa secondo i disegni della diplomszia, IV, 203 e seg. - Annunzis il ritorno del papa a Roma, 294. - Suo bando per causa del non fumare, 314.

ANTONIETTI (Colombs). Suo intrepido corsggio, IV, 113.

ANNUNZIATA (della) chiesa. Lampada d'argento del re di Napoli tolta, III, 282. — (dell') Iostituto, soppresso,

Arca (d¹). Mandato in Mareman, III, 212 — Sua biografa, 213 e seg. — Condence la spedicione coutro De Luuger, 219. — Commentante de Toscani spediti in Lungiana coutro gli Estensa e gli Mantraca, 257. — Impotente a riordinare Feerctos December 2 Patto ministro delle consociale d

Aronri (Ferrante). Institutore degli Asili d'infanzia, 1, 206. — Ostacoli della corte romana perchè non fosse Vescove di Genova, 207. — Escluso dall'amistia imperiale, 1V, 165. Aprile (giorno 11). Coodiitto fra livornesi e forentini, 1II, 483 e seg. —

(13) Movimento monarchico di queto giorno in Firenze, 388. — (30) Giorno famoso per la resisteosa di Roma all'assalto francese, IV, 29 e seg. Appalti de' dazi di consumo, aboliti dalla repubblica romana, IV, 43,

Aquita (conte d'). Fratello del re di Napoli, I, 301.

Aquila Fa movimento ael 1841,1, 282.

— Giudizio abominevole di muestà
nel 1850, IV, 306.

200

ARACRI, presidente della Corte Criminale di Catanzaro, remosso, IV, 232. Aragonesi dominatori a Napoli, I,

989 ARALDI (graduato). Suo valore, II, 249. Anesa (conte) Escluso dall'amnistia imperiale, IV, 165.— Spogliato de'anoi beni, 326.

Arezzo. Grave sollevamento, III, 308. - Manda oratori a Firenze per sapere i patti della restaurazione granducsle, 400. - Accampamento de' Garibaldiani, IV, 150. - Commovimento diverso della città, 151. -Prove di reazione, ivi.

ABCIVESCOVO (di Firense). Svillaneggiato, III, 74. - Tumulto popolare contro di esso, 111.

Andissone (Natale). Agente di polizia, IV, 179 - Agente salariato della prefettura, 303 Arma. Vedi Impresa.

Armata austriaca, poeo valente, II,

Armata italiana. Come formata, II, 273 e seg. Armata sarda. Rimane a proteggere

Venesia, 11, 274. Armata francese. Parte per l'Italia,

IV. S. ARMBILINI (avvocato), Eletto conservatore, I, 184 - Ministro dell' Inter-

no, III, 60 - Sua biografia, ivi. -Suo discorso in favore della coatitnente romana, 69. - Primeggia nel governo provvisorio di Roma, 71 .-Inclinato a contentare, 128. - Suo diacorso all'aasemblea costituente romaoa, 157 e aeg. - Risponde al Canino, 161. - Uno del triunvirato romano, 177. - Uno de'tre dittatori in Roma creati dopo la aconfitta di Novara, 350. - Conaiglia a trattare con francesi, IV, 13. - Si depone dal governo, 132.

Armistizio del 9 agosto 1848, 11, 376. - Strepiti contro questo armistizio. 377. - Difficoltà gravi di eseguirlo, ivi Vedi Tregua.

ARTAU, argretario della legazione Spagnuola, 11, 536.

ARVILLAS (d'). Generale piemontese, II. Asanta (de) generale. Viene a patti coi

ribelli di Genova, III, 349 Ascoli. Respinge gli assalti de' briganti,

III, 378. - Nuovi infestamenti del

brigantaggio, rintuszato dai eittadi-

ni, tot. Aspan (d') generale. Comanda il secondo corpo dell'esercito austriaco nella primaguerra del 1868, 11, 146. - Assalito dai Piemonteai il di 30 aprile dalla parte di Buasolengo, I51. - Si conduce colle sue genti alle vicinanze di Vicenza, 265. - Primo a passare il Ticino nella seconda guerra del 1849, III, 321. - Attacca Mortara. 325 e seg. - Sua pronterza di eseguire, 328. - Assalisce alla Bicocca, 331. - S' impadroniace di questa terra, ivi. — Corre perieolo d'estrema rovina, 332. — Assume il governo civile e militare degli Stati parmensi, 369. - Entra a Luccar IV, 61. - Suo bando ai popoli toacani, ivi e seg. - S'avanza contro Livorno, 63 - Intima alla città di arrendersi, 64. - Snoi rigori soldateschi per aottometrerla, ivi. - Sua dichiarazione di essere chiamato da Leopoldo, II, 66. — Occupa Firen-se, 67. — Suoi rigori, ivi. — Rice-

ve l'insegna del Merito toscann, 149 Assemblea francese. Contrae per le cose d'Italia, III, 360 e seg. - Delihe-razione di rimettere all'arbitrio del presidente della repubblica l'occupare l'Italia, 361.

Assemblea. Vedi Parlamento. Assemblee popolari tennte in Germania

nei primi mesi del 1848, II, 52 e aeg. Assembramenti. Vedi i nomi delle città dove aceadevano. Assia-Cassel.Rivolusioneesemplare,IV.

ATANASIo. Fra gli accusati napoletani,

Audinot (bologneae). Sue asservazioni aulla Costituente romana, 111, 70 .-Sno coraggio, ivi - Suo diaeorao eoneiliativo nell'assemblea costituente romana per rattenere dal proclamar la repubblica, 173. - Commendabile per non averrinunsiato all'ufficio di deputato nell'assemblea costituente romana, 206. - Sua onesta sentensa in parlamento, ivi. - Raddrizza le idee del principe di Canino. 270 - Suo diaeorao per disporre i romani a aostenere la guerra italiane, 310. - Propone nel parlamento romano un indiristo ai governi di Francia e d'Inghilterra, 406. - Suo consiglio per rispondere convenientemente all'intimazione del general francese, IV, ±15.

francese, IV, 115.

Augusta. Caduta in potere de'soldati
napoletani, III, 368.

Austria. Contraria l'amnistia del papa, I, 40. - Resiste alle inclinazioni di riforme in Italia, 75 .- Sna condizione in Italia, Ivi e seg. - Vuole il papa a modo suo, 77. — Aumenta il dazio de' vini dello Stato Sardo, 202. -Suoi espliciti intendimenti di comprimere il nuovo moto italiano, 240. - Suo dominio erndele in Lombardia prima del 1846, 246 e seg. Disposta a lasciare la Lombardia nel maggio 1848, 11, 260 e seg .- Non si piega alla proposta di Palmerston, 261. - Sua politica temporeggiatrice, 330. - Meno pieghevola a concessioni nel luglio 1848, 331 a seg. - Suo pretesto per non aceettare la mediazione francese e inglese, 467 e seg. - Sua superbia nel rispondere agli uffici de' mediatori, 472. - Accetta finalmente la loro mediaziona, 474. - Non vuola più sapere di cedere la Lombardia, 475. - Promette di comporte il regno Lomhardo-Veneto a libertà con costituzione. Ivi. - Cerea toeliersi l'impaccio della mediazione francese e inglese, III, 134 e seg. - Come usa l'occasione della ristorazione papale, 135. - Nega l'approvazione di cedere la Lombardia, ivi. - Sue pretese nel trattare la pace colla Sardegna oel 1849, 1V, 163 e seg. - Pubblica l'amnistia, 165. - Sua impossibilità a mantenera la costituzione . 209. - Indugia a sopprimerla, Ivi e seg .- Sue inimieixie col re di Prussia, 253 e seg. - Sue mostre di costituzionalismo, 254. - Sua difficoltà di mantenere la costituzione, 256 .-Sue apparenti concessioni alla podestà ecclesiastica, 267. - Decreto che scioglie dalla audditansa anstripea i fuoruseiti , 325 e seg .- Suoi primi segni d'annuffare lo statuto, 832 .-Del perche indugia, tot e aeg. -Scioglie le guardic cittadine, 333 .-Sue lettere al principe di Schwarzemberg, ivi. - Aholisce lo Statuto,

Austriaci, Accusati di crudelth inaudita ne' cinque giorni della rivolu-

-

...m. . f

sione milanese, II, 64 e seg. - Si ritirano nelle fortezze di Verona, 65. — Fortificati a Montechiaro, 103 e seg. — Alwandonaço questo luogo, 104 - Si ritirano da Goito, 106. - Si raccoazano e fortificano sull' Adige, 109. - Loro acoramento in principio, della guerra dell'anno 1848, 134. - Loro atrocità ne' paesi e terrore ehe inspiravano, 135 e seg. - Messi in fuga da Bussoleugo il 30 aprile 1848, 151. - Ripigliano la terra di Santa Lucia. 205 e seg. - Tornano a iovigorirsi in campo per la nostre discordie interne, 245 a seg. — Commettono erudeltà nel territorio mantovano, 262. - Abbandonano il piaco di Rivoli, 264. -Condotti in gran furia all'espugnazione di Vicenza, 265. - L'assaltano ferocemente , 266. - Vi entrano da viocitori crudeli. 267. - Comiociano per mare l'assedio di Venezia, 273. - Padroni delle due rioe del Miocio, e delle alture fra il Miocio e l' Adige, 341. -Rotti in Val di Staffalo, si ritirano verso Oliosi, 342. - Assaltano i nostri a Custosa, 344. - Ottengono la vittoria, 345. - Lor tenace disciplina, ivi. - Tornano a Milano, 371, - Iovadono Bologna e sono cacciati, 373, e seg. - Allargano l' assedio di Venezia, Itl, 89. - Loro discorrimento armato in Ferrara, 225. - Come avessero spie nell' esereito italiano, 300. - Passano il Ticino, 321. - Marciano verso Mortara, 323. - Dubitano di entrarvi, 326. - Se ne impadroniscono, ivi. -Sconfiggono i Piemontesi, 328. -Marciano sopra Novara, 380. - Assaltano la Bicorca, e sono respinti, 333. - Riattaccano ferocemente la hattaglia. ivi, e seg. - Loro vittoria sotto Novara, 335. - Occupano Brescia, 339. - Ripigliano e poi riperdono Conche, 340. - Minaceiano di rompera i coofini "toscani, 406 e seg. - Ocenpano di nuovo Ferrara, IV, 57. - Assaltano Bologna, ivi a seg. - La sottomettono, 59 e seg. - Occupano la Tosenna facilmente, 61 e seg. - Loro iogresso a Lneca, ivi. - Entrano in Firense, 66. - Asiediino Ancona, 78. — La lombardano 79. — Campegaino Marghera, 81. — Qerenjan Marghera, 82. — Son vedono timo facel in 22. — Son vedono timo facel in 10. — Campegaino Marghera, 82. — Son vedono timo facel in 10. — Campegaino in città di Ancona, 126. — Commonla, praimica in secimo 12. — Commonla, 162. — Mono serio in Tocana che in 80-magna, 163. — Maroeno contro il dare opin varca il giribildicani, 152. — Tecano d'altra opin varca il giribildicani, 152. — Tecano d'altra opin praechi par fare al famon tonoid paparecchi par fare al famon montri gapprecchi par famon montr

e seg. — Riescono nell' intento, 188-Avasani. Uno de'chiedentiche a' armassero i cittadini, II, 67. — Uno degli oratori mandati ai governatori austriaci, perchò cedessero, 69.

AVEZZANA (Giuseppe). Uno del gaverno provisorio di Genova, III, 319. — Ministro della guerra in Roma e comandante dell'eaercito, IV. 23. — Lascia il comando dell'esercito romann, 50.

Avionon (Giulio). Capo del moto niz-

zardo, IV, 327, 328. Avossa (Giovanni). Ministro degli affari interni in Napoli, II, 87. — Rinunzia al ministero, 88.

AUVERGRE (d') Latour, mandato a Gaeta, III, 138. — Mandato a Parigi, IV. 71.

AYALA (Mariano d'), imprigionato, I, 304. - Consiglia il del Carretto a lasciare il governo, 322. - Intendente in Aquila, 348. - Sperimenta la ripuguanza di quella provincia a sollevarsi, 11, 315. Si sottrae alla cattura, Ivi. - Ministro della guerra in Toscana, 485. - Come parla al principe per provvedere ai militi volontari, III, 73 e seg. - Sue riforme militari, 76 e segg. - Sue parole in senato, 133. - Ricusa che la milizia prenda parte al moto toscano dell'otto felibraio, 188. -Raffermato ministro della guerra, 196. - Rinuncia al detto ministern, ief. - Sua lude, ivi. - Ricura di far giurare la soldatesca pel governo provviaorio toscano, 201.

Azzonio (Massimn d'). Suo viaggio in

Toscana e Romagna, I, 23. - Suni consigli di moderazione, ivi. - Suo libretto sui casi di Romagna, 25, Unn de Conziglieri maggiori del Durando, II, 144. - Si trova alla difesa di Vicenza, 265. - Degno d' onore, 267. - Eletto Presidente del miniatero piemontese, IV, 68.

— Sua dichiarazinne, 69 — Preaenta all'approvazione del Parlamento il trattato di pace coll' Austria, 166. - Rimane nella presidenza del ministero piemuntese, 239. — Scrittore del discorso del re alla nazione, 242. — Risponde alle querele del papa circa le riforme siccardiane, 266. — Difende il re, 267, 268. - Sue parale prudenti nel ricominciamento della assione parlamentare, 328, 329. — Non d'aecordo col Cavour nel pighar sostegno dai democratici, 344. ---Chiede licenza dalla carica di Preaidente del ministero, 345. - Non è accettata, ivi. - Sua uscita onorevole dal ministero, 346.

Azena (Tommaso). Intrepido cannoniere, 1, 339

BADIA (Monzignore). Mandato al governo di Frosinone, II, 166. BAGNOREA (di). Vescovo, III, 272.

BALEI. Ambasciadore de' Genovesi al re, I, 214. — Capo della guardia civica in Genova, proverbiato, II, 404.
BALEO (Cesare). Sue Speranze d' Italia,

Atto (Essir). Sue systemate N Islan.

— ERith olds has emasine conceiliariei, 244.—Chimata e comporte e presidere suovo misistero, jas emasere. La comporte e presidere suella de desenva e la comporte e la comport

Balbassenoni (Giovanni). Creato ministro dell'erario in Toscana, I, 157.

- Confermato nel detto ministero, 168. - Ringrazia il popolo a nome del principe, 181. — Si nasconde nella villa di Castellonchio. III, 390. - Parte per Gaeta, ivi .- Va a Mola di Gaeta, IV, 19. - Suoi consigli al principe, 20. - Capo del governo restaurato, 67. - Chiamato a Vienna dal Granduca, 284. - Mormorare che se ne fece, ivi e seg. - Sua andata a Roma, 317. - Voci per questa andata, ivi. - Tratta colla Santa Sede pel concordato, 318. -Come riuscisse, 320. - Assalito, corre pericolo della vita, 351. - Come per questo si rimettesse in grazia del principe, ivi.

BALDELL Ucciso di pugnale, III, 416.
BALDINI (maggiore), conduce i militi toscani verso Pietrasanta, II, 82.—
Occupz Massa e Carrara, 85.

BALD: SSEEOTTO. Uno dei tre per soprintendere zile cose della guerra in Ve-

nezia, IV, 98.

Bannian (fratelli). Sharcano con 48 compagni a Cottone, I, 283. — Cercano inutrlmente di sollevare la popolazione, tvi. — Sono traditi e presi e giustiziati, 284 e seg.

presi e giustiniat, 254 e seg.

BARI. Segretario del regio diritto, I, 92.

BARZI (Deputato). Parte da Roma, II,

535.

BARACCO (birone). Costretto a fuggire da Napoli, IV, 228. BARAGUAY (d' Hilliers). Generale, man-

dato a Roma, IV, 216. — Come i Romaoi scherzassero sul suo cognome, Ivi.

BARATTIERI. Uno del Consiglio di amministrazione nella ristorazione ducale di Piacenza, III, 569.

BARRERINI (Principe). Uno de' commissari del papa, 111, 6. — Usino superho, 7. — Incerto d'accettare la carica di commissario del papa, 111, 23. BARRIRI (Giuseppe). Sua morte e me-

rito, IV, 348.

Banoadir (Scipioue). Ministro della Toscata in Roma, poco ascoltato, 11, 532.— Ricuas serondare La Cerilia, III, 14. — Ambasciatore tosrano a Roma, non a come regolarisi dopo la partenza del papa, 20. — Riceve ordini di partirio da Gaeta, 148. — Si conduce a Santo Stelano, 240. Suoi colloqui col grandaca, ivi.

BARELLAI (Giuseppe). Sua virtù nel campo toscano, II, 218. BARLLA Felice) Indicato al supplizio,

IV, 305.

BAROSE. Famosa spia, IV, 179. — Fa-

mosissimo ladro, 304. — Vomita laidi oltraggi, ivi. Banoni (Professore). Viene in disgrazia

del Papa, IV, 45 e seg.

BARTELLONI. Uno della commissione livornese del 6 gennaio 1848, I, 369.

BARTOLOMME (Ferdinando). Confinato,

IV, 324.

BARTOLUCC: (maggiore). Riferisce al Par-

lamento romano i detti del Garibaldi, IV, 131. Barrot-Oulcox. Vedi Odilon-Barrot.

BARRYT-(Dillow, Vent United Barret.

BASETTI (Maggiore). Beneficato dal Guerrazzi, lo tradisce, III, 392.

BASSARO, I, 318.

Bassi (Ugo). Mandato dal Garibaldi al reggente di San Marino, IV, 153. — Suo colloquio col medesimo, ivi. — Sua cattura e morte, 157. — Sua vita, ivi.

BASTURE (Giulio). Ministro della Repulblica francese, parla con indificrenza dei casi di Napoli del 15 maggio, 11, 245. — Couservato nello atesso ministero, seguita a non favorire le cose d'Italia, II, 333.

BASTOO! (Michelangelo). Presta allo Stato 12 milioni, IV, 324. BATTHYANI. Uno de'capi della rivolu-

zione ungherese, 11, 480.

BAUDIS. Ammiraglio francese nel porto
di Napoli, 11, 228. — Offre la sua
mediazione ai Palermitani, III, 418.

— Li consiglia pero ad arrendersi,

A19.

Baxa (generale). Consanda il primo corpo delle milite piemonetta nelle monto delle milite piemonetta nelle consanda la la lattiglia di Santa Lucia, 70%. — Manca di situter i Toscani nel fatto di Cuttatone e Montanata, 2½9 e seg. — Assalta Covernolo, 337. — Trascanza d'impadronatsi di Valeggio, 347.

Consulgia il ir a passare sulla rive destra del Po, 36%. — Chiede di esere giudicito in pubblico, 4022.

Bavaresi a fronte co' Prussiani, IV, 253.

BAVILLA. Processato, IV, 179.

Braumont (lord). Parla contro la spedisione francese in Roma. III, 412 e seg - Vitupera la spedizione franceso a Roma, IV, 39.

BECCARIA (Cesare) Grida contro le bar-

bare leggi, I, 3.

Bruist. (Monsignore). Mandado a Bologna con poteri straordinarii, III., 125, — Come si diportasse, iri e seg. — Fugge codardamente, 197. — Mandato sotto6nto nome a Parigi, 142. — Commessafio straordinario nelle Legazioni per la ristorazione papale, IV. SS. — Commissario straordinario delle Legazioni, come provvedesse ad ovviare agli assassinamenti pubblici, 313 e seg. —

(famiglia), 79. Belatotoso (Principessa) Si trova in Napoli al pubblicarsi della Costitu-

BELLATI. Soprintendente alla sicurezza interna in Milano, t. 1,59.

BELLIA (Emanuele), IV, 307.
BELLO di Siderno Giustiziato, I, 303.

BELLEUPT, IV, 81.
BELLEAMI (Gio Battista). Si distingue

nella rivoluzione milanese, II, 62.

Beltanni (P). Ambasciadore presso la
Repubblica Francese, III, 179 e seg.
Beltanni, I, 319.

Belluomini (maggiore). Conduce militi toscani verso la frontiera toscana, II, 82.

Belluzzi, graduato, sospetto di promnovere i disordini bolognesi, II, 431.

BELZOFFI (Domenico Maria). Reggente in San Marino, IV, 153. Sua fermerza e prudenza, ivi e seg. — Suo aliboccamento col Garibaldi, 154. BENEDECK Sua parte nel combattimento

di Mortara, III, 326. — Suo vigore, III, 328.

Benedettini (Padri), Cacciati dal moyo duca di Parma, IV, 176. Benedizione del Papa all' Italia, I, 393.

— Equivoco per questa benedizione, ivi. — Festregiata dal popolo romano, 394.
Banoalpo (Angelo). Comandante delle

milizie civili in Venezia, 11, 72

BENTISK. Introduce la costituzione inglese in Sicilia, 1, 277.

BENYRRUTI (Antonietta). Sua carità nel eurare i feriti, III, 94.

BENVENUTI. Assessore di Governo

in Roma, imprigionato, I, 130.
BENYENUTI, veneziano, uno de'ebiedenti che i cattadoni s'armassero,
II, 67.

BENZOVICH. Capo di Buongoverno a Venezia, II, 391. — Opinione che se ne aveva, IvI.

BERAUDI, graduato. Suo valore, II, 249.
BERCHET (Giovanni). S' unisce col Gioberti in Milano a promuovere la congiunzione della Lombardia col Piemonte, II, 193.

BERGHINI (Pasquale). Sua commissione per Toscana e Roma, III, 66 e seg. — E come in questa riuscisse, 67

e seg.

Berlino. Moti compressi, III, 42 e seg.

Berlino Tumulti del mese di maggio
1848, II, 217.— Nuovi tumulti, II,

480. Bernassi. Mandato a Senigallia, III, 417.

BERNARO (Monsignore). Uno del consiglio per riordinare lo Stato romano. 1, 396.

BERNETTI Cardinale, remosso per maneggio dell' Austria, I, 32. — Uno della congregazione governativa, 39. — Suo famoso editto dopo la rivoluzione del 1831, 55. — Corre pericolo nell'aprile del 1848, II. 175. — Sua morte e biografia, IV, 348. BERRETA. Suo ritrovo di moderati in

Roma, III, 161. Brany (di) Duchessa. III, 240.

BBRTI (Francesco). Compagno de Bandiera, 1, 283.
BBRTI-PIGHAT. GOVERNATOR a Bologna, minaccia deporsi, 111, 107. — Sua operosa giustizia, ipt. Governatore di Bologna, sua lode, 122. — Cerca di rattenere il general Latour, 126.

on rateeners is general Latour, 120.

Investito del potere per la custodia de' confini, 227. — Sue
instanze a Roma per assoldare gli
Svizzeri, 295. — Nominato ministro
dell' Interno a Roma, 351. — Non
accetta, foi.

Bertola (Saverio). Capo di tenebrosa congrega, I., 127. — Sue vénture e maneggi, ivi e seg. — Imprigionato, 130.

BES (Generale). Sua posizione nelle seconda guerra, III, 319. — Ricere ordine di andare a Vigevano, 322. — Vi giunge, 323. — Onore che si fece, 335.

----

BERTONA (Michele). Ucciso, I, 273. BES (generale). Mandato a Radetzky per implorare un armistizio, II, 347.

BESIN: (Giulio : Esecrabile strumento delle modanesi ctudella, 1, 260 e seg-BETT: (Feddel), confinato, IV, 323. BETT: (Salvatore): Fatto cavaliere, 1, 40.

BRYLLACQUA, marchese. Parte da Roma, 11, 535. — Uno de' commissari del papa, 111, 6. — Partigiano del sistema costitusionale, 7. — Commissario del papa, va a Gaeta in vece di

andare a Roma, 23. — Arriva 2 Gaeta, 52.

BEZZI (Angelo). Capo sedizioso, conduce nna squadra di carabinieri al Quirinale, 11, 526 — Perseguita il ge-

neral Zamboni, III, 105 — Incarcera il sull'aganeo Bocci, III, 274. BIANCHETTI conte Prolegato a Bologna, II, 371. — Consiglia di cedere agli Austriaci, Iv.i. — Proverbiato dal popolo, 372. — Sua magnammità, 373.

BIANCHI, ispettore. Sgozsato, 11, 430.
BIANCHI-GIOVINI Escluso dall'amnistia,
1V, 165.

BIANCHINI (Antonio). Conservatore nel municipio di Roma, I, 184. BIANCO di Montana, ucciso, I, 273.

Biancoi (Oreste: Presidente di buongoverno a Bologas, III, 107.— Succede nel governo a Berti-Pichat, IV. 58. — Nuo sa quel che fare nell' assalto tedesco, jov.— Se ne fugge, jov. Bicocca. Battaglia, III, 330. — Rinfreseamento della pugna per nove forne da una parte e dall' altra, 333. — Se ne impadroniscono gli Austriaci, 334.

BIGLIA. Sergente, 1, 196.
BIGNAMI (Carlo). Conduce una legione
di Bolognesi, 11, 76.

Birri. Sperperamento in Firenze nel 1847, 1, 179. — Minacciati di sterminio in Palermo, 333.

BISSONI. Cavaliere, I, 125. BIVONA, I, 318.

BLANC (Luigi). S' oppone ad A. Lamartine circa il ripigliare la Savoja, II, 188.

Boboli (giardino) Gran rivista della Guardia Nazionale, III, 252

BOCCRLLA, marchese. Ministro della Istruzione Pubblica in Toscana, IV, 67. — Raccomandato da Démidoff, 101 — Adoperato dalla parte clericale per ripiglisre il di sopra, 350. — Com' egli la servisse e come si mettesse in discordia coi eolleghi, tvs. — È costrettu a lasciare il ministero, ivi. — Giocato dagli altri ministri. 354.

BOCCHECIAMFI (Pietro). Compagno a traditore de' Bandiera, I, 283.

Bocci. Veseovo suffraganeo, II I, 274.

Roemia Comincia a cominuoversi, II, 53.

Boronoi, cardinale Legato a Ravenna in
Inogo del Ferretti, I, 391. — Uno
del consiglio per riordinare lo Stato

romano, 396.

Boin, custode Ucciso di pugnale, III,
416.

Bollo proporzionale, 1, 247.
Bollo proporzionale, 1, 247.
Bollo proporzionale, 1, 247.

degli affari ecclesiastici, IV, 290. — Giudizio che se ne fece, ivi.

Bologna. Prima a fare petizioni di riforme. 1, 36 e seg. - Dona a Roma una bandiera, 67 .- Una delle prime città a commuoversi per la guerra Italiana, II, 76. - Si commuove per l'enciclica del 29 aprile del 1848, 177 e seg.-Sollevazione popolare per la partenza delle truppe Napoletane richiamate dal re, 239. - Occupata dagli Austriaci, 371. - Zuffa fra essi e il popolo, 373.—Delitti atroeissimi, 429. - Spomeoto de' rettori a frenarli, 429 e seg. - Ammassamenti e crudelt'i, 430.-Come si ponesse un freno, 431. - Subbuglio per la partenza degli Svizzeri, III, 126. - Resistenza gloriosz all' assalto degli Austriaci che volevano ristorare il papa, IV, 57 e seg. - Sua caduta e capitolazione, 29. - Terrori estremi, 79.

Bolognesi armati partono nel marzo del 48 per Modena, II, 76. Botza, Conte, I, 249.

Bombardamento di Roma, IV. 122. — Danni prodotti, ivt, e 127 — Protesta dei consoli francese e inglese, 128.

Bomhardamento di Venezia, 188. — Danno prodotto, 191 e seg., 196. Bombardare Infamia e barbane di questo nuovo espediente di guerra, IV, 198 e seg

BONBELLES (Carlo) Sua biografia, I, 113.

— Rende maggiormenta tirannesco
il governo di Parma, 114. — Vania
il buon governo di Maria Luisa, ivi.

— Dà ordini di rigori e di repres-

sione, 115. — Mandato dall' Austria a Carlo Alberto per alienario dalle nuove ense, 197. — Favorito dal nuovo Duca di Parma, 259.

BONAFERE. Sottintendente in Calabria, 1, 303.

Bonarni (Cesidio). Fatto ministro di grazia e giustiziain Napoli, 1, 327. — Esce dal ministero, 11, 28. — Imprigionato, IV, 238.

BONAPARTE (Luigi). Proposto a re di Sicilia, 11, 133. - Piccolo partito per esso, ivi. - Sua elezione a presidente della repubblica francese , III, 44. - Sua dimostrazione di secondare le vecchie corti, 138.-Consigliatore a Carlo Alberto di pacifici indugi, 290. - Rimproverando Cavaignae di avere ordinato una spedizione a Roma, fa egli il medesimo, e perchè, 410 - Sue parole all'assemblea francese, IV, 119. - Sua famosa lettera al colonnello Ney, 206. - Proverbiato dal pnpolo romano, 209. - Si apparecchia a profittare delle gare dei monarchici, 251. - Dispregiato imprudentemente dai monarchici e dai democratici, 337. - Fa il colpo di Statu, ivi e seg. - Sentenziato reo di fellonia dalla corte di giustizia, 338. - Si fa eleggere dal popolo dittatore per dieci anni, 339.implora la benedizione del papa e l'ottiene, 310. - Ottiene pure il sostegno delle corti, e perche, ivi .--Speranze e presagi che se ne facevano, 355. - Eletto imperatore, ivi. e seg - Chiamato eroe della pace, ivi.

Bost. Martine Eletto ministro dell' L'Itaraine pubble in Piemonte, Illa e seg. — Rieletto a detto ministro dopo la tregua del 2 gonto 438, 399. — Sua legge per gli stadenti, Ill., 30. — Si depose insieme con gli altri dal ministro, ivi. — Uno degli oratori piemontesi per tratte la pace coll'Austria, Ivi, 160. — Eletto ministro della graia e giustinia, e interino dell' traturiose pubblica in loto del Farsia, 345.

Bosi (de'), veneto. Causa di tumulti a Genova, II, 403. Ambasciatore in Svizzera, III, 180.

Boni-del tesoro, pubblicati in Toscana, 111, 131, 209. - Nuova emissione

della repubblica romana, IV, 114. Bonginelli, dottore, III, 242. Bonelli, consigliere. Mandato dal Reg-

gente di San Marino a impetrare capitolazione pe Garitaldiani, IV, 454. — Come riusciase in questa commissione, 155. — Reca la convenzione al Garibaldi, ivi. Bosticia, cav. Governatore a Rieti, II,

166.
Boninszoni (M. Giulio). Mandato a Ro-

ma pel concordato, IV, 318.—Esito della sua commissione, ivi. Bonner, graduato. Morto da prode, IV,

110.
Bonguest, principe. Conservatore nel municipio di Roma, I, 184.

Borghesi (villa). Devastata, e perche, 1V, 414. Boso IA (Ettore). Governatore di Velle-

Bosona (Ettore). Governatore di Velletri, 111, 272. — (Francesco). Uno del governo prov-

— (Francesco). Uno del governo provvisorio di Milano, II, 59. Воввонко, conte. Primeggia nel governo provvisorio di Milano, II, 62. —

Escluso dall'amnistia imperiale, IV, 165.— Spogliato de' suoi beui, 326. Bonsiral. Coudannato allo Spielberg, I, 257.

— (Sabino). Confinato, 1V, 323. Bosco (terra). Spiantata per ordine del Carretto, 1, 271.

Bounis. Ammiraglio francese, portatore a Palermo della costituzione del re di Napoli, 111, 365. Boursserr. conte. Ambasciadore di

BOUTEMETT, conte. Ambasciadore di Russia in Roma, II, 532. — Sua parte nella fuga del papa, ivi. — Sua fraude per determinare il papa a fuggire, 536.

Bozzetti (Francesco-Paolu). Capo del enmitato napoletano, 1, 312. - Eletto Ministro dell' interno, 348. -Sua vita, ivi. - Grandi allegrezze e speranze per detta elezione, ivi. -Debolezza del suo animo, 351. --Compilatore dello Statuto, ivi. ---Crede d'invaghirne il re, ivi - Crede di aver provveduto a far paghi i Siciliani, II, 16. - Nella quistione siciliana comincia a mettere il piè ın fallo, 26. - Abbacinato dallo splendore reale, 27. - Trista immagine de' Liberali moderni, ivi -Cattivo pilota in mare tempestoso, 35 e seg. — S'oppone al Saliceti per la legge di espulsione de' Gesuiti. 11. 38. - Dichiara di non poterai distruggere tutta l' opera de' passati governi, :0. - Rifatto ministro dopo il 15 maggin, 237. - Odio che ne acquista, ivi e seg - Suoi modi auperbi contro ai deputati al Parlamento, 317. - Offende il Poerio, ivi - Scusa il general Nunsiante, 318. - Passa dal Ministero dell'Interno a quello dell'Istruzione pulblica, 454 - Cerca di pacificarsi co' deputati al Parlamento, III, 222. - Licenziato dalla carica di ministro, IV, 177. - Sua viltà, Ivi. -Accusato dagli agenti di polizia, 180.

BRACANICA (Antonio) Si mette a prezzo la sua testa, 1, 303.

BRAMBILLA, milanese. Uno dei tre per amministrare la tesoreria romana, \$11, 414.

Braico, accusato. Convince di ladro il auo accusatore Birone, IV, 304. Brescia. Sua inclinazione monarchica

di noirsi al Piemonte, II, 191. — Sna croica resistenza III, 338 e seg. Brasson (conte). Suo viaggio in Italia, I, 151 — Ambasciadore di Francia

a Napoli ai ammazza, 305.
Baichanas-o. Generale punito, II, 403
Brigantaggio, III, 377. — Infesta la
provincia ascolana, 378. — Torna

ad infestarla, IV, 61. — Rintuzzato dai cittadini, ivi. — Combattuto e anidato dagli Anstriaci, 127. Brighe de' papaleschi parigini per man-

dar male l'ambasceria di Lesseps, IV, 41. Baioido (Zaccheria), Arcivescovo di Udi-

Baioido (Zaccheria). Arcivescovo di Udine fautore della parte contraria alle riforme, 1, 172.

BRIGNOLR (marchese). Ministro di Carlo Alberto presso la repubblica francese riferisce come si pensasse a impadronirsi della Savoia, 11, 187.

Brocchi (avvocato). Mandato ambasciadore all'assemblea toscana, III, 393. Brochia. Generale piemontese, II, 150. Brondolo. Fazione militare, II, 309 e seg. — Sna postura, IV, 101 e seg.

— Combattimento con poca fortuna degli Austriaci, 103. Brorrznio (Angelo) Interinga sulle cose

della guerra il Franzini, II, 301. —
Sue querele contro i Vescovi, IV,
235. — Sue grida stemperate, 236,
237.

BRONZATTI (tenente). Sua intrepidesza, IV, 109.

Bauce (el), ministro austriaco, Suoi di fici o' Veneziani, IV, 98. — Serive a Manic, Ivi. — Mostre distratiste; ivi. — Che. cosa propone si Venesiani, fot e asq. — Parte per Milano, 97 — Altre sue avviluppate injorite, Ivi. — Ultima sua risposta, (IV). — Mandato a Milano dall'imperator d' Austria per trattare la pace colla Sardegna, IV, 160. — Richiesto da' Veneziani per rappiecare le pratiche di accordo, 1901.

Bruxelles. Congresso per accomodare le cose italiane, 111, 46. — Voci strane intorno ad esso, 91. — Sua vanita, 153. — Non ae ne parla più,

289.

BBUNSTI (Angelo). Suoi costumi, e come venuse in fama, 1,62.— Acquista un' importansa superiore alla sua qualità, 1,35 e seg — Secondatore delle afrenaterse papolari, e perchè, Ill, 20.— Muove il popolo festeggiare la Giunta di Stato, 24 — Mandato ambasciatore in Toscana, si fa deridere, 270.— Suo adoperarsi per resistere si. Francesi, 17, 22.— Si

fa capo di sfrenati, 42. Bruno (Pasquale) Capo di squadra arditissimo, I, 335.

BRURO (Giovanni). Uno del governo provvisorio di Lavorno, III, 403.

BUA (generale). Uno del consiglio di difesa a Venezia, III, 81. — Comandante, IV, 183.

Bucchia, Graduato, IV, 183.
Bucciosanti. Monsignore, III, 20. —
Governatore in Civitavecchia inettiasimo, 274.

Bueno, am-ricano. Fugge colle paghe de' soldati, IV, 152. Busani. Protesta contro la rioccupazio-

120.

Brongoverno (Presidenza di), caasata in
Toscana, e aostituito un direttorato,

I, 168. — S' indugia in Toscana a provvedere di riordinarlo, 235.

Busacca. Generale odiatissimo, I, 301.

— Mandato a comprimere la rivolusione calabrese dopo il 15 maggio,
II, 313.

BURI. Comandante in Torino, I, 216. BUSSI. Vedi CORBOLI-BUSSI.

BUTERA (principe di). Eletto ministro degli studi e lavori pubblici in Sicilia, II, 127. — Chiede licenza, 129. — Pregato a rimanere, ivi. — Capo del nuovo ministero, III, 364.

### ·

CABRAS (don) Angelo. Sospettato di macchinazione contro la repubblica romana, III, 274.

CACACS, riferisce la volontà nel re di Napoli intorno allaforma del giuramento, II, 226.

CABOLINI (arcivescovo). Sua carità apostolica e coraggio cittadino, III, 226. — Si offre per istatico, 227.

GADORNA, assale i ministri in consiglio, 111, 28, 34 — Ministro dell' Istruzione Pubblica, 48. — Mandato al campo di Radetzky, 337.

Caffe buono in Napoli chiamato camera de' comuni dal re di Napoli, 11, 33. CAGLIA (Antonio) Si mette a prezzo la

sna testa, I, 303.

Cagliari (di) Munsignore vescovo, I,
204. — Scomunica il suo popolo,

IV, 274.

Cagliari (città). Sedisione repressa, IV, 341.

CAGNAZZI (Samuele). Suo coraggio, II, 236. — Costretto a esulare, IV, 182. — Processato pe fatti del 15 maggio, IV, 311.

Gaini (gen.). Tolto dal comando della Guardia Civica, II, 462.

Calabres, Si muovono en 1834, 1, 281 c.

- Infestate de abrid; 399. — Si collevano pet fine politico, 300. — Atti
di crudello della regia soldatesea,
301. — Ansuffamenti fira soldati estolicità di propositi della regia soldatesea,
301. — Ansuffamenti fira soldati estolicità di propositi di proposi

GALS-BRLLL (Messandro), Raffermento provisorismente en innistre de la guerra in Roma, 111, 268 — Continua lo statos ufficio provvisorio, 294. — Suoi meriti en friordinar Pescreto, loy — Tennecissimo della formazione dell'estretto romano, 311. — Rivansi dell'estretto romano, 311. — Rivansi di rimanera el ministero della guerra, 351. — Suoi ora dini pera silorificar Roma, 114, 29. — Uno della giunto per rivendirar uno del Comitica rescusivo in Roma, 114, 132. — Condamato a morte, 114, 313. — Aggraziato, fel.

CALANDRELLI (Lodovico). Sua immensa bravura nel dirigere le artiglierie, IV, 110, 111 e seg. 113. CALANDRELLI (fraielli). Ricusano di co-

CALANDRELI (fratelli) Ricusano di conoscere Oudinot. IV, 138. CALDERARI (colonnello). Chi fosse, II, 521. — Dà indizii di mala fede. ivi.

— Sua infedeltà, 522 e seg. — Tollera i disordini, III, 19.
CALDESI (maggiore). Uno della commissione per le barricate in Roma, IV,

27. CALISTO (San) convento, Preli trucidati

CALLEGARI (Paolo), medico Sua carità nel curaro i feriti, 111, 94.

Colli S'oppone al subito ricominciamento della guerra contro l'Austria nel marzo del 1849, 111, 298. — Si depone, ivi. Calona, 1, 318.

Calucci (Giuseppe). Ministro dell'intermo a Venezia, Ill. 296. — Mandato a Milano per trattare con De Bruck delle cose di Venezia, IV, 97. — Uno de'mandati dal municipio veneto per capitolare, 198.

Garvi, uno del comitato palermitano dopo la rivoluzione, t, 319. — Fatto ministro della giustiria, culto e sicureza interna, 312. — Eletto ministro dell' interno, 11, 127 — Disseute dagli altri ministri, 1930. — Rivoluzione i tumulti, 320. — Uscito del governo si leva a combatterlo, 321.
CARRATA (FAVISSCOV di). Mandato al

GAMERAY (Arcivescovo di). Mandato al papa per invitarlo a condursi in Francia, III, 140 — Sua raccomandazione al pontefice, 228.

CAMERATA (veneziano). Uno del governo

provvisorio, II, 72 — Ministro di Finanza a Veuezia, mostra in Parlamento lo stato deplorabile di quella tesoreria, 307.

CAMENATA (Tomboo). Eletto della Giunta di Stato, III., 24. — Giunge in Roma, 59. — Sua testimonianza circa lo spirito delle Marche per la costituente, ivi. — Si lascia menare, 68. — Uno degli ambasciatori per Firenze, 270.

Cammarota (guardiano dei cappuccini di) giustiziato, 1, 273. Cammenata (siciliano). Rinnegato tra-

ditore, IV, 306 e seg.

Camin (de) Giuseppe Ministro del culto

e istruzione a Venezia, tII, 286. Camminati (graduato). Lodato di valore, II, 248.

Camoneca (Giuseppe). Giustiniato, I, 282. Campagnuoli lombardi Pjū favorevoli agli austriaci che all'esercito italia-

no nella prima guerra del 1848, II, 137 eseg. Campana del Bargello Risparmiata alla

distrusione del popolo, III, 282.
CAMPELLO da Spoleto. Messo al ministero della guerra in Roma, II, 353.

— Rimane nel ministero delle Palbri,
355. — Di nuovo ministro delle arni 529. — Channa a Roma il Zucchi, III, 27 — Larciato nel ministero
178. — Sus inettexa per le cose
della guerra, 293. — Fatto partire
per Ferrar, 614.

Campidoglio. Accerchiato da'Francesi, IV, 137.

CAMPOBASSO. Remosso, 1, 348. CANINO (Principe di,. Stimato bugiardo, II, 221 e seg. - Uno dei capi d'opposizione nel parlamento romano, 278 e seg — Sua vita e natura, ivi. - Va alla Società nazionale di Torino, 440. - Sua venuta in Firenze e imprudenti discorsi nel circolo popolare, 493 e seg — Si oppone nel Parlamento alla proposta conciliativa del Potenziani, 535 - Torna a strepitare per la Costituente italiana, III, 4. - Suoi clamori per la partenza del papa, 9. - Per la Costituente italiana, 12 - Per un governo provvisorio, 18 - Protesta contro la protesta del Potenziani, 70. - Seconda il Garibaldi per la substa promulgazione della repubblica in Roma, 160. - Attacca il governo provvisorio nell'assemblea costituente romana, 161. - Suo spettacoloso gridare la repubblica, 174 - Seguita a promuovere l'unione della Toscana con Roma, 259. - Inveisce contro i ministri della repubblica romana, 269. - Sue proposte strane, ivi e seg. - Suo continuo strepitare in Parlamento per la Costituente italiana. 280. - Sue esortazioni in favor de'Francesi, IV, 4. - Sua avventata proposta, 114. - Suo discorso per far credere che la repubblica francese avrebbe aiutato la repubblica romana, 118. - Entra a forza io campidoglio, 137.

CANINO (figliuolo del principe). Insulte che ricevette, IV, 293.

CANNETI. Uno de' chiedenti in Venezia che i cittadini s' armassero, II, 67.

CANUNICI (Girolamo). Si offre per istatico, 111, 227. CANOSA (principe di). Sua antica pravi-

ta, 1, 261.

CANTELLI (podesta di Parma). Domanda riparazione delle offese della soldatesca, 1, 117. — Uno del governo provvisorio di Parma, II, 126.

CAFRI (professor Pietra). Uno del Consiglio per riordinare lo Stato Toscano nel gennaio e febbraio 1838, I, 375.

CAPEI (avvocato Gaspero). Insultato, II, 508. Capitali. Gare fra Milano e Torino, II,

Capitolazione fra' Garibaldiani e gli Austriaci, IV, 155. — De' Venesiani, 200 e seg.

CATOMA, EXA, Ejudice), Remonso, IV, 232.

CATOWA, ST. (Esser), Falto ministro di
Grazia Giustinisia Tocana, II, 237.

Sue quisili, ion.—Parta in consto costro il chimane genti straniere,
Internationale di constanti con di constanti con con constanti con con constanti con con constanti con con constanti con con constanti con con constanti con constanti con constanti con constanti con const

reutino contro l'occupazione austriaca, IV, 62. — Rifatto ministro di Ginstizia nel governo restaurato, 67. — Si depone dal Ministero, 289.— Gausa perche si depose, ivi e seg.

CAPPONI (Gino). Uno de' promotori per l'allargamento della stampa toscana, 1, 99. - Sua oatura, ivi. - Uno del Consiglio per riordinare lo Stato toscano nel gennaio e febbraio 1848, 375. - Uoo de' compilatori dello statuto toscano, 378. - Chiamato a formare nuovo Ministero, II, 407 .-Il suo nome come usato dai moderati. ivi. - Suo errore di mandare il Montanelli e non pinttosto il Guerrazzi Governatore a Livorno, 460 e seg. - Ricusa di esser parte del Ministero Montanelli, 482. - Acconsente che si faccia in Toscana governo provvisorio, III, 191. -S' alibraceia col Guerrazzi e Montanelli, ivi. - Spo colloquio col Mazzini, 261 e seg. - Riceve lettere per adoperarsi alla ristorazione del principe, 380. - Cooviene con altri per detto fine, 381. - Aggiunto al Municipio fiorentino nel 12 aprile, 390. - Suo fato infelice, ivi. - Assicura il popolo tumultuante che il Guerrazsi e sotto custodia, 397. - Suo parere sulla tassa delle rendite, IV, 288. — Ammonito, 324.

Capront (Ministero). Suoi cattivi provvedimenti per sedare la ribellione di Livorno, II, 415 e seg. — Chiede poteri straordinari, ivi e seg. — Urato dai tumulti livornesi, 464 e seg. — Mal sostenuto nei consigli, 465. — Cade finalmente. 466.

CARATA (Ferdinando, duca di). Carcerato, IV, 228. — Notato socio della unità italiana, 230. — Tentato, tetimonia contro il Poerio e il Settembrini, iof e seg. — Sua esamina compassionevole, 301 e seg. — Confessa di aver peccato, 302. GARAMELLA. Canonico di Tricarico, IV,

180.
CANASCOSA (generale). Ministro dopo il

15 maggio, II, 237.

Carcerati palermitani Liberati, non fanno torto ai liberatori, I, 335 e seg.

CARCHDIO (tenente toscano). Suo valore, II, 209.

Canoucci Costabile, 1V, 232. Cardinali. Divisi di parere cirea l'amnistia, I, 27 e seg. — Poco favoreroli alla costituzione, 395 e seg. — Spaventati dalla rivoluzione francese, persuadono il 1232 a dare la costitusione, 403. — S' adonano in coccistoro per approvare lo Statuto, 409. — Non vogliono il papa rapito in cielo, II, 278.

Carestia. Disordini nati nelle Romagoe e nelle Marche sotto pretesto del caro, 1, 66.

CARATI. Cittadino valoroso, 11, 64. CARIATI (di) principe. Fatto ministro de-

mart (di) principe. Fatto ministro degli affiri esteri in Napoli, II, 29. — Sua vita, ivi. — Presidente del Ministero dopo il 15 maggio, 257.—Sua risposta alla corte di Sardegna, che domaodava ziuti alla comnoe guerra, 214. — Sue divulgazioni contro la Sardegna, III, 144.

CARIGNANO (di), principe reggente. Giuta a nome del re la costituzione, II, 196.

CARLO ALBERTO, principe di Carignano. Coosiglia il re di concedere qualcosa, 1, 192. - Creato reggente, ivi. - Sue titubanze, 193. - Creato re. 194 e ser. - Trame contro di lui ordite nella corte di Modena, 195. - Spo governo non diverso dal precedente, ivi. - Non s'attenta di allontanarsi quelli che lo volevano rendere principe odioso, 197 .- Tempestato da affetti contrari, 198 e seg. - Migliora gli ordini dell' interna amministrazione, 199 e seg -Comiocia a rompersi coll' Austria, 201 e seg - Non sa rintussare le voglie tirannesche de'suoi ministri, 201. - Sue tribolazioni per la setta ferdinandea, 204 e seg. - Mostra di accostarsi ai desiderosi di riforme. 208. - Impacciato e ritenuto dai nemici di esse, ivi. - Mormotii e sospetti per questo suo ondeggiare, 209 e seg. - Sua lettera al coute di Castagneto, 210. - Viaggiando per l' interno del regno, riceve dimostrazioni popolari per indurlo a cambiare governo, 215 e seg. - Sue cagioni di non pronta risoluzione a rompere la guerra all'Anstria nel marzo del 1848, 11, 90 e seg .- Risponde al ministro inglese di exsere costretto a rompere la guerra all'Austria, 92. - Tempestato contrariamente ilalla diplomazia e cortigianeria da una parte, e dalle popoluri commozioni dall'altra, ivi e seg. - Si decide per la guerra, 93. Dannoso indugio nel mandare ad effetto questa risoluzione. wi e seg .-Annumia ai Lombardi di andare in loro soccorso, 95. - Esaltato smisuratamente in tutti i Giornali d' Italia, 97. - Desta gelosi sospetti negli altri priocipi d' Italia, ivi e seg. - Suo graode errore di non stringere subito la lega cogli altri principi italiani, 100. - Suo bisogno di caldeggiare i commovimenti popolari, ivi .- Entra coll' esercito in Lombardia il 29 marzo del 1848, 102. — Prende commiaţo dai suoi popoli con un bando, ivi. - Si ferma a Pavia, 103. - Riceve ambasciadori lombardi, ivi. - Risponde con circospeaione alle loro millanterie, ivi. - Va a Lodi coll'esercito, ivi. - Volge un discorso ai popoli di Lombardia e di Venezia e dei ducati, 104 e aeg. - Suo errore di non profittare del primo shigottimento de' nemici, 106. - Stabilisce il sno quartier generale a Volta, 107. - Lo raggiungono le milizie e le artiglierie, ivt. - Sno errore di non passar subito l'Adige e rompere le comunicazioni al nemico, 108 e seg. -Manda una flotta in soccorso di Venezia, 112 e seg - Suo errore di non lasciare andar Durando in succorso ilel Veneto, 113 e seg. - Non profitta dello scoramenta degli Auatriaci nel principio della guerra del 48, 134, 135. - Sua lentezza nel proseguir la guerra, ivi e seg -Campeggia Peschiera, 136. - Inutile prova contro Mantova, ivi e seg. - E costretto a ritirarsi, 137 .- Compie il passaggio del Mincio a di 26 aprile 1848, 138. - Capo supremo della guerra, 140. - Valorosissimo più che atto a dirigere la guerra, ivi e seg. - Ripugna di congiungere la guerra fegolare colla guerra di sollevazione, 146. - Suo grande errore di non passar l'Adige in fin d'aprile del 1848, 149. — Di non permettere al Durando di condursi nel Friuli per impedire gli aiuti all' esercito austriaco, ivi. - Distende troppo le sue forze, ivi. - Suo fato infelicissimo, 150 - Metta in

fuga il nemico, 151. - Non lo seguita, ivi. - Rimane shigottite dall'enciclica del papa del 29 aprile, 180. - Suoi timori di repubblica, 187. - Dispiacente del governo milanese mezao monarchico e mearo repubblicann, 188. - Suo errore di non aver cercato che la Lombardia si congiungesse al Piemonte prima di rompere la guerra, e di cercare questa congiunzione dopo rotta la guerra, 189 e seg. - Fa domanda formale che i Lombardi dichiarino la forma di governo che vugliono, 190. - Sospettato di ambizione d'ingrandimento, ivi e seg. - S'ostina nei campeggiamenti delle fortease, 203. - Tempestato dai governi di Milano e di Torino a vendicare la sua fama con qualche bel fatto d'arme, wi .- Sua infelice prova contro Verona, ivi e seg. - Si mostra soverchiamente ardito quando e dove meno doveva, 20 i .- Dopo l'infelice prova a Santa Lucia, torna all'espugnazione di Peschiera, 206. - Tiene immensamente disteso il auo esercito, ivi e seg. - Rincalaa l'assalto di Peschiera, 251 e seg. -S' apparecchia alla hattaglia di Goito, 262 e seg. — Combatte valoro-samente, 254. — Prende Peschiera, ivi. - Festegaia la vittoria, ivi. -Sue disposizioni ad accettar la pace ilnpo la vittoria di Goito, 259. - Tenuto al buio delle pratiche dei ministri inglesi, ivi .- Conosce tardi le proposizioni dell' Austria di cedere la Lomhardia, 260. -Impedito a far la pace, 261 .- Suo errore di non seguitare il nemico vinto a Goito, Ivi. - Non usa la favorevole occasione di prendere alle spalle il nemico e troncargli la congiunzione coll'Adige, 262 .-Come avrelibe pototo varcare questo finme, 263 - Fa sospettare di se, ivi. - Crede vantaggioso l' acquistar Rivoli, tvi e seg. - Riceve oratori milanesi che gli fanno la dedizione di Lombardia, 264. -Sua allegreaza e amarezza a un tempo, Ivi. — Impedito di soccorrere Vicenza, 265. - Suo nuovo, tardivo vano sperimento sopra Verona 269. - Si ritira anai che tentare il passaggio dell'Adige, ivi e seg. -

Accoglie benissimo i commissari siciliani, 323 .-- Rimastó quasi solo a sostener la guerra italiana nel luglio del 48, 334 - Diviene ardito quando le sorti della guerra declinavano, 335, 338. - Non sa trarre profitto degli errori del nemico, 341. -Mal consigliato dal general Bava, Ivi. -Non aa provvedere ai pronti e opportuni raccossamenti delle sue miligie, Ivi. - Si trova in forze minnri del bisogno a Custoza, 313 .- Ricusa le condizioni di armistizio proposte da Radetzky, 347. - Suoi generosi eccitamenti, 348. - Va a rilento a chiedere il soccorso francese, 360 - Non avrebbe rifintato le proposte di Francia e d' Inghilterra di contentarsi della sola Lombardia dopo gl' infortuni di Custoza, 363. - Vuole andare al soccorso di Milano, 364. - Eotra in Milano e prende albergo in casa Greppi, 367. - Grande pericolo ch' egli corre, 368 e seg. - Esce quasi da fuggitivo da Milano, 370. - Rientra nei suoi Stati. 374. - Suo bando ai popoli subalpini, ivi. - Mormorazioni contro di lui, 375. -Costretto ad accettare i patti dell' armistizio del 9 agosto, 376. -Suo baodo as soldate in Alessandria, 405. - Richisma da Vene-zia i suoi soldati di terra e di mare, 470. - Si scusa co'mediatori inglese e francese, 473 - Chiede che in luogo neutrale si facciano le conferense per la pace, 474. - Suo abbattimento e voglia di correre a fortuoa rotta, III , 38 e seg. - Suoi uffici colla corte di Gaeta, 62 e seg. - Profferte da lni fatte al pspa e risposte avute, 63. - Suo discorso nella riconvocazione del Parlamento a di 1 febbraio 1849, 149. - Applauditissimo, ivi a seg. - Non sa risolversi di seguire la proposta del Gioberti d'intervenire nello Stato romano, 219. - Consente di mandare ajuti per rimettere il Granduca, e- con qual fine, 231. - Manda suoi commissari al Pepe per conferire sull' andamento della guerra, 286. -Non fa alcun conto dei disegni guerreschi del general Pepe, 287. - Apparisce spasimante della rin-

oovazione della gnerra, e perchè, 188 e seg. — Riouozia al comando supremo della guerra, 292. -Suo fato, 298. - Si lascia trasportare dai precipitosi, tvi. - Suo errore di non aspettare di connscere gli ainti che poteva ricevere dal-l'Italia centrale per la seconda guerra, 299. - Lascia in suo Inogo il principe di Carignano, 303. — Parte per Alessandria, Ivi. — Sua maguanimrth, ivi. - Passa primn in una esplorazione a Magenta, 321 .- Ricevuto freddamente dagli abitanti di Magenta, 322. ---Giunge sul campo della battaglia. 323. - Entra col retroguardo a Novara, 335. - Suo desiderio d' incontrare la morte, ivi - Domanda una tregua, 336. - Abdica in favora del suo figlio duca di Savoia. ivl. - Parte per Antibo sotto nome di conte di Parga, 337. - Incontro che ebbe, tvt. - Lodatissimo quando non era più re, 346 a seg. - Sua malattia e morte, e circostanza cha l'accompagnarono, IV, 167 e seg. - Notizia della sua vita, 169. -Sue esequie, 171. - Larrentasioni per la morte di Carlo Alberto sollevate in tutta Italia, Ivi. - Come servissero di raccendimento a ire di parte, 173. - Vituperato dalla parte tirannesca, ivi .- Aecogliensa funebre alla sue ceneri, 237 e seg. - Anniversario della sua morte celebrato, 286.

Carlo X di Francia. Consigliato dal cardinal Lambruschioi, I, 32. Carlo Felice. Eletto ra, I, 492.—Suoi ordini avversi alle nuove cose, 193.

— Dominato dalla Cataleta, 194. Anto Lodovico, duca di Lucca. Strasia il tesoro lucchesa, I, 104. — Non trora credito, 104. — Impaurito, aduna il Consiglio di Stato, 159. — Concede tutto, 169. — Riserrolità del ducato di Lucca, 175. — Saccreda illa cortona di Parma, 259. — Si tratitire a Genora, 104. — Conferma in reggena del Bombelle e degli altri, 104. — Si fa precedere da soldai anatricai, 104. — Son con consultato del consultato del

286. — Mastra di non volte gorerare dispoticamente, isd. — Cede Gustalla al duca di Modena, isd. — Dichiari di mettere lo Stato sotto la tutela di Carlo Alherto, II, 128. — Alhandona lo stato, isd. — Ceclinatto dal comandante reducco nel control del comandante reducco nel control del comandante reducco nel control del di Statonia, isd. e seg. — Davoluto si dagli smice si dia emici della liberta, 334. — Rinonazia la corona al suo figlio primognio, 389. Vedi Franciassono genito, 389. Vedi Franciassono di Carlo del Carlo de

Carlo.
CARLO F, d'Inghilterra, I, 307.
CARLO III di Napoli, I, 269.
CARNISCO, siuto di Ulloa, IV, 93.
CAROLINA di Napoli, I, 270.
CARPENTIERI, famosa spia, IV, 179.
CARPENTIERI, Salmosa companione di Componio di Carlo, Carlo, deputato al juralimento romano.

Sua istanza circa il debito pubblico, III, 206.

Carrara. Fatti atroci, I, 263. CABRABA, uno dell'assemblea costituente toscana. Suo discorso assen-

nato, III, 359.

Alexarro (Francesco Saverio del), Mandato a reprimere la sollerazio, ri, 273. — Cradeltà che vi commissi, ivi. — Imitatore del fercasiono Maubie, ivi — Carto marchee e matericallo, 274. — Patto minima del commissiono del

Costretto a partire da Napoli, 323.
Carrosse di cardinali, bruciate, IV, 27.
Carta monetata, pubblicata dalla Repubblica romana, IV, 138 e seg.

— Ridotta dal governo pontificio,

474.

475.

Casale. Comiaii agrarii convertiti in congresso politico, I, 210.— Risposta alla lettera del re, indirizzata al Conte di Castagneto, 211 e seg.

— Fatto d'arme, III, 338.

CASAMGRATA (Luigi). Uno del consiglio per riordinare la milisia cittadina in Toscana, III, 210. — Suo
parere sulla tassa delle rendite, IV,
288.

CASANOVA. Si distingue 2 Vicenza, II, 267. — Uno de' consiglieri maggiori del Durando, 144. Casari (Gabriele). Presidente della congregazione munierpale; ammonito, 1, 249. — Podestà; è impregionato, 254. — Protesta confro la legge stataria, 11, 56. — Primeggia nel governo provivario di Milanto, 62. — Presidente del muoro ministero donetto al Premonte, 311. — Ercluso all'ampistia, IV, 165. — Spogliato del'auto ibeni. 326.

Casticlasto (dura di), Vedi Constitt.
CASTELLI, veneciano. Uno del governo
provvisorio, II, 72 — Eletto in
luogo del Manin capo del governo
venesiano, dopo la unione col Pieimontte, 309. — Sua traveloluzione,
lvi. — Fa debole governo in Venesia, 384. — Esto uno de 'commissari di Carlo. Alberto, 385. — Informa il Manin, 388. — Si depone

dal governo di Venezia, 389. CASTAGNETO (Conte di), I, 210. CASTAGNOLA (de). Uno del governo provvisorio di Parma, II, 126.

Castiona, siciliano, I, 318 — Condannato allo Spielberg, 247.

CASTRACANS (card.) Uno del Consiglio per riordinate lo Stato romano, I. 396. — Capo de commissari del Papa, III., 6. — Chi fosse, Ivit. — Incariento di differire il Partamento, 7. — Balia conferitagli dal Papa, 23. — Come ne facesse uno, Ivit. — Promette di fare buoni uffici ol Papa serivendo a Gaets, I

CASTELLANI. Rappresentante di Venesia in Roma, II, 532. — Sup prudenza, III, 26. — Suo discorso savio per far abbracciare i consigli conciliativi del Gioberti, 17 e seg. CASTINELLI (Rodolfo). Uno del governo

Catania. Si solleva e trionfa, 1, 339. —
Caduta in potere de' regii, III, 368.
CATELLI. Uno della reggenza di Parma,
II, 78.

CATTABERE (preside). Manda soldati a sedare i sollevati in favor del Papa, 111, 377. — Uno della Commissione per le barricate in Roma, IV, 27.

Cattolica, congrega piemontese, I, 195.
CAVAIONAC, generale. Dittatore della repubblica francese, II, 333. — Inquieto per le domande italiane del soccorso francese, 360. — Sue ri-

spott vaghe, 363.— Nicote dispoto a mandar soccessi in Italia, 378.

Impacciato alle istante de Venesiani, 371.— Offeso che la corte di Vienna indugiasse ad secettare la mediazione di Francia e di Inglaiterra, avi. — Ordina la spediarone di and gamta a Civitavecchia in socfine la ferenze, 14.— Come aerogiesse il gancer La Marmort, 33. — Ruponde a Ledra-Rollia, 360. CAVALLIN, graduto. Morte do prode, CAVALLIN, graduto. Morte do prode,

IV, 110

Cavallino, sortita, III, 85.

CAVERALIS. Uno del triunvirato veneziaco, II, 391. — Opinione che si
aveva di lui, ivi. — Ministro della
guerra, parla della milizia veneta,
III, 152. — Restituito ministro della

poste, IV, 199.

Cavoun (Camillo). Difende la propoata Sicardinia, IV, 263. – Eletto ministro del commercio in foco del menti di commercio publico, 328. — Ministro dell'erario, cerca di accoustra il la parte propiare per faranee un astegno, 318. — Sun tri. — Briga per far elegacer il Rattatas presidente della Camera dei deputati, 435. — Chimmto dal Re a fara moro ministrare sotta la san e il D'Areglio, tot.

guerra a Venezia, 256. - Partito in

CAVOUR (Beoso Michele di), ministro di polizia, 1, 209. — Sue qualità, lei. CAZZANICA, graduato; morto da prode, 1V, 110.

CEGIAA (L.) Giovanni, Mandato a brigare in Roma per la Costituente italiana, 11, 13 e seg. — Quali giudizi facesse delle persone, e quali cose desse ad intendere, 14.— Promotore delle turbolente di Napoli nel 15 maggio, 227. — Uno de promotori tellar ital-libone livornese, 413. — Uno del governo provisorio, 514.— Cerca rivoltar Grosseto, 11, 204.

Cedole di hanco. Monopolio che se ne faceva e causa di tumulti nello Stato romano, III, 275

CEMPINI (Francesco) Promossoa soprintendere i ministeri di Stato nella Toscana, I, 88 -- Inclinato a concedere, 98. — Assalito da istanze per la Guardia Civica, 161. — Chiede licensa dalla presidenza de' ministeri di Stato, 11, 287. — Mandato ambasciatore al Granduca a Gaeta, 17, 15.

Censura per la stampa. Riformata in Roma, 1, 69. — D'impaccio in Roma, 105. — Elusa in Toscana, ivi. Censura romana per gl'impiegati, come iocrudelisse, 1V, 311.

Censura pe' teatri. Allargata nel regno di Napoli, I, 350.

CENTOFANTI (Silvestro). Uno del governo restantatore in Pisa, III, 402. CESARE (Innoceozo di). Intendente nel regno di Napoli, I, 318. — Licen-

miato, IV, 231.
CESARIO (Santo<sub>2</sub>, Giustiziato, I, 282.
CERDA (marchese della). Surrogato al
Calvi nel ministero dell'interoo, II,
321. — Accusato di non provvedere

alla sicurezza pubblica, 441, 442. Cernuscui (Enrico) Rintuszato dall'Errocolani in Parlamento a Roma, 111, 309 — Uno della Commissione per le barricate io Roma, 11, 27. — Movitore di tumulto all'epirare i Fraquesi io Roma, 136. — Carcerato, 137.

CERROTI Maggiore, III, 311.
CHANGARNIER (generale). Reprime la

sommossa parigina del giugno 1849, 1V », 121. Chiane. Lavaratori che levano rumore, 111. 400.

Chiga (giudice) Licenziato, IV, 232. Chiga (Corradino). Surrogato al Caimi nel comando della Guardia Civica

in Firenze, II. 462.
CRIONO (generale). Surrogato al Gioberti
nella presidenza de' ministri Sardi,
III. 214. — Sua dichiarazione, ivi.
CRIOGGIA. Sortita, IV. 186 e seg.

COR MANOWSKY. Accettato capo supremo della guerra italiana; 111, 292. — Sua hografia e qualità, nt. — Ricce vi l'amunito del ricominciamento della guerra dopo del consudante suntraco, 300 — Sua duegno of fensivo e difensivo, 317. — Manes difendere il paso del Trieno, (nt. — Mal distribuisce le sue forte fot e seg. — Non 3 vanicura che ni guardato il passo della Cara, 319. — Igno ra i movimenti del nemico, 320. —

Sua confusione e irresoluzione, 321 e seg - Rivalica il Ticino insieme col re, 322.-Come avrebbe duvuto e potuto variar disegno dopo la ditialta di Ramorino, ivi. - Non da ordini chtari, 325

Ciaccui (cardinale), Mandatu a Ferrara in luogo dell' Ugolini, 1, 62. - Protesta contro l'occupazione degli austriaci, 137, 139. - Presidente del Ministero romano dopo i fatti dell'Enciclica del 29 aprile, II, 176.-Rinunzia la presidenza del Ministaro, 183.

CIALDINI Sidistingue a Vicenza, 11,267. Ciamberi Crudelti commessevi, I, 196. CIARTELLI (Torelln presidente del Bunn governn in Toscana). Sua natura, 1,

86. - Cassato pe' modi arbitrari, 87. CIANCIULLI (Carlo). Fatto ministro del-Pinteruo in Napoli, 1, 327. - Si

depone, 347 e seg. CIEBARIO. Commissario di Carlo Alberto pel governo di Venezia, 11, 385. -Sua relazione intorno agli ultimi momenti della vita di Carlo Alberto. IV, 167 e seg - Eletto ministro dell' erarin in luogo del Cavpur, 345.

- Poco valente in questo ufficio, ivi. CICALA (Fra). Chi foise, III, 377. CICERONS IV. 354

CACRBUACCHIO. - Vedi BRUNETTI. Cicognani (Felice) Ministro di Grazia e Giustizia, II, 433. - Odiato, tet. Ciorri. De' più malvagi polizintti nano-

letani, mandato in Calabria, 1, 303. Remosso, 348. CIPRIANI (Giuseppe). Suo memorabile

coraggio, 11, 218. CIPRIARI (Emilio). Uno della commissione per prendere in custodia i regi

palazzi in Firenze, III, 198. CIFRIANI (Leonetto) Lodato di valore nel fatto di Curtatone e Montanara, 11, 218. - Renduto dagli austriaci, . 251 - Eletto commissario straordinario a Livorno, 416 - Sue qualita, ivi. - Fa uso delle armi, 417. - E rostretto a fuggire, 418

Circoli Primo esempin di circoli in Roma, 1, 70, 222. - Maggiormeute schiamazzanti enl comineiare della guerra del 1848, 11, 103, 410 e seg. - Loro poteuza in Toscana, III, 100.

CIRILLO (Domenico) 1, 270.

Cir: LLO del villaggio di Perito, 1, 273.

Cistercensi di Santa Croce di Gerusalemme. Inquisiti indegnamente, III,

Civiltà Cattolica, Giornale, IV, 252, Civitavecchia. Fueolare di macchinazioni pretesche, III, 273 e seg -Entrata nel porto dell'armata francese, IV , b. - Discordia fra il preside e il Municipio, 6. - Primo sharco di Francesi, 7. - Discurso del Municipio al general francese, ivi e seg. CLANSLII (gindice). Licenziato, IV, 232.

Clern. Fumentatore di disordini contrariando il governo popolare, 111, 352, e seg

Clericali, Vedi Preti.

Connes. Suo viaggio per l'Italia, I, 67. - Venuto in Toscana, 97. - E causa che si accresca il commovimento, ivi.

Coccus (Parmigiano), detto bue da Copernio, 1, 112.

Coccui (Raifaello toscano). Messo nella poliria, 111, 396.

Cocua (Celestino) Confessoro del re di Napoli, 1, 232. - Sua malefica po-

tenza, ivi e seg. - Costretto a fuggire, 323 Colera-morbus Sua nrigine, 1, 278. —

In Venezia, IV, 187. COLLETTA (Pietro). Continuatore del Giannone, I, 268.

COLLE (di) Principe, consigliere segreto della corte napoletana, IV, 177. COLLEGEO (Giacinto). Chiamato a visi-

tare i luoghi di Tuscana per furtificazioni, 1, 236. - Rinunzia in Tuscana all'ufficio dell' ordinamento delle milizie civili, II, 13. - Eletto ministro della guerra in Milano nell' aprile del 48, 410. - Ministro della guerra dopo l'annessione del Lombardo Veneto al Piemonte, 311. COLLEGED (Luigi di). Centurione nel

municipio di Torino, opina che si domandi al re la costituzione, 1, 363. - Sue querele in senato, 11, 276. Colli Commissario di Carlo Alberto pel governo di Venezia, II, 38\$. -

Si depone dal governo di Venezia, 389. - Succede al Gioberti nel capitanare il ministero piemontese, III, 288. Collorado (di) principe. Designato a rappresentar l'Austria nel supposto

congresso di Bruxelles, 1.1, 153.

COLUBRANO (principe di). Mandato a

Roma per la lega II, 124. — Avrebbe voluto nell'aprile del 48, una lega fra Roma, Napoli e Toscana per contrabilanciare il Piemonte, 168. Preso in sopetto e in odio dai Romani, ivi. — Suo poco accorgimento, ivi.

— Suo poco accorgimento, 191.

COLORRA (Vincenzo). Conservatore nel
municipio di Roma, I, 185.

COLOSIO (Presidente). Licenziato, IV,

232.
Coluzzi. Comandante della difesa del-

l' Isola di San Secondo in Venezia, IV, 99. Comacchio (fortezza). Si arrende ai no-

stri, 11, 118.

Comando militare. Abolito in Toscana,

II, 491. COMELLO (Maddalena). Sua carità nel curare i Teriti, III, 94.

Comitati di guerra. 11, 411.

Comizi. Loro ordinamento presso gli antichi, II, 6 e seg. - Presso le nazioni moderne, 7 e seg. - Prima legge di comizi imperfetta pubblicata in Napoli, 9 e seg, - Seconda legge de' comizi disettosa pubblicata in Toscana, 10 e seg - Legge fatta a Palernio nel marzo del 1848, 30. ---Legge piemontese più larga della napoletana e toscana, 47 e seg. -Legge di riforma non eseguita dal ministero democratico toscano, II. 492. - Per la costituente dello Stato romano, III, 120. - Del come i comizi popolari erano tenuti, 121. -Influenza nell'opera elettorale, ivi e e seg -- Comizi per la costituente toscana e loro resultato, III., 283.

— Rinunaia di alcuno e perche, ivi. - Nuovamente aduuati in Premonte, IV, 243. - Elezioni, 244

Commosione generale di tutta Europa nei primi mesi del 1858, 11, 3. Comuni (Camera de') inglese. Suo aumento di autorità politica, IV, 258. — Sostiene il ministero Russel-Pal-

merston, 259.

Comunismo Sua storia e progressi in Alemagna e in Francia, 1, 402.

Concessioni papali del 12 settembre, 1V, 207 e seg. — Come ricevute dal

popolo romano, 208 e seg. Conclave del 16 giugno 1846, 1, 31, — Parti che vi primeggiavano, ivi. — Vieenda degli squittinj: 36 e seg. Concordato toscano colla corte di Roma,

IV, 317 e segg.

Concordia siciliana fondata nella divisione da Napoli, II, 24.

CONDILIAC Educatore del principe di Parma, 1, 3.\* Confalonieni. Condannato allo Spielherg, I, 247. — Suoi funerali nella

chiesa di San Fedele in Milano; 248. Confederazione degli Stati italiani. Pratiché infelici, 11, 436 e seg. Vedi

Confessionali. Si volevano incendiare dal popolazzo, IV, 70.

CONFORTI (Francesco), 1, 270.
CONFORTI (Raffiello). Eletto ministro dell'Interno in Napoli, II, 88.—
Sua qualità, ivi.— Suoi inutili ordini per comprimere la licenza nel regio, II, 219.

Congiunzione di Toscana con Roma, rumore che se ne fa, 1:1, 2:57 e seg. — Come impedita dal Guerrazzi, 2:58. — sventata per opera savia di alcuni, 111 283.

Congiura detta del Monzo, nel regno di Napoli, 1, 273. — Dell'esercito. ivi, — Congiura di lodi per rovesciare il papato 388. — Congiura della unità italiana nel regno di Napoli, Giudizio pubblico, 1V, 299

Congregazioni centrali e provinciali nel regno Lombardo Veneto, 1, 246, 247, 250. — Loro continue proteste al vicere, 251 e seg.

Congresso per la pace, non si sa dove, 11, 476. Conservatore Costituzionale (giornale) instituito per conto del governo to-

scano che uon voleva essere costiturionale, IV, 253.

Conservatori. Chi fossero, IV, 239. Ricusano comunanza co' più spinti, ivi. Consiglio di Stato, instituito in Toscana. 1, 43. — Instituito in Roma, 11,

182 Consiglio de' ministri, riordinato in Ronia, 72.

Consiglio (alto) in Roma, 11, 183. — Sua nessuna autorità, 285. Consiglio per investigare i fatti della guerra, 111, 348. Consigli. V. Parlamento.

CONSOLANI (marchese). Ucciso di pugnale, III, 416. CONSTABILI (marchese). Uno dei tre per amministrare la lesoreria roma-

per amministrare la lesoreria roma na, 111, 414. Consulte initiuità in Roma da Pio IX, 1, 11.— Festeggamenti popolari per questa consulta, sei. — Si pubbica la legge del uno ordinamento, 170 e seg. — Si ragiona; risponde al discrosso del papa, 183 e seg. — Attraversata dai contrarii sile inon-vasioni; 227. — Suo primo voto di libertà, 228. — Rvolge suos studi sulla mibiaia, II, 14 sia studi sulla mibiaia. II, 14 sia

Consulta in Toscana Suo riordinamento nel 1847, 1, 157. — Delibera la istituzione della Guardia Civica, 160.

Consulta Lombarda, stanziata in Torino, sue iostanze per la rinnovazione della guerra, III, 288.

Corrtere staliano (giornale), IV, 255. Conti (Maria), Vergheggiata, IV, 176. Contrasti fra il Municipio forentino l' assemblea toscana nella ristorazione granducale del 12 aprile 1849,

111, 693 e seg.

Controversia fra il Grandnea di Tracana
e il Duca di Modena per l'occupazione di Fivissano, accomodata, I,

237.
Convenzione fra l'Austria e la Toscana
pel mantenimento delle truppe austriache in Toscana, IV, 283.
Strepiti a lamenti per detta con-

venaione, ivi e seg.
Conzo (giudice). Licenaiato, IV, 232.
Conzo (Ammiragho de). Mandato eon
flotta in soccorso di Venesia, II,
113. — Ordini che ricente, ivi. —
Richiamato. dalle acque di Venesia,

obbedisce, II, 274. Coscanalla (Francesco). Muore combattendo, I, 282.

Cosarz (gradusto napoletano), seguita il general Pepe oltre il Po, II. 241. — Conferts: e colla buona difesa di Venezia, 93. — Comaudante della batteria di Sant'Autonio- in Venesia, sconfigge gli Austriaci, §54. Comprassioni in Lombardia, I. 246.

Cossaro (colonoello). Mandato a Venesia da Carlo Alberto per richiamare le aue forse di terre e di mare dopo l'armistisso Salasco, II, 392.— Mandato al eampo di Radetsky, 111. 357.

Costa (sergente). Condannato a morte, 1, 196.

Costantini (capitano). Assediato dai briganti, III, 378.

Costernazione generale per la resistenza del re di Napoli alle riforme, 1, 314. Costi. Uno de' chiedenti in Venezia,

che i cittadini i armasaro, 11, 67. Continente ataliane, immaginata dal Mootinelli, e sua stoltraza, 11,461.—
Fetti di questi promangia di Carlo di Garanti di Carlo di Garanti di Carlo di Garanti di Carlo di Ca

Costituenti. Si comineiano in Napoli a mettere in voce nel maggio dal 1848, II, 219.

Costituzione in Italia, cavata da quella di Francia, 1, 327. — Pubblicata in Napoli, vii — In Premonte, 364, — In Toscana, 378. — In Roma, 410. — Vedi Napoli (regno di); Premonte e Toriod; Toscana e Fiscana; Roma e stato romano; Monaco Sicilia a Palermo.

Costitucione napoletana, rifutata in Stella, 1, 312 e seg. — Sciiliana, larghissima, 11, 324. — Della Repubblica romana, 1V, 133. — Toscana, sospesa a tempo indeterminato, 239, 291.

Costitusione, inconciliabile eol papato e coll'impero d'Austria, IV, 209. — Abolita per tutto, fuorche in Piemonte, IV, 34 I.

Costituzioni di Napoli, Piemonte e di Toscana paragonate tra loro, 1, 350

e segg. Costituzionali. V. Moderati.

Consota Busst (Monigane's.) Chiamsto dal papa a distendere l' atto dell' Amnistia, I, Al — Rimsto Sostituto nella Segrettra di Stato, I, 50. — Cegione di sospetti in Modenio della di proposizioni di suoli riordinare lo Stato romano, 850, di di Carlo Alberto, II, 119, — Chiede licenas da ogni ufficio dopo l' encichez del 229 aprile, 180

Concellas (de). Commessioni dategli dal Cavaignae nella spediziona di Civitavecchia, III, 10. — Mandato a Roma con diverse commissioni in

sostituzione di-Lesseps, IV, 115 .-Sue dichiarazioni ai Romani, 116. Conpova (sicilano) Ministro dell'era-

rio, 11, 418. CORIGIANO (Niccola). Giustiziato, I,

282. CORNACCRIA. Ministro in Parma pas sato alla Presidenza del Consiglio di Stato, I, 111 -- Caduto dal po tere, 112. - Uno del Consiglio di amministrazione nella ristorazione ducale di Parma, III, 369.

Connenti (cittadino). Spedito da Carlo Alberto al general Pepe, III, 286. Const (Tommaso). Difensore del Guer-

razzi, IV, 354.

Consini (don Tourmaso). Eletto senatore, I, 184. - Persuade il papa a non temere del popolo . 1, 387. - Interpone i suoi ufficii collo stesso papa perche contenti i voti popolari, 390. - Chiamato a Consiglio, 391. - Mandato oratore al campo di Welden, 11, 373. - Uno degli ambasciadori mandati al papa, III, 10. - Eletto della giunta di State in Roma, 21. - Tenze di entrare nella detta giunta, 60. - Sottoscrive l'editto di convocare la Costituente romaoa, ivi. - Intimorito, 68. - Si parte da Roma, 69.

Consint (Don Neri). Ministro di Stato. Sue qualità, I, 87. - Continua la politica del Fossombroni, 88. - Sua morte, ivi. - Gli si conia una medaglia, 90. - Non fece mai concordati con Roma, IV, 317.

Constat (Andrea duca di Casigliano). Chiede in Senato che il governo provvisorio regga la Toscana a nome del principe, III, 151. - Interrotto dal Guerrazzi, ici. - Riceve lettere per adoperarsi alla ristorazione del principe, 380 - Ministro degli affari esteri, IV, 67.

Consini (Don Neri Marchese di Lajatico). Governatore a Livorno, I, 156. -Fatto ministro della guerra, 157. -Propone la Costituzione al Principe, 166, e seg. - E tolto dal governo, 168. - Richiamato nel ministero della Guerra, II, 13. - Va al campo toscano, 203. - Poco esperto delle cose militari, 209. - Affida il co. mando generale delle milizie toscane al De Lauger, ivi. - Risponde alle interrogazioni del Consiglio Generale sulle forze militari della Toscana, 289. - Suo discorso in Parlamento contro i Livornesi, 424 e seg - Rinunzia la carica di consigliere di Stato, 486. - Seconda la proposta di un governo provvisorio, 111, 190 e seg - Sua operosità per promuovere la restaurazione toscana colle armi piemontesi, III, 234.

Consini (villa), presa da' Francesi, IV, 411 Corso detto scellerato dai lutti di Mi-

lano del gennaio 1848, I, 256. Corte de Conti. Istituita in Toscana,

IV. 213. - Regia di Firenze, sua sentenza intorno alla restituzione dello Statuto, IV. 257.

 di Cassazione, ivi. Corti d' Europa. Loro diverso contegno col nuovo papa. 1, 62. CRECCHI. Uno della Commissione Livor-

nese del 6 gennaio 1848, I, 370. Crimenlese. Come giudicato da Cicerone, IV, 354.

CRISTIANI. Proposto ministro di Grazia e Ginstisia in Piemonte, III, 348 .-

Non accetta, ivi. CRISTOFORO (de), remosso, I, 348. CRIVELLI, Assessore del Municipio mi-

lanese ammouito, I, 249. - Escluso dall' amnistia, IV, 165. Croctate. Così chiamati i militi pontificii che nel marso del 1848 partivano per la guerra di Lombardia,

11, 79 CROVICE (Giacomo) Fucilato, IV, 176. CROZZA, Maggiore, 11, 340.

Custosa, battaglia grande, II, 342 e segg.

DAROBMIDA. Surrogato al Franzini nel ministero della guerra, 11, 399. -Difende il governo nel Parlamento, III, 31. - Lascia il ministero, 33. - Rifatto ministro della guerra, 313. - Uno del consiglio per investigare i fatti della guerra, 348. --Uno degli oratori piemoutesi per trattare la pace coll'Austria, IV, 160.

DANDOLO (Enrico). Sue prodezze, IV, 109. - Muore combattendo, ivi. - (Emilio). Accoglie l'estremo fiato del Manara, IV, 131.

Dando (Girolamo). Vociferato traditore, IV, 190.

- tore, IV, 190.

Davimarca. Cag-ooe di dissidio fra la

Prussia e il Parlamento di Franciort, 11, 450. — Bibellione dei ducati Schleswig-Holsteid, IV, 252 e seg. David, graduato Morto da prode, IV, -110.

- 110.

Decreti del re di Napoli del 6 marzo
48, ai Siciliani, II, 31.

Degunenaris (piemootese) Giustiaiato, 1, 496.

DELFINI, avvocato. Uno del consiglio per la riforma della tesoreria romana, 11, 512.

II, 512.

Delitti atrocissimi in Ancooa e Siuigaglia, III, 415 e seg. — In Roma,
IV. 43 e seg.

Dani (Emilio) Uno del governo provvisorio di Livorno, III, 403.

Deminore (principe di). Suo adoperarsi per la ristorazione assoluta del granduca, 111, 382. — Raccomanda il Boccella, IV, 67.

Democratici. Vedi Popolari. Democrasia. Scade in Francia, 11, 396. — Differenza di questo partito in

— Differenza di questo partito in Toscana, Roma e Piemonte, III, 50 DENTICE, principe. Fatto ministro dell'erario, I, 327. Deputati al Parlamento napoletano; lo-

ro dignitoso coraggio uel conflitto del 15 maggio, 11, 255 e seg. Danar. Accusa i ministri nella camera de' Pari, 1V, 258. — Chiamato a

fare nuovo ministero; non riesce, 331. Dasamanos. Conservato nel ministero piemontese dei lavori publihei e

commercio, 11, 47.

Disaudar, maresciallo. Mandato a comprimere la rivoluzione palermitana, 1, 320. — Domanda si Palermitani di potere imbarcare le sue milinie seuza molestia, 333. — Più valente in teorica che un pratica, 334.— Errore nel ritirarsi da Palermo, ivi.—

Sorpetti contro di lui, 335. Dresda. Confereoze, 331, 332. Devastazioni inutili in Roma nel tempo

dell'assedio, IV, 45.
DIAMANTINI, oriolaio. Ucciso di pugnale, III, 416.

Diavolo (fra) Chi fosse, 111, 377.

Diust (Guglielmo). Uno del consiglio
per riordinare la miliaia cittadina in

Firense, III, 210. — Mandato amba-

sciatore all'assemblea toscana, 393. Dimostrazioni popolari di vario genere.

Vedi i nomi de' diversi paesi d' Italia. — Per indurre i principi ad armarsi, I, 388 e seg. — Contro la

casa d'Austria, 389.

Diplomasia. Sua origine e intendimen-

tı, I, 239 e seg - Sua guerra alle cose d'Italia, 251. - Sue brighe perche in Napoli non s' iotroducasse una costituzione di governo libero, 321. - Seguita ad osteggiare il risorgimento italiano, 354 e seg -Iotorbida la quistione siciliana, II, 15 e seg - Cerca d'impedire che si rompa la guerra all' Austria nel marco del 1848; 91. - Disturba la nnione d'Italia, 196. - S'oppone alla difesa di Venezia, 274. - Seguita ad attraversare le cose italiane, 330 e seg - S' intromette dopo il cattivo esito della prima guerra, 401. - Suoi sterili uffici, ivi e seg. - Sua costernazione per la coatituente italiana, 499. - Sua congiura per togliere il Papa da Roma, 531 e seg. — Apparecchi per detta fuga, 536 e seg. - Abbandona Roma dopo partito il Papa, III, 25. --Vana autorità de rappresentanti de governi italiani in Roma, 26 .- Continuazione de suoi maneggi in daono delle cose d'Italia, 134, - Suoi fini e mezzi per ristorare lo Stato vecchio, 135 e seg- - Contraria ai cambiamenti di Toscana, 260. - Si scopre maggiormeute a ripristinare le podestà assolute dopo la scunfitta piemontese a Novara, 359 e seg. --Suá parte nelle consulte di Gaeta, 407. - Sua parte nelle cose di Ve-nesia, IV, 87 e seg. - Seguita a travagliarsi per Venezia, 96 .- Suoi maneggi per indu re il l'apa a tornare principe assoluto, 203 è seg -Compone le différenze fra l'Austria e la Prusaia, 254.

Discordia fra Oudinot e Lesseps in Roma, IV, 76 e .seg. — Fra' generali e Il triunvirato cardinalizio, 206.

Discordie italiane fra Modeoa e Reggio, fra Parma e Piacenas, II, 75.— Risuscitate dai nemici d'Italia al comiuciare della prima guerra del 48, 162. — Civili, aumeutate dopo il cattivo esito della guerra di Lombardia, 393 e seg. Disennati. Miniatro dello Stato modanese odialissimo, 1, 263.

Dittatura creata in Roma, 111; 350.— Disputa scandalosa fattane nell' assemblea costituente toscana, 354 e aeg.

Domanda de'Lombardi-Veneti al governo imperiále, 1, 25% e. aeg.

Domenicani accusati di apionaggio, I, 109. Domenicano, affreachi, danneggiati, IV,

122.
Dominicis (avvocato de). Giuatiziato, I,
273

DOTTRIBARI, II, 510.

DORATO ROSA, mesainese, 1, 339.

DORIA, marchese, Ambasciadore de Ge-

movesi al re, 1, 214.

— (Principe.) Miniatro della guerra

in Roma, II, 176. Dovanio, graduato. Morto da prode, IV,

Daacowary (Luigi). Chiamato dal re per fare nuovo miniatero nel marzo 48; II, 86.—Fatto miniatro degli aliari esteri a Napoli, 87.— Sue qualità, 104.—Calunniato, IV, 182.— Carcerato, ivi.— Processato pe' fattu de' 15 maggio, 311.

Daourn de Lhuys. Ministro degli affari esteri della repubblica francese, 111, 408. — Sue istruzioni al duca d'Itarcour, ivi e seg. — Partigrano di liberta moderata, AV, 40, — Si depone dal ministero degli eateri, 77. — Sua rispoata ai Veneziani, 88.

Ducati di Parma e Modena. Loro atato in principio del 1849, 111, 156. — Provvedimenti di rigori appena annuonato il ricominoramento della guerra, 305. — Rigori e lutti, 368.

georga, 303. — Rigori e latti, 368. DURARDO (Giovanni). Generale delle (Indiper pontificer i ai mette sotto gli Università della propositi della propositi positi per la propositi positi positi positi della 118. — Comandante dall'eserci i juliana del 1818, 144. — Sau vitta permesso di andre nel Frindi, 149. — Messo a guardar Mantava e i duratti, juli. — Rierve il permesso da Carlo Alberto di andre in siuto Carlo Alberto di andre in siuto del 1818. — Sau vitta le del 48, 153. — Non giunge in tempo a impedire gli avanumenti di Nugett, iov. — Difende la riva di Nugett, iov. — Difende la riva

della Piave valorosamente, 156, --Non accorre il Ferrari a Cornuda, 158 .- Soccorre il Casanova a Primolano, ivi. - Sua confusione, 159. Suoi avvisi al governo romano, 165. - Pone il campo a Piassuola. 209 e aeg. - Cedendo alle iatanze popolari, fa l'errore di trasferirei a Mogliapo, 210. — Impedisce che aia presa Vicenza, 211.— Sostiene valorosamente la difesa di Vicenza, ivi e aeg. - Rimane in drtta città, anzi che ricongiungerai coll'esercito piemoutese, 213. - Suo inganno da sostenere la difesa di Vicenza, 265. e seg. — Ricusa di permettere l' esterminio di quella città, 266.-Accusato di tradimento, ivi .- Onoratissimo, 267. - Fatto governatore di Genova, mette un termine a' disordini popolsti, 405. - Sua posizione nella aeconda guerra, III, 319. - Riceve ordine di andare verso Mortara, 322. - Arriva a Mortara, 323. - Suo valore, 326. - Sua prodezza alla Bicocca, 332. - Assalito dalle genti di Thurn,

334 e seg.—Onore che ai free, 335.

(Giacomo. Mandato a rioudiuare le legioni de' volontari londuardi, II, 453.— Difinde la provincia bresciana, 154.— Resec a dare un po' d'ordinamento alle miliale pontificie nel Tirolo, 2017.—Suo contidie nel Tirolo, 2017.—Suo contonta del miliale pontificie nel Tirolo, 2017.—Suo contone del miliale pontificie nel Tirolo, 2017.—Suo contone del miliale pontificie nel Tirolo, 2017.—Suo contone del miliale por la miliale porte por la miliale porte porterior del miliale porterior

P'annessione del Commercio dopo l'annessione del Lombardo-Veneto al Piemonte, II, 311. — Parte per rappresentare nel congresso di Bruxelles la Consulta Lombarda, III, 153. — Escluso dall'amnistia, IV, 165.

Eidelberga. Primo esperimento d' un

Parlamento germanico, 11, 53.

Elezioni del Parlamento Romano nel
48, 11, 276. — Toscano, 286.—
Napoletano, 315.

Enciclica papale del 29 aprile 4848, 11, 169 e arg. — Effetti da essa prodotti, 170 è argg. — Cornmuore tutta Italia e suacita grida e passioni duerse, 179 e arg. — Di Gaeta del 1849, 1V, 45.—Scandalo che ne deriva, fvi e arg. ERCOLANI (Gian Batista). Mandato nelle Romagne, III, 56 — Rintuaza il Cernuschi in Parlamento, III, 309. Ennasto (Arciduca) Marcia contro i

Ennastro (Arciduca) Marcia contro i Garibaldiani a San Martino, IV, 155. Enosa (muneta) messa fuori della Repubblica Romana, IV, 42.

ERSANTS, 1, 319.

Esercito italiano. Suo numero nel principio della prima guerra d' Italia del 1848, II, 138. - Sua diversa indule, ivi e segg - Dalla offensiva passa alla difensiva, 11, 331 --Suo stato, 335. - Patisce la fame, 346 e seg. - Osteggiato dai campagnuoli lombardi, 316. - Suo estremo abbattimento, 348. - Sua condizione avanti la rinnovazione della guerra, III., 290 e seg. - Sua distribuzione nella seconda guerra dı Lombardıa, 318 e seg. - Come si trovasse dopo il fatto di Mortara, 329. - Distatto il suo lato simstro, 334. - Suo stato deplorabile , 345 e seg

Esercito toscano, suo disfacimento, III, 210 e seg — Impossibilità di riordinarlo, 211,

Distribution, 211.

Energia sustriaco, suo numero ed ordinamento nel principio della guerra del 1818 in Italia, II, 446 e sègg. — Sua condisione al ricominerare della seconda guerra di Lombardia, III, 296 e seg. — Sua diatribusione, 320.— Suo passaggio

nel territorio piemontese, 321

ESPIVANT Aiutante di campo di Oudinot, IV, 5. — Parla al preside di Civitavecchia. ivi. — Sua fraudolente

dichiarazione, ivi e seg Este (Ercole Rinaldo), Sua. disposizione alle civili riforme, 1, 259. — Sua prudenza, 260. — Con lui si spegne la lunca masculina della casa d' Este ivi.

ESTRBHAZY. Aspettato a Gaeta, III, 148
e seg. — Giunge a Gaeta ambasciadore dell' Austria, 154. — Esorta il
Granduca a traiferirai a Gaeta. III,
240. — Sue pretensioni esorbitantissime, 360.

Europa. Suo stato di servitù nel finire del secento I, 3. — Atterrita dalla rivoluzione francese del 48 I, 403. — Ribadimento di ceppi, IV, 326.

EVANGREISTI. Ucciso di pugnale, IV, 314.

FABBB1 (Francesco). Tenente de' Centurioni, 1, 125.

turioni, 1, 125.

— (Eduardo): Mandato governatore a Pesaro, 11, 166. — Chiamato dal Papa à fare nuovo ministero, 354.

Sue qualità, ivi e seg. — Rinunzia al governo di Urbino, III, 21.

Sno ministero minaccia disfarsi, 11, 373. — Sua trista condiaione, 429.

- Si dissolve, 432.

(Luigi) Uno del governo provvinorio di Livorno, II, 1414. — Elettogonisloniere di Liverno, 423. — Fa parte del Governo temporauco col Guerrazzi e Petracchi ivi. — Fa festeggiare il Pigli in Livorno, 494. — Sue-qualula, ivi. — Uno della commissione per prendere in catodia i regii palazzi, III, 198. Fassatzi (Niccola). Ambasciatore a

FABBRIZI (Niccola). Ambasciatore a Venezia, III, 180 — Mandato dal Pepe a Roma e in Toscana, III, 287.

Pepe a Roma e in Toscana, III, 287.

FAILONE (generale). Uno del Consiglio
militare per condannare il Ramorino, IV, 69.

FALLOX (ministro dell' listrazione Pubbleca in Francia), finatto papalesco, Ill, 361 — Suoi intendimenti intorno alla ristorazione papale, 410. — Reppresenta il partito papalino nel governo finances, 174 M. — Prevale nel governo finances, 121. della Stepublic Petroscos dell' serve mandota male la guerra italiana, 205.

Fame patita dall' esercito italiano, II, 315. — In Venezia, IV, 193. FANSLLI. Uno della Commissione li-

vornese del giorno 6 1848, 1, 369.

— (Niccola), IV, 126.

FANTARIA (canonico). Proverbiato come

partigiano de' Gesniti, 1, 92. FANTI (generale), II, 364. FARORLLA Enrico), I, 340.

FARINA (Giuseppe La). Propone che le statue de' passati re di Scilla si fondessero, II, 130. — Rappresenta nella Camera Siciliana de' comuni il partuto repubblicano, 131. — Sua vita, ivi e seg. — Consiglia pradeniemente i Siciliani di aspettare nella elezione del re, II, \$26. — Mandato oratore presso le corti d'Italia, 3 \$2.—Propone l'abolizione de' Gesuiti, 4 \$2. — Ministro del-'l'Istrazione Pubblica in Sicilia, 4 \$5. — Munistro della Guerra, adopera perche aieno mandati in Francia e in Sviazera aifulatori di gente uomini repubblicani, III, 364. — Rimane nel Guverno, 365.

Fansat (dett Carlos, Mandata al campo di Carlo Alberto, III, 173. — Cerca in Bologna di sedate la pepolazione critata per l'enciclica del 22º aprile, 177. — Ruceve ordini di nun più mettere le miliaie pondicie sotto la dependenza di Carlo Alberto, 182. Mandato a Bologna, 430. — Suoi uffici per frenare i delitti, ivi e seg. — Fatto ministro dell'i sigunione

pubblica in Piemonte, IV, 330.

FARNIA (della). Conservatore, I, 185.

FAUCITARO (Salvatore). Incolpato di
sedizione, IV, 228. — Malmenato
dai birri, roi. — Carcerato, ivi. —
— Iudicato al aupplizio, 304. —
Tratto a sorte, 300. — Mustragli
la pena di morte in ergaztolo perpetuo.riv.

FANA (di). Suffraganeo. 111, 272. FAVRE Giulio). Suo discorso nell' aa-

sembles francese sui fatti di Roma, 1V, 36. — Chiede che sia richiamato Oudinot, 37. — Suo voto di afducar si rettori, 39. — Confusta il ministro degli affari esteri sul fine della spedizione di Ronsa, 1V, 205.

FARNESE (palazzo in Roma). Messo a auqquadro, IV, 57.

Federald generale piemouteae, 11, 150.

— Appieca la zuffa il di 30 aprile dalla parte di Bussolengo, 151.

Punito, 403.

FEDERIGO tl. Sua dimestichezza con Voltaire, 1, 4.

FENZI (Carlo). Mandato a Vecezia a

rappresentare il governo toacano, 111, 199. Ferdinandea (setta), I, 201 e aeg. Fendinando IV di Napoli. Precipita gli

altri principi, 1, 267, 269. — Muore, 271. — Diatrugge la Coatituzione Siciliana, 277. Faedinando II (di Napoli). Sale al tro-

no nel 1831, 1, 274. — Principii del auo regnare: huone aperanze concepite e tosto dileguate, ivi. — Giudiaio th' egli faceva de' suoi populi; 291. — Dominato, seusa accorgeracue, dal patito clericale, 292. — Ritroso alle riforme, 305 e seg. — Resiste alle domande di riforme, 315.

- Reaiste alle domande di riforme, 315. - S'accorda a comptomettersi negl' Inglesi nella quiatione Siciliana, II, 15. - Cerca nel medesimo tempo la mezzanità francese, ivi. - Licenzia gli ambasciatori da mandare in Sicilia, 16. - Dichiarato decaduto colla sua dinastia dal Perlamento Siciliano, 132 e aeg. - Se facesse nascere il moto del 15 maggio, 222. - Richiama le sue milizie da Veocaia, 385 e aeg. - Maledetto in Mesaina, 446. - Non penaz ancora di togliere la Coatituaione, III, 295. - Tornato quazi assoluto, 312. - Scioglie il Parlamento a tempo indeterminato, iri. - Sua prudenza nel ritornare principe assoluto, 362, - Dopo la aconfitta di Novara, manda giù la visiera, ivi. -Sua nuova proposta di coatituaione fatta ai Siciliani, 364 e aeg - Tolto d'impaccio dagli stessi. Siciliani col rifiutare la sua proposta di Coatituaione, 366. - Fa annunziare ai Siciliani che è rotta la tregua, ivi. - Va in persona a guerreggiare i Romani, IV, 46. - E sconfito, 48. - In pericolo di casere fatto prigione dai Romani, 56. - Se ne torna nel regno colle trombe nel sacco. ivi e aeg. - Comanda il ripristinamento della compagnia di Gesu, 177. - Pensa a vendicarsi del partito liberale, ivi. - Ringrazia gli ambasciadori stranieri delle lodi che gli fanno, 183. - Come riapondease alle moatre di protonone inglese verao i Siciliani, 226. - Quali promesse facesse, ivi. - Suoi decreti per riordinar l'Isola, 227. — Conseute ancora il titolo di Costituaio. nale al diario delle leggi, 298. -Suo ripiego di togliere la Coatituzione senza decieto, ivi e seg. - Suo modo di aggraziare i condannati a morte per la coai detta congiura dell'Unità Italiana. 301, 305. - Vive ritirato e pauroso di ae, 807. - Reatringe sempre più la atampa, fei e seg. - Proibisce ai auoi audditi di andare all' esposizione di Londra, 331. — Si rallegra della caduta di Palmerston, 310. — Distrugge la Costituzione di fatto, 311.

Fendinamo imperator d'Austria) Manda un bando oltraggioso dopo i lutti di Lombardia, 1, 236. — Trasporta la sua sede a Inapru-k, 11, 216. — Fugge a Linta, 451. — Rimunzia la corona al suo nipole Francesco Giu seppe, 111, 52.

FERDINANDO Carlo, duca di Parma per rinunzia del padre, 111, 369. — Sua natura iniquissima. tvt.

Ferdinando, Liceo militare in Toscana, 1V, 146.

Ferrara, occupata dagli Austricei nel luglio 1847, 1, 136 eseg — Si celebra la memoria dei frazi li Bandiera, 138. — Paure e incertezze 139. — Si compongono alla meglio fra il para e l'imperatore d'Austria le diferense per l'occupasione militare, 173 e seg.

FERRARA (Francesco). Imprigionato, 1,

FERRARA, gentildouna, gittasi dalla fioestra, II, 235.

Ferraresi, domandano la restituzione della taglia di Haynzu, III, 413. Ferrarei (sergente). Condannato a mor-

te, I, 196.

Panaaai (Ollavio). Presidente di buon goveroo a Parma, 1, 116. — Avrebhe voluto che non si facesse impeto contru il popolo, ivi. — Si depone,

Fribani (d'Arro). Generale delle truppet tosrane, II. 117. — Si mette sotto gli ordini di G. Allerto, 197. — Sua insufficienza, 154 e seg — Sua dappocaggine oel campo, 203. — Fa improvvidamente ritirare le sue genti a Gotto, 203. — Ru hiamatto dal comando generale delle milirat toscane, 203. — Mandato dal Serristori al generale d'Aspre che occupava la Toçana, 117, 63.

Fankam (colonnello). Eletto in Roma a capitante parte delle miliari. 11, 77. —Parla nel foro tománo, Iof. Raccosa a genti in Aucona, 11, 11, 7. — Di origine napoletana, 184. — Suo valore, Ivit. — Conandante d'una parte dell'esercito pontificio, Ivit. — Posto con mal definiti poteri sotto la dipendensa del Durando, Ivit. — Giunga a Treviso, 136. — Posto a difendere la basa riva della Piave, 157. – È vinto a Cormuda, rei esse, 3 si duo le del Durando di non essee stato socoron, 158. – Si ritira a Motto-helluna, rot. — Obbigato a ritirrati me miline, 199. — Non potendovisi reggere, si ritira a Mestre, 159. — Prepa il Pepe a pasarenel Veneto, 239. — Esponé al governo romano bastas infesiere delle sue trup—— Depon di onore, 207. — Si ridar esa Venezia, 2007. — Si ridar esa Venezia, 2007.

FERRARI (de) consigliere Surragato al Colli nella presidenza del ministero piemontese, 111, 298.

piemoltes. III. 293.
Frantar, grantel piemontas, II. 150.
Frantar, tradicale) Mandato Utioner,
Frantar, tradicale) Mandato Utioner,
maineletto, I. 62.—Eletto segretatio di Stato, 313.—Sua vita. Vita.
Giogge in Roma festeggistissim,
32.—Racomarda la quite; 103.
—Conforta la militai citudina, 136.
—Si doole colla corte di Verrara, 139.
Ferrara, 139.
Ferrara, 139.
Ferrara, 139.
Ferrara, 139.
Ferrara, 139.

FERRETTI (Pietro). Ministro dell'Erario in Napoli, 11, 87. — Sne qualità, 88. — Risponde a lord Napier, 124 e seg. — Costretto a fuggire da Napoli, IV, 228.

FERRETTI (Cristoforo). S'adopera a Milano perchè cessi l'occupazione di Ferrata, 1, 172, 173.

Ferrata, 1, 1/2, 1/3.

Feste e allegrie da per tutto per la vittoria di Goito e per la presa di Pesebiera, 11, 255 e seg.

Ferte pasqualt in Roma sotto la repubblica, come celebrate, 111, 352 e seg. Fizschi (cardinale). Inettissimo. II, 166. Fizangieni (Gaetaoo). Amato dal re di

Napoli, i, 4.
FLAMOIAI (Carle), totima il lando al del Carretto, I, 323. — Sua vite e castumi, 323. — Conduce il a presentato del carretto, I, 325. — Conduce il a presidentata di comando, 451. — Sua ciurtasa di comando, 451. — Sua ciurtasta di comando, 451. — Sua ciurdellà veno Messina, 452 — Di fende cella camera dei Pari le cote operate dalla stolatesa consila Callabria, 111, 223. — Chiminto a comprete l'impresa di Scilla, 2008 e seg. città siriliane, 308. — Conacio di città siriliane, 308. — Conacio del fatto suo prorede opera Paleste

418. — Entra a Palermo, 426. — Suoi primi atti, ivi. Filippani, Scalco del papa, II, 538. —

Parte avuta nella sua fuga, ivi.
Filippini. Causa de scandalo pubblico,

III, 274.
FILIPPIS (de') Giuseppe. Muore combat-

tendo, I, 282

Fions (dul.: Presidente della corte cri-

minale di Reggio, remosso IV, 232.
Fronzazino (Pier Angelo). Commuove la
moltitudine romana per l'encielica
del 29 aprile 45, II, 171.

FIORANI caporale, IV, 110.
FIQUBLMONT, mandato commissario au-

striaco in Italia, I, 173. - Suo contegno, ivi

Firense, ragioni per chiedere la guardia civica, I, 156. - Grande festeggiamento per l'ottenuta guardia civica il di 5 settembre, 162, e il di 12 settembre del 1847, 164. - Subbuglio grande per cagione de' birri, 179. - Gran commovmento per le cose della Lunigiana, 181. - Si festeggia per le riforme piemontesi, 221. - Si pubblica lo statuto fondamentale, 378. - Festeggiamenti grandi, ivi e seg. - Turholenze sotto pretesto delle pigioni anticipate,382 e seg .- Tumulto del di 30 luglio 1848, 11, 355. - Commoatone popolare nel 21 marzo del 48 per la guerra di Dombardia, 79. -Tumulto popolare contro i ministri di Stato, 80. - Eceitamenti per armarai e andare alla guerra, tol e seg. - Tumulti popolari, 462. - Si scagliano sassi contro la guardia civica, ivi . - Tumolto in piana con morti e feriti, 111, 132 e seg. - Adunanza notturna dei ministri di stato per la partenza del Principe, III, 187 - accordi e macchinazioni per fare un governo provvisorio, 413.- Rivolusione dell' otto febbraio, 188 .- Sfrenatezze popolari , 235 e seg. - Consiglio per discutere se era o no da congiungere Toscana con Roma, ivi. - Convito in piazza, 236. - Grande turbamento per minacce di sollevasione del contado in fayor del principe, 252 e seg. - Rigori strani, inutili, odiosissimi, 253. - Improntitudini popolari, ivi e seg. - Tumulto per domindare la cassasione de' capi dell' esercito, 281 - Con-

flitto sanguinoso fra' Fiorentini e i Livornesi del di 11 aprile, 383, e g. - Movimento monarchico del 12 aprile 1849 , 388 , e seg: - Pratiche vane di accordo fra il municipio e l'assemblea, 389. - Rettori aggiunti al monicipio 390. - Tradimentre diffalte, 391 e seg. - Dichiarazioni e promesse fallaci dei ristoratori del proncipato del 12 aprile, 395. - Primf' loro atti, 396. -Sperperamento dei democratici, 399. - Baldorie e violenze della fazione tirannesca, Ivi. - Impotenza de' nuovi rettori a infrenarla, tot .-Accuse e sospetti, thi e seg. - Speranza vana che non sia occupata dagli Austriaci , IV , 65, e seg. - Ingresso degli Austriaci, 66 - Accoglienza loro fatta, 67. - Giungono i nuovi ministri del Principe, ivi .- Cambiano bandiera, 68 - Subbuglio iu . Santa Croce per l'anniversario della giornata di Curtatone (29 maggio), 323, e seg. — Ammonizioni ai costi-

520, e seg. — Ammonizioni ai coststunionali, 324.

Firenze (Municipio di), sua deliberazione in favore dello statuto, IV, 288.

— Suo richiamo per l'abolizione

dello statuto 291, e seg.

Firenze (Arcivescovo di), fa scoprire
l'imagine della Nunsiata in ringrasiamento della ristorazione, III, 403.

Flotta. V. Armata. — austriaea, sua

fiscohezza, IV., 183. — Veneziana, proverbiata d'inerzia, 195. Focusa (Leone). Ministro dell'interno,

si depone e perche, IV, 39. Fonnan (di), Janson, segretario di Legazione, gran papalesco, III, 36 I,

FORRACIARI (Luigh. Scrive al duca di Lucca per richiamarlo al dovere, I, 158. — Festeggiato in Toscana per quest'atto coraggioso, ivi. FORRETTI (Tommaso). Rinunzia la cari-

ea di segretario, II, 485.

FORTURATO (Giustino). Chiamato al governo, IV, 177.

Forusciti Loro pretensioni, II, 411. Fossato (di), Parroco, sua lettera di cospirazione, III, 273. Fossi (Gio. Batt.) Uno della commis-

sione per rivedere i conti del Governo provvisorio Toscano, 111, 400. Fossomanora (Vittorio). Impédisce che la Toscana non divenisse vassallaggio austriaco. 1, 85. — Raffrena l'auto-

austriaco, 1, 85. — Raffrena l'auto-

rità ecclesiastica, ivi. — Abborre da riforme, \$5, 86. —Rallenta la direiplina negli uffici pubblici, ivi. — Sperimenta egli stesso la ingratutatine de' suoi favorite, 87. — Suo abbassamento, ivi. — Non fece mai concordati con Roma, IV, 317.

FRANCASCHI (Lelio), Uno della commissione per rinrdinare i municipii, I, 135.

FRANCASCO I di Napoli, I, 271. — Quinquennio del suo regno, iei e seg. FRANCASCO GIUSAPPA: Imperatore d' Au-

FRANCASCO GIUS APPA. Imperatore d'Auatria, vedi Austria.

FRANCASCO Imperador d'Austria, suo governo tirannesco in Lombardia, I,

246.
FRANCISCO GIUSAPPA. Riceve la corona d'Imperador d'Austria, III, 42.

Prancasco IV. Succede alla corona di Modena, I, 260. — Gran persecutore de carbonari e degli adello, ivi. — Fa sospettare di secondare la rivolusione del 31, 261. — Muore odiatissimo 262.

tissimo, 262.

PARAGSOO V, Succeele al padre nel ducato di Modema, 1, 262. — Ripipigia lo Stato, 11, 383. — Soo bando, 164. — Pare migliorato, 164. — Fugge di nuovo dallo Stato nel marzo 1849, 111, 305. — Ripigia lo Stato, 369. — Persevera nel proposito d' un regno mite, 164. — accompagna d' Aptre mell'entrare a Lucca, 1V, 61.—Va Milábo a ossequiare l'imperator d' Autria, 327.

Francesi. Propongono indirettamente per re di Sicilia il secondogenito del granduca di Toscana, II, 183 .-Formano nu campo sulle Alpi nell'aprile del 1848, 135. - Astiosi che si formasse in Italia un regno forte sotto le Alpi, 333 - Poco disposti a soccorrerci, 360. - Pretesti che loro furono dati, 61 e seg. - In procinto d' intervenire in aoccorso de' Veneziani, 471. - Spediti a Civitaverchia dal general Cavaignac in soceorso del Papa, III, 10. - Niuna loro disposizione di soccorrerci, 34. - Non desiderati dalla eorte di Roma per restaurare il papa, 228. - Consigliano di non rinnovare la guerra, 289 e seg. - Protestano contro l'intervento armato degli Austriaci per rimettere il papa, 297. - Assaltano Roma, IV,

29. - Sono ribultati, 30. - Si ritirano a Palo, ivi - S'apparecchia un nuovo assalto a Roma, 49 e seg. - Tornano ad assaltar Roma il 3 giugno 49, 108. - Cominciano a stringere d'assedio Roma, 111. --Avanzano coi loro lavori di fortificaaione, 113 e seg. - S'aprono il varco dentro Roma, 122. - Fanno l' ultime prove di espugnar Roma. \* 127 e seg — Danno l'assatto finale . nella notte del 29 al 30 giugno, 129. - Entrano in Roma, 135. - Proverhiati dal popolo, 136. - Fanno prova di gran moderazione, ivi. --Tracidati qua e la atradimento, tel e seg — Disciolgono l'assemblea romana, 137. — Distendono il loro accampamento funri di Roma, 139., - Tiranneggiano Roma, 144. -Odiati e dispregiati dal popolo, ivi. - Muovono contro il Garibaldi da Civitacastellana, 149. - Odiosi nel aostener la tirannide de' preti, 206. Fruncfort. Cavillare ili quel Parlamen-

to, III, 43.

Franchini (Francesco). Prigione, è renduto dagli Austriaci, II, 241.— Ministro dell' Istruzione pubblica, 485.

Raffermato ministro dell' Istruzione pubblica, 111, 196.

Francia Serve ai potentati del Nord, 1, 241. — Opera contrariamente all' Italia, 242, - Sua condizion civile differente da quella d'Inghilterra, 398. - Agitazioni per la riforma elettorale, 399. - Si grida la repubblics, 401. - Non yuole un forte Stato subalpino in Italia, II. 196. - Fazioni estreme che si guerreggiano, 215. - Assemblea; indifferenza pei casi sanguinosi di Napoli, 245 - Sua condizione dopo i fatti del mese di giugno 48, 333. - Invocazione del suo soccorso dopo gl' infortuni di Custoza, 360 e aeg. - Fazioni diverse, III, 43. - Costituzione della repubblica più monarchica che republicana. Ivi e seg. - Elezione del presidente, 44. - Suoi richiami per gli arbitrii crudeli di Radetzky in Lombardia, 150. - Ambasciadore diFrancia in Toscana; conforta il Guerrazzi ad operare la ristorazione granducale, 393 .- Moti e progressi tiranneschi, IV. 248. - Sette, macchinasioni e brighe per abbattere la repubblica, 243 e seg. — Avvenimenti del 2 dicembre 1851, 333 e seg. — Brighe e disegni delle fazioni divette, sot. — Come Luigi Bonaparte apparecchiasse il colpo di Stato, 331 e seg. — Divisino e e gara cuell' atsemblea legislativa, 345 e seg. — Paute del mese di maggio, 52, 336.

Paure del mete di maggio, 5%, 336.

— Schiamzai per la legge del suffragio ristretto, ivi. — Corrusione
della milizia, 337.—Colpo di stato,
ivi. — Shalordimento generale, ivi e
seg. — Conseguente del colpo di
Stato, 338. — Azsullamento sanguinoso, ivi e seg. — Trionfo del
delitto, 339. — Pelisicito dell' elesione di Bonaparte ditattore, ivi. —.

Franci. Uno della commissione livornese del giorno 6 gennaio 1518, 1, 369. — Suttoposto a gindizio di gnerra, 11, 314. — Uno del governo provvisorio di Livorno, 114.

FRANZESI (Cinseppe). Giustiniato, I,

Fanan, Coorale Eletto ministro della garta in Permotte, 11, 47, 410, San pochera, for . Consiglia intillamest in lankto passagio del l'Adige, 203. — Interrogato in pariamento delle core della queri, 1, aponde poro prudentemente, 301 e. seg. — Restlution ministra della guerra, 329, — Chiede abito limitare per condannire il Ramorino, IV, 69.

D9.

Fankzoni, monsignore areivescovo di
Torino, I, 209: — Suo orgoglio, ivi.
— Sua ingiuntione sediatota, IV,
265. — Citato in giuditio, ivi.
— Non comparisce, 266. — Condannato
ivi. — Sua incareeratione, 271 e
seg. — Piagnistei de'suoi devoti.

ivi. — Sua incarcerazione, 271 e seg. — Piagnistei de'suoi devoti, 272. Faarrotti. Mandato al suppostu congresso di Braxelles a rappresentare

il governo toscano, III, 199. Fannas, calcanello pontificio. Flagello delle Romagne, I, 125 e seg. — Imprigionato, 130. — Salvato in carcere, III, 277.

FRESCHI. Protesta contro la rioccupazione del ducato di Parma, II, 383.

Fanste. Deputato al Parlamento siciliano, propone il sollecito riordinamento dell'esercito, II, 323. -

Non ascoltato, ivi.

FRONT (S.) Commandante piemontese
de carabinieri a cavallo, II, 151.

FUSCON (dottore). Uno del Consiglio per la riforma della tesoreria romana, II, 512. — Uno degli ambasciadori mandati al papa, III, 10. — Va a Gaeta, 62. — Come ricevuto, ivi.

Fusione. (V. Congiunzione, Unione) — della Lombardia col Piemonte, causa di grandi agitamenti, II, 198 e seg.

## G

GARARO (G.) Segretario del cardinale Lambruschini, III, 274. GARRIELLI (Pompéo). Patto Ministro

GABRIELLI (Pompeo). Patto Ministro della Guerra, i, 389. GABUSSI. Sue parole nell'Assemblea Costituente romana, III; 174. — Uno

degli ambaiciatori per Firenze, 270. Gaeta. Qual nome acquistasse nelle atorie, II, 539.—Nida de'maneggi diplomatici, III, 10.—Feste religiose e auguri di ristorazione, 72.— Vi giungonn molti per promuovere il

ritorno del Granduca, 381 e seg. Gaeta (corte di). Sua impazienza di ripigliar Roma, III, 136. - Sua contrarietà all'intervenimento de'Francesi per rimettere il papa, tvi --Suoi apparecchi per escluderlo, ivi e seg. - Disegno per rimettere il papa senza l'interventa francese, 142. -Concistoro del 7 febbraio per chiamare l'intervento straniero, 154 e seg. - Umori contro ai Piemontesi, 220. - Allegrezza per la proclamata repubblica in Roma, 221. - Sue allegrie intempestive per la prossima ristorazione, 227. - Imbarazzi per esegnirla, ivi e seg. - Non ancora risnluta di annullare le franchigie. 298 — Sun contegno alla nuova del ricomineiamento della gnerra, 312, 313. - Allegrezze per la disfatta piemontese, 359 e seg. - Consulte diplomatiche sul modo di riordinare lo stato romano, 406. - Sentenze diverse, 407. - Effetti diversi prodottivi dalla nntizia della venuta a Civitavecchia de'Francesi, IV, 14 .-Speranze che ne dovesse fruttare la ristorazione assoluta del papa, ivi.- Corte Granducale ingrandita, 19.— Consulta ehe vi si fanno. — Diffidenza verso l'aiuto fraocese, 205 e

seg.

GARTANI (Don Michele), Fatto governatore di Roma, 1, 391.

GAGOIOTTI Ministro interino della gnerra, II. 429 GAIANI. Uoo della Ginnia per rivendi-

GAIANI. Uoo della Ginnia per rivendieare le ragioni de' privati, IV, 45. GAESAUCH (cardinale: Sua commessio-

ne dall'Austria di escludere il Mastai, 1, 34. — Arcivescovo di Milano, muore, 249.

GALEOTTI (Avvocato Leopoldo) Uno della commusione per troidinare i Municipi, I, 235. — Uno del consigho per troidinare lo Stato Toscano nel grunaio e febbraio 1838, 375 — Rimuosia la carica di segretario, II, 485. — Uno della commissione per Trivedere i conti del Governo Provisiorio toscano, III, 440.

GALBOTTI (Federigo). Ministro di Grazia e Giustisia, III, 60. - Sua natura, 61.

GALESTTI (Bonaventura). Carceriere del Guerrassi, 111, 398. GALOTTI (moglie di Antonio). Condan-

GALOTTI (moglie di Antonio) Condan nata a' ferri, 1, 274. GALLEGA. Protesta contro la rioccupa

GALLEGA. Protesta contro la rioccupazione del ducato di Parma, 11, 383. GALLETTI (avvocato Giuseppe). Ministro di polizia, 1, 408. - Conservato al ministero di polizia, Il, 176.- Amato dal papa e dalle congreghe popolari, toi - Sua lettera per indurre i Veneziani a unirsi al Piemonte, 305 e seg. - Soprintendente alla sienresza pubblica, scusa i tumulti popolari, 350. - Rimane nel Ministero del Fabbri, 355. - Invitato dal papa per fare nuovo ministero. 525. - Sua natura, ivi - Come riescisse nella detta commissione, 527 - Nuovamente invitato dal papa a fare il ministero, 529. - Ministro dell' Interno, ivi. - Fatto generale de' Carabinieri, 535. - Dissimula di appoggiare il giudizio da altri chiesto sull' assassinio del Roszi, 535. - S'oppone al Canino, III, 9 -Schiavo della popolarità, 19. - Ammonisce il Zucchi per lettera, 22, - Surrogato al Zucchini oella Giunta di Stato, 25. -- Innalaato a membro della Giunta di Stato, 60, - Diaposto a secondare i moti popolari, 68. — Primrggia nel nuovo Governo Provvisoriu. 71. — Suo astiocollo Sterbini, iot. — Suo indule fastosa, 123. — Eletto Presidante dell' Assemblea Coslituente romana, 161. — Diende il Guneciola, 268. — Come serive al goveroator di Macerata, 277 e seg

GALLETTI (Bartolommeo). Comandante della legion romana, 111, 29 k.

GALLETTI, generale de' Caralinieri, III,

Galli (conte) Vicario di Torino, I, 216,
— Arruffatore della tesoreria pontificia, III, 414. — Creato mioistro
del tesoro, IV, 174. — Sua eonfusione nel non potere trovar danaro,
217

GALLI (Eroesta). Vergheggiata, 1V, 176. GALLIERO, eomandante della guardia civica in Roma. S'adopera per impedire la guerra civile, 111, 57.

GALLINA (Stefano) Surrogato al Giolierti nella carica di ambaseradore a Parigi, III, 374. GALUPI (capitano de' Gendarmi). Ue-

ciso, I, 282. Galluffi (Pasquale, filosofo). Mnore,

1, 296. — Sue lodi, tot e seg.

GALYAGRO. Ministro dell'interno, 111,
346. — Proverbiato. tot. — Ministro dell'Interno, 1V, 239.

GAMBOA. Mandato a Roma per la lega, 11, 124. GAMDINI. Uno della reggenza modanese,

II. 383.

GAMDOLFI Uno degli oratori del munteipio bologuese per capitolare, IV,

Gara fra Pisa e Lucca per la corte d'appello, 1, 234. — Fra il general Durando e il georal Perrar nel Yeneto, 11, 156 e seg. — Fra il Garihaldi e il Roselli, 1V, 123 e seg., 128 e seg.

GARIBALDI (generale). Tornatu di America, 11, 355. — Mandato nella provincia hergamasra, ivi — Promuove la rivolusione nella Vatellia, 380. — Suu bravura, 382 — Si rifugia nella Svuera, ivi. — Giunge in Firense, 403. — Festeggato dalla desperante del Bologa, 515. — Dapperiutto festeggisto, ivi. — Giunge in Roma, 111, 56. — E festeggisto, 56.

- Propone di decretar subito la repubblica in Roma, 160. - Mandato a difendere if confine romano, 225. - Richiamato a Roma per resistere ai Francesi, IV, 23. - Accoussmento della aua legione, 'ivi. - Come fosse accolto, ici. - Stimato il braccio della repubblica romana, ivi. -Suoi rigori colla soldatesca, 26 e seg. - Attacca i Francesi daffa porta San Panerasio, 29 e arg - Avrebbe voluto seguitare i Francesi che si ritira ano, 30 .- Esce ad affrontare i Napoletani, 47 - Paura che loro fa il suo nome, 48 - Rientra in Roma vittorioso, 49. - Innalsato al grado di generale in Roma, 50. -Occupa le pen-lici di Monte Mario, tvi. - Sua troppa furia nell'attaccare i Napoletani a Velletri, 56. - Sua poca perizia militare, 108 e aeg. — Tenta alcune soitite senza vantaggio, 112. - Sua gara col Rosetti, 123. - Alloggiato a Villa Savonelli, 128. - Minaccia di retirarai dal combattimento per gara col Rogelli 128 e seg. - Si fascia perauadere dal Manara e torna a far prodezze, 129, 130. - Chiamato dall' assemblea . dichiara di non poterai più continuare la difesa di Roma, 131 e seg. -Fa gentire certa ira contro il Mazzini, 132. - Esce di Roma colle aue genti, 135. - Suoi incerti movimenti dopo uscito da Roma, 139 .-Si gitta coffe sue genti in Toscana, 149. - Inseguito dagli auatriaci.ivi. - Tenta inutilmente di sollevare le popolasioni, 150. - S'accampa intorno ad Arezso, ivi. - Si persuade di non entrare in eitth, 151 - Danno che riceve nel partirai da Santa Maria, ivi. - Piglia di foraa cio che i frati di Citerna gli ricusano, ivi. -Si contrista delfa fuga del Bueno, 152. - Inarguito aempre dagli auatriaci, giunae a San Marino, 153 -Domanda di attraveraare il territorio della repubblica, ivi. - S'abbocca col reggente, 151. - S'accorda di andare ad alloggiare nel conventu de' cappuccini, ivi - Ricuas fa convensione fatta dal Boneffi, 155. -Suo aharco a Cesenatico, 157 - Diapersione dei suoi compagni, Ivi. -Gli muore la moglie, 158. - Incalanto da' nemici, ripara in Toacana,

ivi. - Si conduce a Chiavari, 159. - Suo arrivo a ( hiavari, 236. -Rumore che fece levare in Parlamen-

to. ivi.

Garibaldiani. S'assuffane cogli austriaci con loro danno, IV, 152. - Co minciano a aperperarai, ivi e seg -Inseguiti dagli austriaci, ginngono a San Marino, 153. - Minacciando di entrare, mettono gran spavento, 154. - Loro tumulto, 156. - Loro scieglimento, ivi

GARZIA Eletto Ministro della guerra, I, 349. - Esce dal Ministero, II, 28. GAYAZZI (frate) Predica nel foro Romano nel marso 1848, II, 77. - Natura delfe aue predicasioni, 78. - Sue tumultuarie pre-licasions in Toacana, 203. - Cacciato quando non era più tempo, ivi. - Torna in Toscana, 412. - Predica in Liverno, fri. - Cacciato per ordine del governo, 413. - Suo tumultuario predicare in Bologna, 515 e aeg -Suoà costumi, IV, 158

GAVOTTI, Giustisiato, I, 196. GAZZOLI, cardinale, II. 522. -

Gazzani (Giuseppe). Sua morte e lodi, I. 106. GASPERI, Efbano. Suo memorabife ar-

dire. 11, 248 GRHAN (general francese), Suo furioso bando, IV, 314 .- Sue pretenzioni,

Gendarmeria. Riordinata in Toscana con ufficiali napoletani. IV. 230 e arg.

Gendarmi Innocui nel conflitto napoletano del 15 maggio, II, 235. Generali pirmontesi. Ignovano il territorio in eni devono combattere nella prima guerra del 1848, 11, 140 -Accuse contro di loro , 11 , 402. - Scandali per dette accuse, ivi .-

Multi chiedono licenza, ivi e seg. Ganga (cardinale della). Sua indole tirannesca. 1, 47 - Corre pericolo nell'aprile del 1848, II, 175. -Giunge a Roma cogli aftri due per assumere il governo del papa, IV, 173.

Genova Celebra l' anniversario della cacciata de' tedeschi. I. 95. - Congreaso acientifico del 1816, 206. -Rimemorasione della cacciata de' tedeschi, ivi. - Sua atoria, 212. -Suo municipaliamo, 213. - Tenuta troppo soggetta, Ivl. - Commovimento dell' 8 settembre del 1847 ivi e seg. - Deputazione al re, 214. - Manda oratori a Torino per chiedere la costituzione, 363. - Si feateggia per l'ottenuta eostituzione. 365. - Non pareva più abbastanaa largo lo Statuto concesso, II, 11. --Discordante da Torino circa l'unione colla Lombardia, 300. - Tumulti del sertembre 1848, 403 e seg. - Gare municipali con Torino, 404 e seg - Diniostrazioni democratiehe, III, 47. - Schramazzi popolari promossi da' muderati, 289. --Ribellinne dopo il disastro di Novara, 319 - Comitato di sicurezas pubblica, ivi. - Ribellione repressa, 369 e seg. - Ire fra soldati e cittadini, IV, 327. - Vengono alle mani, Ivi.

Grava (Duca di) Eletto re di Sicilia col nome di Allerto Amedeo I, II, 327. — Gelosia che desta nelle varic corti, 528. — Rununaia alla corona di Sicilia, 407. — Si accampa a Trecate, III, 319 — Suo intrepido e vano sforao di ripigliare la Bicocca, 334.

Genovesi, comiuciano a chiedere un ministero democratico, 111, 34. Gastua (Emilio), stipendiato di Poliaia,

IV, 179.

Georgofili Accademia). Chiede di avere
cattedre d'insegnamento, IV, 292.

— E negato, ici.

Gemania, isavano agialtasi per avere impero proprio, II, 51 e aeg. — Prevalensa arialocardia, et. d. — Si commuore tutta nel 18, 52. — Verecoi che rapprexantona o Ronai lipericolo d'uno uciuma tedesro se il papa rome per genera all'autra, 187. — Sue dispositioni verso l'Italia nel 1818, 231. — Motte e presagi di guerra imminiente fra l'Austra e la Prusia; VY, 253. — Accomodamento fra i

due potentati, 254. Germanica (Confederazione). Sua proteatzaione contro l'armata sarda a

Trieste, II. 274.

Gesuiti, Atlaceat dal Gioberti ne' Profegomeni, 1, 23 — Gereano d'introdurai in Tracana, 1, 91. — Avversione che sollevano, ivi e 12g. — Occasione e pretesto in Toscana a nuove commozioni, 1, 95 e seg. — Odio

che contro essi suscito l'opera giobertiana del Gesuita Moderno, 225.
— Festeggiano la costituzione in Napoli, 385. — Carciati da Fano, Pacala (Cameino Festrar, II, 37. — Da Genova, 385. — Da Torino, 101. — Da Napoli, 38 s seg. — Minacciati in Roma, 39. — Carciati da Roma, II, 16. — 29. — Carciati da Roma, II, 16. — Le trotoro in Napoli, IV, 177.

GBBRARDI (prof.) Fatto ministro interino della Istruaione pubblica, III, 331 GBIOI (Corradino). Rinunaia al grado di comandante della Guardia Civica di

Fireuxe, 111, 210 — Va a Siena, 154. — Senatore, accetta il goveroo provvisorio, 191. — Uno della commisssione per prendere in custodia i regii palazzi, 198.

GIALDINI, ufficiale toscano, lodato di valore, 248

GIANNATTASIO (Domenico). Suo errore intorno al giutamento de denutati

intorno al giuramento de deputati napoletani, 11, 223 e seg. Giannona (Pietro), 1, 265. Gizna (A. V.) Uno della Commissiona

livornese del 6 gennaio 1848, I, 369
e seg. — Uno del governo provvisorio di Livorno, II, 414.
Giobarti (Vincenzu). Sua vita e filoso-

fia, 1, 12 e segg. — Sue opere, 14. Sunto della sua opera il Primato, 14 e segg. — Suoi Profesomeni ed effetti prodotti, 25 e seg. — Chiamato profeta, 71 — Suo Gessitta Mo teeno, 1, 225.— Col-

l'opera del Gesuita Moderno, aecenna alla secolariaazaione del governo papale , 231. - Effetto delle sue massime conciliatrici, 244. - Racconianda agl' Italiani di pon seguire l' esempio repubblicano di Francia, II, 5. - Riprova da Parigi le viulenze contro ai Gesuiti, 38. -- Cerca di accomollare le sue massime alle mutaaioni, 47. - Semita da Parigi ad esortare gl'Italiani di non seguire l' esempio tepuliblicano di Francia, 49. — Gran fautore della congiunzione della Lomhardia col Piemonte, 191 - Torna in Italia feateggiato dai Pirmontesi, iri e seg. - Sua autorità nelle eose italiane, 192. - Comincia a parlare di democrazia e di separazione del

ivi - Si conduce a Milano, ivi .- Promuove efficacemente la congiunaione della Lombardia col Piemonte, ivi e seg. - Suo viaggio per l'Italia, 199, - Onori che riceve, ivi e seg. - Parla sempre di concordia, 200, - Sospetti e gelosie che fa nascere contro Carlo Alberto, ivi. - Andato Roma, suoi colloqui col papa, 201 e seg. - Fa credere di sperare ancora in Pio 1X, 202. - Semplice consigliere nel ministern creato dopo l'ampressione del Regno Lom-bardo Veneto al Piemonte, 312. - Sue accuse al ministero prealeduto da Alfieri da Sostegno, 399 e segg. - Instituisce una societa nazionale in Torino, 439. -Eletto presidente del consiglio dei deputati, III, 28. - Suo discorso nel consiglio dei deputati, 30. -Seconda gli oppositori al ministero, 33 e seg. - Cerca gratificarsi alla parte popolare, 32. - Ministero, aua quali à democratica e nel tempo stesso conciliativa, 48 e seg. 50 e seg. - Invitato a formare un ministero demoriatico, 48. - Espone la politica del suo ministero in Parlamento, 19 e seg - Sue pratiche di conciliazione col papa, 62 e seg. -Sue instruzioni al Conte Martini, 65 e seg. - Sue pratiche infruttuose per tirare i Toscani alla forma di coofederazione da lui proposta, 109. -Fa altra proposta di costituente, 110 - Suoi infruttuosi ammonimenti al Montanelli, ivi. - Suo disegno di ricondurre il papa a Roma colle armi piemontesi, 116 e seg. - Sua lettera al tierabim contro le cose che si facevano in Roma, 119 e seg. -Maggiormente persevera ne' suoi propoormenti coociliativi, 142 - Suoi risentimenti contro la corte di Roma, 144 - Sua soddisfazione per l'accettazione del Martini ad ambasciatore, 145. - Suoi esortamenti ai rett ri di Roma, ivi e seg. - Difficoltà di eseguirli, 146 e seg. - Sue dichiarazioni in Parlamento rinnovato, 150. - Sue esortazioni accolte male dai Romani, 162. - Propone d'intervenire militarmente nello Stato romano, 219. - Suo acerbo risentimento contro la corte di Gaeta, 219

papato temporale dallo apirituale,

e sen. - Sue pratiche per accomodamento delle cose toscane, 233. -Offre a nome del re ai costituzionali toscani l'aiuto piemontese, 234, -Non ne fa consapevoli i colleghi, ivi. - In lotta co' suoi colleghi, 239. -Costretto a indugiare gli ordini per gli aiuti piemontesi in Toscana, ivi. - Sua caduta dal ministero, 243. - Giudizio intorno ad esso pro e contro, ivi e seg. - Ribatte le aceuse degli oppositori suoi in Parlamento, 245. - Torna in grazia del partito moderato 216. - Calumniato e svillaneggiato dal partito contrario. ivi e seg. - Aggregato al ministero De Launay-Pinelli, 348. - Mandato a Parigi per indurre la repubblica francese a soccorrere il Piemonte. ivi. - Sua infelice ambaaceria presso la repubblica francese, 371 e seg. -Sua caduta e generosità, 374. - Sua Opera del Bianos amento civile d' Italia, IV, 314. - Sua morte e ritratto, 317

ma, 75 — Ministro della Giustinia dopo l'annessone del Lombardo Venero col Piemoure, 311. — Si querela in Parlamento delle softenamento del Piacenza sun patria, 11, 34. — Eletto ministro dell'istruzione publica in Piemoute, 11, 27.5 — Sua depositione dal ministero, 330.

Giora (Melchiorre). Incarcerato, I, 247. Giora (Pietro). Uno della reggenza di Parma, II, 75. — Alikandona Par-

GIOADANI (Pietro). Sua morte e lode, 11, 384. GIORDANO (architetto). Incolpato di se-

Gionosni. Rifiuta di aver parte nel Governo granducale, 1, 176. Gionosni (Gaetano). Ministro interino

dizione, tV, 228.

degli affari esteri, II, 408. Gionoini (Gio. Battista). Prof. a Piaa ,

destituto. 11, 253.
[Gereaf politic Institution del Contemperaneo in Roma, 1, 65.— 810ria de 'giorni politici, isi — Giornile clusto in Toscasa dia promotri dele 'giorne, 1, 100. — Non
concesso dal Governo, isi. — Cominciano in Toscasa i Giornio,
politici, 105. — Gridano vittora per
te riforme introdute aneora in Piemonte, 220 e seg. — Darior romano
falisficator degli atti pubblici, 243,

— Divulgano U infamia delle crudelli di combarbia nel gennia 1885. I della combarbia nel gennia 1885. I red i Napola per le concesa Conitatione, 3-30 — Tovaria, soffiano nel tamotto herosca del 6 gennio 1888, 311. — Crese la loro loquacida el concesa del 6 gennio 1888, 311. — Crese la loro loquacida el concesa del 3 gennio 1888, 311. — Crese la loro loquacida el concesa del 1898, al consistente del percento della gennio 1898, al concesa della gennio del percento della gennio 1898, al concesa della gennio del carrono distinte contro i minica erronos distinte contro i miniper così in Toucana, IV, 146. — Viennesi, 253.

Giornate di Milano. Vedi Milano.

GIOACCHINO MURAY, 1, 270
GIOVANNETTI (colonnello toscano). Suo
valore. 11, 209 — Rimproverato dal
geoerale De Lauger di poca pravidenza nel fatto di Monianara, 249.

— Ucciso dai suoi soldati, 382. —
Querele che ae pe freero, izi e seg.
Giovanni arcilluca) Eletto capo della
Confederazione germanica, II, 331.
Giovannisi Profesta contru la rioccu-

pazione del Ducato di Parma, II, 383.
Giovine-Italia. Sua origine ; progresai
e intendimenti. 1,8 e seg — Promuove agitazioni in Pirmonte, 195 e arg.

Gizzi (ardinale). Designato papo dal voto popolare, 1, 3). – Uno della Congregazione governativa, 39. – Simato ottimin, 10 – Sue qualità, 19. – Eletto sagretano di Stato, 101. – Contrario alla Guardia Civica, 61. – Aggirato dall'ami, scalodore austriacu, 1, 7. – Riminnia al potere di segretario di Stato, 107.

GIALDI, IV. 79
GIUDICE, generale napoletano, l. 332.—
Ministro della guerra a Napoli, 11,
87. — Sue qualità, 88 — Suoi ordini 21 general Pepe, 221. — Per i
fatti della guerra. 111. 37.
GIULIO II. Suu grido di fuori i barbari,

II. 75.

Giunta di stato in Roma. Sua fine, 111,

71.

Gruan (giudice). Licenziato, 1V, 232.
Gruan (Rosario). Balestrato in Calabria,

1V, 232.
Giuaati. Uno de' chiedenti in Venezia che a armassero i cittadini, II, 67.
Giuramento del re di Napoli per la Co-

stituzione, 354 e s-g.

Giurl per la stampa, cassati in Toscana, 1V, 146.

GIUSEPE II. Sua magnanimità nel riformare, I, 4. - Governa liberalmente la Lombardia, 215.

GIUSEPPE Bonaparte, I, 270. GIUSTI, maggiore, III, 311.

GIUSTI (Giuseppe) 111, 381. - Sua morte e lode, IV, 292. GIUSTINIANI (Elisabetta) Sua carità nel

GIUSTINIANI (Elisalietta) Sua carità nel curare i fersti, III 93. GLADSTONE G. Sua considerazione po-

litica, IV, 311 e seg. — Sue lettere sul governo di Napoli, 312 e seg. GUALTIENI (duca di), I, 318. GROCCIII. Protesta contro la rioccupa-

GNOCCHI. Protesta enntro la rioccupazione del ducato di Parma, 11, 383.

Gotto. Battaglia vinta dai Piemontesi, II, 253 e arg Governt d'Italia che non sanno ovviare

a' pericoli della rivoluzione repubblicana di Francia II. 5 e aeg Governi costituzionali. che si lasciano traacinare dai tumulti, tl. 49.—

Difficoltà in che si trovavano, ivi e aeg. Governi palesi e governi nascoati, II,

Governi deboli ad aotivenire diaordini popolari, tl, 125

Governi italiani Si rinnovellano nel settembre 1848, II. 397 e seg. Governo romano Quasi tutto secolaria-

zato. 1, 408.

Governo democratico to cano. Sua dappocaggine il 12 aprile, 111, 391.

Governo ptemontese. Messo in cielo e in inferno dai partiti contrari, IV, 276. Goazgovysky, com-ndante austriaco in

GOZIZOVSKY, com-adante austriaco in Mantova, 11, 115 — Va contro le genti di Garibaldi, IV, 119. — Messo al comandu dell'asseria contro Venezia in luogo di Thurn, 197. — Uomo feroce e rotto, ivi — Fa in Venezia la ristorazione imperiale, 701. Garappoca di Toscana Perdona gli ac-

Gannouca di Toscara Perdona gli accutatti pel tumulto di Woligli ona, J. 406. — Renitente alle prime domonde di Guarda Civica, 155 e asg. — Bandisce pubblicamente la guerra all'Austria, II, 81. — Assiste alla partensa delle milirie per la guerra, Ivi. — Vedi Leoroldo II. Ganssellisi, (monsignore), Surrogato al

n Gridge

Marioi nel governatorato di Roms, I, 60. — S' invola da Roma, 130. Gravina, I, 318.

Gravina, palazzo Messo a fuoco e a rulia, 11, 234 e seg.

GRAZIANI. Uno del triunvirato veneziano, II, 391.

GRAZIANI (vice-ammiraglio) Uno del trinnvirato veneziano, 111, 92. — Restituato Mioistro della Marina, 256.

Ga Aziosi (sacerdo-te). Amato da Pio IX,
I. 107 — Come potesse sull'animo
del pontefice, ivi. — Maestro di Pio
1X; mortò, II, 163.
Gazzosio XVI. Muore, I. 27 — Sua

Gazonio XVI. Milore, I, 27. — Suz biografia, 28. — Bene e male che ne fu detto, ivi e seg — Il vero del suo governo, 30.

GREFFI, assessore del Municipio, ammonito, 1, 249.

Greppi, paliazo. Assaltato dal popolo, It, 368 e aeg. Grimaldo, famiglia, I, 366. Grizzoli (senatore). Mandato a Napoli

per l'affare della confederazione, II, 436. Gairrini (geoerale). Uno del consiglio

militare per condannare il Ramorino, IV, 69. Gaoss, comandante regio del castello di Palermo, I, 813 — Comandante del

forte di Gaeta, II, 538.

Grosseto Tumulti e oltraggi oell' occasione della ristorazione, III, 400.

GUACCI (Giuseppina). Muore, III, 81.— Sua lode, svi. Guanossui. Uno del consiglio di am-

ministrazione nella rislorazione ducale di Parma, (11, 369. GUALTERIO (Filippo). Sua parte avuta

oel tumulto di Orvieto, III, 105. Guardia l'ivica Fervori cominciati nello stato romano per questa instituzione, I, 60. - Contrarietà per essa, 61 e seg - Contrariata dalla Corte Austriaca, 106 - Concessa dal papa. 107. - Festeggiamenti grandi per questa concessione, 108. - Impedimenti della parte contraria, ivi - Rassirura il popolo romano, 129. - La nobiltà di Roma favoreggia il suo armamento, 131. - Derreto per ordinarla, 134 - Offerte spontanee a tal fine, 147 e seg. - Si domanda aocora in Toscana la Guardia Civica. 154. - Iocerteasa del governo oel conce derla, 155. — Sottoscritione per la medeisima (vi. — Deretto di ordinamento, mal accolto in Torcana, 165 e sg. — Si cerca migliorare il regolamento della Guardia Givica in Torcana, 169. — Zelo in Torcana, 232. — Leotexa e indiffetenza del gorremo torcaco nell' ordinanla, 2-13. — Elezione in Totcana degli ufficiali è sotto-ufficiali, 236 e

seg.

Guardia Cittadina. Non mai bene riordinata in Napoli, II, 31

Guardie Urbane, nel regno di Napoli, 11, 34. Guardia Municipale toscana, 11, 497.

— Sua mala elezione, ivi. — Sua fellonia verso il goveroo che l'aveva creata, III, 391 e veg.

GUIDA (Gherardo). Agente di polizia, IV, 179. GUARDUCCI. Uno della Commissione li-

vormes del 6 geonsio 1548, I, 370.

– Segue il Montanelli nella spedisione di Lunigizza, III, 256.— Conduttore d'una squadra di Luroraesi,
384. — Riceve ordane di pattire,
386. — Ilvano s'adopta di raffrenare i suoi dal venire al sangue, 386.

— Capitol, 402. — E fatto uno del
governo provvisorio di Livorno, 403.

— Confinol, 10, 324.

GUARNASCHELLI Uno del consiglio d'amministrazione nella ristorazione ducale di Piacenza. III. 369.

Guerra. Funesta necessità di rionovarla, III, 289 e arg. — Ricominciata dai Piemontesi in mal ora, 300 e

GUERRA (Giuseppe). Confinato, IV, 323. Guannazzi (F. D ). Chiesto dal popolo Irvornese, 1, 369. - Uno della Commissione del giorno 6 gennaio 1848, tvl. - Imprigionato per ordine del Ridolfi. 372. - Sospettato di aver soscitato il tumulto livornese del 6 gennaio 1848, 373 - Sua vita antecedente, Ivi. - Dopo due mesi dichiarato ionocente, ivi. - Suo studio di vendicarsi, ivi. - Fatto deputato al Parlamento toscano, II. 408. - S' accapiglia coi Moderati, 409. - Uno del governo provvisorio di Livorno, 114. - Commissione datagli dal Capponi di zodare a pacificare Livoroo, 419 e seg. -Come questi la usssse, 420 e seg.

- Governa Liverno, 422 - Errora del governo fiorentino e non eleggerlo governatore di Livorno, 460, - Sua opera di rendere accetto ai Livorness il governo del Montenelli, 466. - Reson necessario e fer parte del miosstero democratico, 483. - Chremato dal principe e tal fine, 484 - Sun discorso teoutogli, fot. - Sperance che so lui ponevano i pauross, 457. - Sue fede politice. 488. - Sne smenie di sermoneggiere, 491. - Ve in collere per le tanta dominde d'impieghi e atipeodei , 495 - Suo divisamento di mandare in fumo la costituente italiana, 500- - Suoi riscotimenti contra gli ettacchi del pertito costitusionala, 502. - Suoi ghirsbiees nel Governo, 506. - t.biamato retrogrado, ivi. - Mostre di sorvegliere le liberth delle elezioni, 509. - Suc intensions di modificaje il concetto dalla costituente italiane, III, 17.-Come parle el principe per provvedere es milits voluntary, 73 e seg. -Mostre di volerle rompere co' perturbatori, 74 e seg. - Impedisce che la riconvocazione del Parlamento tuscano cia turbata, 97. - Sua pratiche per riformare il ministero sensa il Montanelli , 100. - Accetta la compagora del Ridolfi, ivi. -Avrebbe valuto differere al proporre la legga della Costituenta, t11. --Sne arts lusinghiere per indurra il Granduca e conscotire che si proponesse la lagga per la costituenta steliana, 112. - Esprime il voto che Leopoldo 11 diveots re dell' Itelia centrale, 115. - Fe mostra de rigore contro le trabune populari, tot e seg. - Sostiene in Parlemento le legga de' bons del tesoro, 131. -Come egli ascoltasse la fuge del Principe, 157. - Designato dal popolo per uno del guverno provvisorio, 188 , 190. - Riebiama i deputoti nal Perlamento, ivi .- Rimprovera il Niccolmi, ivi. - Dichiere di non voler governare a nome di Leopoldo It , 191. - Scrive al Pigli che non faccia sbarcere a Livorno il Maxzini, 197. - Suo coraggio nel sedere la militare sedizione di fortezza, 201. - Non seronde i consigliatori del terrore, 208. - Rattiene i popoleni del proclamar le repubblica. ivi. - Sue parole el generale Da Lauger , 211. - S'oppone al Meazioi nelle congiunzione di Tescena con Rome, 235. - Sue parole al medesimo , 236. - Non va d'accordo col Montanelli . 237. - Si fa capo della parte democretice meno avventata, 257. - Suo stratagemma per non fer proclemare in Toscana le repubblice e pnione con Roma. ivi. - Perte per Lucce, 249. - Suni bandi contro De Lauger, wi e seg. -Acculto con feste a Camajose, 254 a see. - Accetta la camtolamone, 252. - Perdone e lutti fuorebe a De Lauger, 104 - Torne dell' impresa di Lucce, 254 - Suo iogresso trionfela a Firenae, ivi - Sue bizearrie, Ivl - Suoi dispereti lamenti per la dissoluzione della miliere toscena, 259 e seg - Suoi ritegoi ell'unione di Toscana con Roma, 258, 259, 261 - Inviteto a Roma dal Caoino , 270. - Passe e ressegna le milisia cittadina in Boboli, 282. -Perche depprime disposto a secondare i gridators dell'uniona di Toscens con Rome, 28-5. - Fa apaventevole pitture delle cosa pubbliche civili e militari . 353. - Osteggieto dalle perte più estrema della democrezie, 356 e eeg. - Eletto dittatore, 356. - Messo in ciclo e in inferno, ivi. - Non vugle accet-, tare la dittature e per che, ivi e seg. - Insteore perche l'accetti, 356. - Come l' edopere, ivi - Non fa elcun couto dell' Assemblea, ivi. - Pensa elle necessité delle ristoraeione granducale, 356 e seg. - Tentenna Ira il moto principesco e il repubbliceno, Ivi. - Suoi ritegni ella proclamazione della repubblica e unione coo Rome, 357. - Debolessa del suo governo, ivi e seg. -Mande il Montanelli e Genove, 358. - Resiste maggiormente alle voglia repubblicaoa, ivi e eeg - Cerca in vano di chiamere i cittedini a difendere i confioi, 379. - Deciderato dagli amici dell'ordine per paura di peggio, 380 - Richiema l'areivescovo di Firence, ivi. - Oeservato dei monarcali, tvi. - Li avveste a non attraverearlo nel disegno delle ristorezione col troppo affrettarla,

381. - Com'ei avesse dis-gnato condurre la ristorazione, 382 e seg. - Fa gli opportuni provvedimenti, 383. - Suo errore di chiamare i Livornesi a Fitenze, ivi e seg. - Indugia truppo a farli partire, 385. -Testimone d'una baruffa fra Livornesi e Fiorentioi, Ivi - Corre pericolo nel constitto di Piazza Vecchia, 386. - Suo coraggio mostrato, 387. - Non confida nella Guardia Civica, 358. - Sperimentata infedeltà della Guardia municipale, 392. -Suo entrare eruccioso nell' Assemblea, ivi. Furori della plebe contro di lui, 391, 395, - Promessocli di essere mandato a pacificare Livorno, 304. - Consigliato a partire non ricusa, 397. - Condotto prigione in Belvedere, for e seg - Sevizie a lui usate in carcere, 399. - Processato, IV, 215. - Giudizio contro lui di. perduellione, 352. - Come questo gindizio fosse inteso ilal pubblico, ici. - Testimonianze in suo favore, 353. - Pena contro lui del-# l'ergastolo a visa, 351. - Con Jan-

nato a quindici anni di ergastolo, Guganigai (Anselmo) avvocato, uno del governo provvisorio di Milaoo, II,

GUERRIERI (conte). Uno del governo provvisorio di Milano, II, 59. GUERAIERI (marchese). Mandato dzi Mi-

lanesi a chiedere il soccorso fraocese. 11. 360. Guzzani (Pietro). Ministro de' lavori

pubblici in Roma, II. 355. Guiccia ani : Enrico). Uno del governo

provvisorio di Milano, II, 59. GUICCIARDINI (conte) Pietro, confinato, IV, 323.

Guiccioti, ministro della Finanza, III, 178. - Sua qualità, 179. - propooe la legge dell'accatto, 231. -Suo esempio generoso, ivi. - Sua eaduta dal ministero, 268. - Sue compassionevoli scuse in Parlamento, ivi - Uno degli ambasciadori per Firenze, 270.

GUIDOBALDI, IV, 233. Guidorti (Ippolito). Si offre per istatico. III, 227

GUINIGI, Rifiuta di aver parte nel go verno granducale, I, 176. GUY FAWES, IV, 268.

Guizor. Suoi presagi per le cose d' Italia, 350, - Sue lettere al conte Rossi in Roma, 337. - Protesta contro mutamenti di territorio, 1, 358. - Sue lettere ai rappresentanti francesi presso le altre nazioni, ivi ---Rispoude agli oppositori, ivi. - Sua scuola di dottrinari, IJ, 510.

HAYNAU (gen.), Sue violenze in Ferrara. III; 225, eseg. - Sua immanità mostrata contro Brescia, 439. - Sua intimazione a Venezia 350, 351 - Si volge a campeggiate Veoezia, 431. - Ordina di campeggiar Mafghera, IV, 81. - Sua lettera al comandante del forte. 85 - Tolto dal comando di Venezia e maodato in Ungheria, 89. - Remosso dal comando di Ungheria per le sue immanità, 256.

HAHNE (de), general maggiore austriaco, IV. 154. - Si mostra preghrvele alla capitolaziune coi Garibaldiaoi, 155. HAMILTON. Ministro inglese, coosigha il Graoduca a reformare il musistero

secondo proposeva il Guerrazzi, Itl. 110 - Esorta il Graoduca a consentire che si proponesse la legge per la cost tuente staliana, 112. - Ministro inglese in Toscana, va e viene da santo Stelano, 235. - Incoraggisce il Guerrazzi oell'opera di procurare una ristorazione condizionata, 383. HARCOURT (d'. duca, Sua natura, II. 551.

- Qual parte avesse nella fuga del papa da Roma, 532, 536 - Suorrichiams colla corte di Gaeta, III, 138, e seg. - Sue lustre di protezione all'Italia, 313 .- Serive al Mamiani, ivi. -Segusta a Gaeta a propugoare per la restaurazione dello statuto 111, 560, - Manda Mercier a Roma per conciliare gle anime ivi -Non s'accorge delle trame del partito clerscale, 361. - Consiglia a Gaeta la restituzione dello statuto papale, 407 - Scrive a Parigi per indurre il governo fran-cese a interveoire anch' esso in sostegno del papa, 408. - Riceve ordini di querelarsi delle diffidenze verso gli aiuti fraocesi, IV, 40.

HARTING (-ontel, mandato dall' Austria nell'aprile del 1845 per fare proosizioni di largherre agl' Italiani, II, 134. - Commissario austraco, sua lettera al clero del regno lombardo dopo l'Encichea papale, del 29 aprile,

Hass (quartiermastro). Softoscrive l'armistro del 9 agosto 48, 11, 377, Humaniano del Alesandro), ministro degli

atlari esteri I. 58.
Humananas, Spedito dalla corte di Vienna a Londia per uffici di pace. II, 259 — Proposianon fatte, 260. — Legalo andriaco, accetta la condisione di cedere la Lombardia, III, 135.

IABLOROVESCEI, MECINO, II, 481.

IACONA, I., 318.
Ignorante/li, rampollo gesuitico cacciato da Anconae Semgalia, 11, 37.
Illusioni popolari, IV, 33. — De' Ve-

negrani, 94. Inancast, (Paolo Emilin), Intendente, I. 345 - Sue qualita, 11, 220. — Si depone dal ministero, 221.

Imola. Vedi Squadraccia e Lader-bi. Imperator d' Austria. Vedi Austria. Impeco Austriaco Discorsi e conginetture sul suo inturo ordinamento. IV,

ture sul suo inturo ordinamento. IV, 255. — Difficultà di renderio costistituzionale, iv e 256. Impiezia Vedi Ulfici.

Imposta progressiva, proposta nel parlamento Sardo, ill., 33, 38.

Impresa Austeraca, da per tutto attrrrata, il, 120

Inghilierra corte di). Suo operare coperto . 1 . 242 - Illusione di crederla fautrice dei moti italiani ici. - Vuol parere di favorire le nostre libertà, 359 - Fa eredere di operare con fine diverso da quel che operava. 455. - Presa in sospetto dall' Austria, Prussia e Russia, 355. - Suo interesse ad aver le mani nelle cose di Sicilia, 11, 14. - Sospettata fomentatrice della discordia fra Sicilia e Napoli, \$4. - Funri che parole non darebbe altro alla causa Siciliana, 45. - Briga perche il re di Napoli non mandi genti alla guerra di Lombardia, 119, 121 e seg - Gelosa e diffidente de' Francesi, 135. - Coutraria alla formazione d' un forte stato subalpino in Italia, 196 - Sue prooste per l'accomodamento d'Italia nel luglio 1848, 333 e seg. - Suoi

richiami per gli arbitrii di Radetty in Lonalorda, III, 150, — Comiglia di non rumovarela guerra, 289, et e. – Ministro di si richiama con per sono per sassission di Sengallia, 181. — Sue ane rimottrame alla corte di Napoli per la Costituanone di Sacilia, 172. — Sue tra per la ge-tarchia del vescori cattoli i, 299. — Atti d'i ra popolire, i de seg. — Inharasso del rettori, 260, — Richiami colla corte Toccana, 286.

Inglesi. Fanno premora ai Siciliani di eleggere ilre. II, 133 — Propongono indirettamente il dioca di Genova, ioi. — Loro indifferenza ai casi di Napoli del 15 maggio. 243. — Cercano la sospensione delle armi dopo la sconfitta di Custosa per timore d'interve-to francese, 376.

INNOCENZO 111) levato al cielo, I, 13. Intelligenza segreta fra l'Austria e la compagnia di Gesti, I, 109.

compagnia di Gesü, 1, 109. Intervenio straniero invocato dal papa, 111, 154. INTONTI, Sua caduta, 1, 274, e seg.

if atti della guerra, 111, 345.

Iscarratta (d') principe, ministro dopo il 15 maggio, 41, 237.

Isdeaeliti, aggraziati dal papa del tributo alla Camera Capitolina, 1, 67. Isdeaelitica (Comunità), loro ringraziamento per la Costituzione, 1, 379.

Italia Ditterenza fra il 1820 e 1848, I. 352, e seg. - Sifesteggia per lo statulo papale, 410. - Si solleva il grido di /uori i barba i . 11, 15. -Tumulti sotto pretesto di armarsi, 76 . - Sua malagerole condizione di dovere acquistare a un tempo libertà e indipendensa, 100, e seg - Bisogno e difficoltà di stabilire un potere dittatorio nel commeiamento della guerra del 1848, 101 e seg - Paazia di voler far la guerra fra gli strepiti de' giornali e de' circoli, e i rumori delle piazze, 102 - Gran ressa ai Governi perchè aprissero i Parlamenti, 196, e seg. - Opera de' monarchici assoluti per ricondurla all' antico servaggio, IV, 251. - Disonesto strazio d'uomini e ili cose, riferibili alle passate mutas oni, ivi e seg. - Rigori pel comitato democratico in Londra, 310. --

Italiani, non son fatti per rivoluzioni

gagliarde, I, 244. — Pannogran rumora di allegrezze e di inguri per la benediaione papale del febbraro 1818 all'Italia, 393. — Loro equivoco, ivi. — Panno di tutto per rendere il re di Napoli avverso alla guerra italiana II, 121.

### J

JANDOLO, giudice, licensiato, IV, 232.

JANSONICE: graduato austriaco. 1, 139.

JELACHICH. Sommuore i popoli Slavi in favor dell'Austria, II, 351. — Mondato a comprimere la sommossa ungherese, 450. — Suoi disegni ambisiosi, sui e seg.

JERNELET. Sna dichiarazione, 1V, 32.

JERVOLINO. Famosissima spia, 1V, 180.

— Sue denunzie, ivi e vg. — Falso testimone, 303.— È convinto di menaogua, ivi.

JONVILLE (di) Principa, I, 308.

## H

KAISER, colonnello svizzero imprigionato, 111, 127.

Кадаевнаттян. Colonnello svizzero, fatto ministro della gnerra, IV, 293 — Chi egli fosse, ivi.

KAUTCH Comanda l'assedio di Marghera, IV, 51. Kolografi Generale austriaco, 111, 404.

Könnikostrin IV, 81. Krymi (Giovanni). Sacerdote ginstiniato, 1, 302.

Kossur Uno de' capi della rivoluzione ungherese, II, 450. — Eletto presidente della repubblica in Ungheria, IV, 94. — Serive a Manin, ivi. — Festeggiato in Inghilterra, 331.

# L

LACOUR. Ministro di Francia a Vienna, sua risposta ai Veneziani, tV. 88. Lanzacsi (Francesco) Suo senno e coraggio, nel mettere nna fine ai delitti che turbavanu la provincia d'Imola,

III , 278. · Lamaliz colonnello napoletano, si loglie la vita, II ,240.

LAIATICO (marchese di . Vadi Corsini. LAMARTIRE (Alfonso). Parla in gran favore d' Italia nella camera francese nel gennaio del 48, 1, 358. — Sue protestraiosi di non fare movimenti d'armati is nitto d'Italia, 11, 135.

— Sua doppierra, ivi. — Sue magnifehe o false promesse all'Italia dopo proclamata la repubblica francese, 186. — Suo discorso di reconquistrare la Savona alla Francia, 187 e seg. — Sue promesse di soccorso fillite, 361. — Accusato da Falloux di aver contrariato l'impresa italiana, 117, 203. —

LAMBRUSCHINI (eardinale). Sua vita, costum e politica, 1, 31 eseg.—Uno della congregazione governativa, 40. — Fugge a Givitavecchia, 130. — Corre pericolo nell' aprile del 48, II, 475. — Preso in sospetto nella Sabina, 111, 272 — Suspettato di macchinazione in Givitavecchia, 273.

LAMERUSCHIMI (Rathello). S'unisce co' promotori delle riforme toscace, I, 100. Lami (Niccolò), eletto ministro di Gra-

zia e Giustiaia . IV , 290. — Giudizio che se ne fece . ivi. Lamoatoiene (generale). Sue opinioni intorno alla spedizione di Roma, III,

112. Lann (maresciallo); ferocissimo, I, 301, 302 e seg.

LANDUCCI (maggiore), muore in campo, 11.208.

LARDUCCI (Leonida). Uno del consiglio per riordinare la Stato Toscano nel gennaio e febbraio 1848, 1, 375. — Ministro dell'erazio 11, 407. — Ministro dell'interno, IV, 67.

Lansilli, mandato in fondo delle Calabrie, IV, 232. Lanza (Vincenzo), presidente provvisorio dell'assemblea napoletana, II, 226. — Estitato, 440 — Suo di-

scorso in parlamento dopo la giornata di Novara, 111, 343 e seg. — Uno del consiglio per investigare i fatti della guerra, 348.

LARZETTA (Antonio , bravo artigliere, I, 3.59.

LAZZARORI (napoletani), loro natura, I.
329. — Fanno dimostrazioni ostili
alla costituzione, tvi. — Sono rintuzzati, tvi.

LARDEREL, uno della commissione livornese del giorno 6 gennaio 1848, I, 369.

LATOUR (ministro). Applicate alla lanterna, 11, 481. LATOUR, generale svissero, Rienas il mimistra della goerra, II, 429. — Vorreibbe secondare i volori della corte positicira, III, 175. — Duro costrasto in che attrosa, 176 e sig. — Bicusa di rompere il giuramento alla Santa Secte, 127. — Toltosi dal comandia delle truppe svissere nelle provincie romane, 239.

LATOUR (d'Auvergne), entra a Civitavecchia, IV, 5. — Parla al preside a mome di Oudinot, 1911.

LAUGER de Craire Colonne lo , coraggioso , II , 142 - Sua operosità e proptessa, 208 - Si oppope alla ritirata delle milinie toscane a Goito ivi. - Suo valore, 200. - Eletto comandante supremo delle nultue Toscane, wi. - Generale più coraggioso che previdente, 219. - Resiste ar pemici, 250 - E costretto di ritirarsi colle sue genti a Brescia ivi. - Svillaneggrato in Lucca, 115 -- Rimane a Massa e Careara per gustdare r confine, 111, 210. - Impaeciato a far giurare la truppa, 211 - Prega il Guerraan a non esigere il giuramento dalla pribata, tvi. -Risoluto di correre sopra Firenze, 234. - Riceve ordios del Granduca di unirsi co' l'emootesi, 255. - Suo bando ai Toscani, ivi. - Proverbiato dai rettori Toscani, 238 - Non riceve gli auti Piera otesi e perche, ivi e seg. - Sue difficultà e pericoli, 248. - Sue prove di ristorazione, 249. - Spediatone armata contro di lui, ivi - Suo coopportuno protestare, 2:1. - Si riduce a Masia, ivi — Abbandonato da' suoi , ripsra in Piemonte, 2-2, - Fatto ministro della guerra, IV, 67.

LAUNAY (de) Senatore presidente del consiglio de' mioistri, III, 343. —

Proverbiatu, 316.

LAURI (Lauro), ministro del tesoro io
Roma, 11, 355.

LAURIA (Gius. Aurelio). Remosso, IV,

232.

LAZZARINI. Ministro di Grazia e Giustigia, III., 178. — Sue qualità, 179. — Confermato nel ministero di

Grazia e Grustizza , 268. Luzzultuna Gia ministro austriaco io Napoli, 11, 278. — Creduto macchinatore nei fatti del 15 maggio 48, tot. Leccni (Gen ). Uoo del goveroo provvisorio di Milano, II, ...9.

LEDBU-ROLLIN. Sue acerbe querele per le cose d'Italia, III, 460 — Rusponde a Odoloo-Barrot contro la spedizione di Roma, 412. — Grida che la costituzione è violata, IV, 38. — Suo invito alle armi, II9.

Larasuas. Pars di Napoli, sue ioterpellasioni subdole, 111, 223.

Lega doganale, proposta a noo coodotta a fioc, 1, 150 — Trattata inutilmente col duca di Modena, 264. Lega stipulata fra l'Imperador d'Au-

stria e i duchi di Parma e di Modena, 1, 263.

Lego italiama, desiderata dal Papa, II, 20. — Proposta dal governo di Napuli e di Tosana, 199 — Stornata dalla corte di Tosion, fer e seg. — Sua utalità, 101. — Nouvamente promossa dopo l'encichea papale del 29 aprile conovamente frastornata, 193. — Imaginata dal conte Pellegrino Rossa, 303. — Nouvamente attrano Rossa, 303. — Nouvamente attra-

versata della corte Piemontese, 456. Legione Garibaldiana. Come formata, tV, 23. Legittimisti io Francia e loro brigha,

IV, 73:0.

Legge elstorale, Vedi Comisil — Toscara cootro le regunace populari,
Legge elstorale de la regunace populari,
vis — Comparimentale Tocación,
vis — Comparimentale Tocación,
vis — Publichera in resera sulla starena superiata da per
tutto, 156. — Publichera in ribarda, Stati Strale, a Durati, 300.

— Di secureza publica direzas and
primentale Piemostase, 111, 36 c
cata, 260. — Frances del sulfraço
cata, 260. — Frances del sulfraço
institute del 4 meggio. IV, 250.

Leggi, move publicate io Toecano and prioripio delle informe, 1, 102 e sq. — Nuove leggi permontasi di riforme dei 30 ottabre 1 b47 publicate, 1, 218. — Festeggammenti populari, rich. — Espossmon ed disme delle sopradette leggi, 219 e sqs. — Nuove sello Stato Romano, 111, 129. — Odinos di rigori in Roma, morarchia premontera di recomiocire della seconda guerra, 3011 — Lamenti che eccutorao, princi Lopolo

dine, amore in Toscana per queste leggi, 17, 317. — Siccardiane in Permonte, 262. — Clamorie lamenti de' Preti, 263, 265. — Approvate dal Parlamento e dal re, ivi. — Di prudenza e di freno in Piermonte, 311.

LEIPARCHER (Antonio) Processato, IV, 179. — Sua morte compassionevole,

LENTULUS (colonnello). Va al papa, II, 526 e seg.

LEONE XII Imbarbari la legislazione giudiciale, 1, 58 e 54.

LEONETTI (marchese). Ricusa la carica di Gonfaloniere, IV, 291.

Leoranni (Pietro) Mandato al campo di Carlo Alberto, II, 221. — Ordini ricevati dal re, isi — Rimproveri a lui fatti, isi — Impedito di sedere nel Parlamento, 480. — Incarcerato, III, 362. — Processato pe' fatti del 45 maggio, IV, 311.

LEOFOLDO 1, sua inclinazione al riformare, 1, 4. — Cerca di volgere i Toscani agli ordini rappresentativi, 83. LEOFOLDO II. Invoca l'aiuto de'Toscani contro il tumpilo livornese del 6

ni contro il tumulto livornese del 6 gennaio 18\$8, I. 370 e seg. - Dichiara innocuo con decreto il detto tumulto, 373 - Convoca la prima volta il parlamento, 11, 287. - Suo discorso e giuramento, 288. - Accoglie bene i commissari Siciliani, 323. - Non alienu di accettare pel suo secondo revito la corona di Sicilia, 328 e seg - Chiania la milizia cittadina in un campo a Pisa per sedare la ribellione di Livorno, 418. - Errore di questa chiamata, ivi e seg. - Mostre diffidere alle instanae d'un ministero capitanato dal Montanelli, 482. - Sua ripugnanza alle proposte dei ministri democrati. ci. 496 - Particolarmente ripugna alla creazione della Guardia municipale, ivi. - Suo discorso al parlamento, messogli in hocca dai ministri democratici. III, 97 e seg -Ricusa di riformare il ministero secondo che gli era proposto dal Gnerrazzi senza il Montanelli, 110. -Brighe per indurlo a consentire che si proponga la legge della costituente italiana, 112. - Consente la detta proposta, 113. - Indicato dal Gner-

raazi re dell'Italia centrale, 115. -

Parte per Siena, 180 e seg. - Pregato mutilmente di far tornare la famielia a Firenze, 181. - Come e quando concepisse il divegno di abbandonare lo Stato, ivi e seg. - Si finge malato, L83. - Dissimula alle parole del Montanelli, 184 - Fngge da Siena, per Maremma, 185, -Sue lettere al Montanelli, Ivi. --Suo bando ai Toscani dal porto S. Stefano, 20% e seg. - Accetta gli aiuti piemnntesi, 234 - Scrive a De Lauger, tvi. - Suoi intendimenti di non uscire di Toscana, 238. --Sue incertezze, tvi. - Rinunzia all' ainto piemontese, 2:0 - Sue perplessita per consigli contrari, 241 .-Sua paura per i gridi di repubblica in Orbetello, ivi. - Consigliato dai ministri esteri a non useir di Toscana, Ivi. - Prende commiato dai medesimi, 242. - Scrive al general De Lauger, ivi. - Incerto se andare a Gaeta o alla Spezia, 253. - Parte per Gaeta, ivi .- Si getta al partito anti-premontese, 218. - Come accogliesse a Gaeta gli ambasciatori mandatigli da Firenze, IV. 16. -Indugia a rispondere all' indirizzo de' Fiorentini, ivi - Risponde agli ambasciatori mandatigli da Firense, 20. - Chiama gli Austriaci in Toscana. 66. - Annunzio del suo ritorno in Toscana, 147. - Prime accoglienae e onori, loi e seg. - Giunge a Firenze il 25 luglio, 148. - Come ricevuto, ivi - Si fa precedere da un bando di amnistra, tot. - Conferisce la insegna del Merito ai generali Austriaci, 149. - Suo viaggio a Vienna, 210. - Interpretazioni diverse di questo viaggio, (vi. - Sno indulto per le colpe di Stato, 214 .-Prende a noia i ministri, 350. -Mostra di favorire il Bo cella, rappresentatore del partito clericale nel governo, ivi. - Suo merito di non aver abolito le leggi leopoldine, 351. - Voci ch' ei rinunziasse al trono. 280. - Suo nuovo parentado col re di Napoli, 251. - Elegge i Gonfaloniers secondo il voto popolare, 281. - Sua nuova andata a Vienna, 284. - Chiama eon se il Baldasseroni, tyl. - Ricusa di ascoltare i richiami della corte inglese, 286. - Si rimette nel giudizio dell' imperatore

delle Russie, 286 — Sno decreto per toinare principe assoluto, 291. — Si lascia andate a promesse di concordato colla S. Sede, 318. — Ya a Milano a ossequara l'imperatore d'Austria, 520 e seg. — Abolice definitivamente lo Statuto, 351.

Lessers (Ferdinando de') Sua ambaseeria a Roma, IV, 50 - Commissioni datenli, ict. - Brighe de papalini parigini per non farlo riuscire, 41. - Fa far tregua a Oudinot...51 .-Informa i rettori di Parigi dello stato di Roma, 55 - Sue prime pratiche eoi Romani, 54 - Sua proposta d'accordo e in Oudinot, ivi. - Sue nuove pratiche co' Romani, 70. -Sospetto di congiura contro di lui, 71. - Si ritira alla villa Santucci, ivi. - Maggiori ostacoli incontra dalla parte di Ondinot, ivi, e seg -Suo dissenso replicato col medesimo, 74, 76. - E richiamato a Parigi, 77. - Accordiensa ch'eglieblic in Parigi, 115. - Fatto eredere matto, 116

LEUCHTEMBERG (principe di). 111, 91. LEVI. Uno de'chiedeuti in Vecesia che i ettadini s'armassero, 11, 67.

Levo (Angelo), Giustiziato, I, 273, Libertà, Com'essa dev'essere proporzionata alla stata morale e intellettuale delle nazioni, I, 321.

LIBRTTA Procuratore generale, 1, 303 e arg. Licro militare, instituito in Firenze, IV,

. 145.
LICHTENSTEIN. Comandante delle truppe

zustriache io Tosezna, IV, 285 — Sua generosita, is-i. Liero (di). Mandato a Roma per la lega,

11, 124.
Listo (colonorllo Uno del consiglio per investigare i fatti della guerra, 111.

Litta (Pompeo), Primeggia nel governo provvisorio di Milano, II, 62.— Escluso dall'amnistia, IV, 165.— Spoglia o de'suoi benii 326.— Sua morte e lodi, 146.

morte e lodi, 346.
Livernezi, Crelmon Iulta la Toseana
eontro easi collegata, 1, 371. — Gridano eontro l'incarcerazione del
Guerrazia, 372. — Manolann nuovi
ambasetadori al governo di Firenze,
II, 459. — Indicano il Guerrazia a
loro governatore, ivi e avg. — Chia-

mati dal Guerrazzi, vengono in Firenze, Itt., 335. — Indiapettizeno i Fiorentini eoi loro modi, ivit. — Odio contro di loro, ivit. — Voci di musiatii, 335. — S'attaceano co Fioreottni, ivit e arg. — Guidati dal Guardueci e Petrarchi: loro disperaione, 402.

Livorno. Commozione per festeggiare Pio IX, I, 98. - Assembramento per la Guardia Civica, 156. - Manda a Firenze una deputazione per la Guardia Civica, 161. - Ottenuta, fa gran festeggiare, 163. - Manomesso il regio commissario, 234 ---Fatto governo atraordinario, ivi. -Stor: a e condisione di questa città, 369 .- Tumulto del 6 gennato 1848, ivi. - Sı forma una commissione per esporte al principe i desiderii popolari, ivi e seg - Confusione negli eccitatori del tumulto, 370.4-Carrello sedizioso, ivi - Tumulto e confusione nella partenza de volontari per la guerra nel marao del 1848. II. 83. - Tumulto del 4 giugno in aenso piemontese, 292. - Ribellione per la cacciata del Gavaszi nel settembre 1848, 413 e seg. - Si fa un governo di cittadini, 414. --Contlitto sangpinoso fra il popolo e la milizia, 417 e aeg - Sua coodizione anarchica, 420. - Nuovi scandoli e incitamenti di discordia civile, 422. - Nuove commozioni dopo i fatti di Vienna del 6 ottobre. 481. - Barcano dopo la fuga del Granduea, III, 196 e aeg. - Ricuaa di tornare sotto il principe reatanrato, 402. - Fa un governo provvisorio, 403. - Resiste agli Austriaei, IV, 61. - E aottomessa, 65. Licorno municipio di . Chiede che la città sia tolta dallo atato d'assedio,

1V, 288. — Opposizione dei partigiani del diapotismo, ivi. Livangni (Giovanni). Uno de' compa-

Livanoni (Giovanni). Uno de' compagni del Garibaldi, IV, 157 — Fucilato, ioi.

Lembardia Ogni citth seque l'esempio milanese di cacciare gli Austriaci, II, 66. — Martori, III sl. – Sun stato nei principii del 1849, 150. — Provvetimenti di rigori militari al ricomineiare della seconda guerra 303. — ligori è lutti 368. — Governo militare, IV, 256. — Indulgensa per li stampa, \$27. — Lotti gravezze; \$25. — Sequestro de'beni de' fuorusciti, \$26. — Iofamia di quest'ordine, ivi. — Mala accoglienza fatta all'imperatore, ivi — Crudelt's sempre nuove, IV, \$39.

Lombardi. Loró superbia per a ver eacçaitas (pl. avertizei dalle citti. 13, 103.
Fanno parole quas-lo abhiasogoavano
fatti, 109 eag. — Voglono mihiai
tep-rata dalla piemontese, 140 —
Accossagia del loro estercio, no e
ag. — Mandauo oratori a Citti
di Gulio e della presa del Pacchiera,
di Gulio e della presa di Pacchiera,
255. — Non formano un esercito
baoco, 303.

LOMBAROINI. Uno del consiglio di amministrazione nella ristorazione ducale di Parma, 111, 369. Lombardo-l'eneto (regno). Giunge al

colmo la commosione publitica, II. 55. — Nuove è m'aggiori compressioni; foi è agg. — Assoggettato alla legge atataria, 56. — Si aspetta di giorno in giorno il cocasione di fare sollevazione, 57. — Non pui ai tiene alla nuova della jivolusione di Vien-

Londra. Grande esposizione, IV, 331. Longa (della) milanese. Sua intrepretes-

na. ivi.

za. IV. 110.
Losco (Giacomo). Sua perizia militare,
1, 343. — Uno de' capitani della spedizione siciliana in Calabria, II. 313.
— Sottoposto a giudizio di guerra,

314. Losso (Samuele), Stipendiato di polizia, IV, 179.

zia, IV, 179. Lonconanoi (Raffaello). Eletto mioistro dell'Interno; II, 454. - Sua quali-

LORGONABRO. Agente di polizia, IV, 179. LORINI (regio procuratore) Iosuliato dal popolo, III, 251 e aeg

Lovareata (conte). Mandato a governare Ravenan, 11, 166. – Ricusa di cottare ministro della guerra, 1429. – Governatione a Ferrara, anno vale a frenare i tumalti, 111, 21. — Governation di Ravenoa, teme di parteripare ai comità della cositiuente romanoa, 122. — Abbandona la provincia, (or.

Luca (Domenico de'). I, 273.

Luca. Da in appalto alla Toscana le
dugone, I, 103. -- Sua eostituzione,

tot. — Violasioni di questa costitusione, tor è aeg. — Agistaroin nel luglio del 1847, 117. — Furori della soldatesca, 118. — tre popolari, tor è aeg. — Cambiamenti avvenuti nel 1847, 158 e ag. — Festeggiamenti popolari, 160 — Rammèrichi per la perduta sovranità, 176. — Disordini, e come sedati, 11, 505.

LUCIANI (Luciano, fioreotino). Sua intrepidezza, II. 248.

Lucotr (conte) Ambasciadore delre di Napoli presso la S Sede, II, 15. — Maresciallo tedearo espitola a Treviso, 73. — Frastorna copertamente il fatto della lega ataliana sell'aprile 1848, 168. — Ambasciadore di Napoli a Roma, 532. — Sua partenella fuga del papa, Iur.

LUODLF (conte, fighuolo). 111, 143, -

Luisi XIV, XV e XVI, e loro regni, I, 4.

Lutin-Filirro. Vuole la pace ad ogni patto. 1, 337 esg. — Them co'principi della altre ozsioni piuticato che colla stessa sun azzione, 3.58 e asg. — Suo proposito di resistensa si moti del febirato 1545, 399. — Soverchisto dagli avvenimenti, ai diteri seg. — Co-tertto a foggire, 400, — Stina legittima la causa de' Siciliani, II, 145.

LUNATI (avvocato). Ministro in Roma dell'erario, 11, 476. — Ministro del tesoro, 529. — Si depone dal ministero della finanza, 111, 25. — Si depone dal ministero, 60.

Lunigiana Laments per easere anticipatamente ataccata dalla Tossana, I, 176 e ace. — Supplis he al Graoduca, 178. — Occasione di gara fra il governo di Toscana e di Piemonte,

II, 201. LUPATELLI (Domenico). Compagno de' Bandiera, I, 25%.

LUPEZ ANO (principe di) Mandato a Roma per la lega, II, 124. Lurzow, ambasciadore austriaco. S'ado-

O'ZOV, annascissore austraco. 3 subpera perché il papa non conceda la Guardia Civica, I, 107. — Briga per l' intervenito degli Austriaci nello Stato romano, 137. — Licenziato d'ai ministri romani, II, 182. — Parte lasciando il governo romano in grande imbarano, 16/1.

## -

MACCRI (cardinale) Sollecita le risoluzioni del conclave, 1, 31. — Sottodecano, risponde al papa in concuatorii a nome di tutto il sacro collegio, 45.

MACHIAVALLI (Niccolo). Citato, 111, 207,

MASS PA (Pietro). Uno della reggenta di Parota, 11, 71 — Uno del governo prosvisorio di Parota, 126 — Uno de'tte a Milano per proviedere alla difesa, 365 — Eletto a rappresentare il ducato di Parota nel suppo ato congresso di Bruselles, 111, 153. — Ambiascatore in Tos ana, 150.

— Amhasc atore in Tos-ana, 180.

Marrai (generale) Uno del consiglio
militare per condannare il Ramorino,
19, 69.

MAGAYUY. Sua savierzi, I, 112
Maggio (giorno 15) Cagione di turbolenze in tutta Europa, 11, 215
Magnini (Cesare :: Confinato, IV, 323

MANARD: (capitano) Uno del consiglio di ilifesa di Venezia, 111, 51. Maio (de). Chiama a consulta i genera-

Mato (de). Chrama a consulta i generali , 1, 332. — Poliziotto remosso, 818.

Mainti giovinetto, ferito, 1, 265.

Maya Francesco) Sue niservazioni in
Consiglio, intorno alla Costituente
romana, 111, 69, 70 Preside a Ferrara, fugge i pericoli, 226 e seg.

MALENCHIM (Vincenzo) Uno della Commissione livornese del 6 genosio 4848, 1, 370 — Suo valore, 41, 249. — Uno del gorerno provvisorio di Livorno, 414. — Ambasciadore al governo de Frienze, 415.

Malairsi (Giuseppe) Presidente del governo provvisorio, II. 74. — Proteata contro la rioccupazione del ducato di Parma, 383.

Marvica (Ferdinando). Sua vita, 11, 429 — Promove idee repubblicane in Sicilia, 101. — Suoi secitamenti turbolenti, 320, 326. — Eletto commissario di bunngoverno, 111, 420.

MANSEI. Ministro della pubblica istruzione, 111, 333

MAMIANI (Terenzio) Raccomanda dall'esiglio moderazione, 1, 12 — Torna in Italia, 135. — Bene accolto in Roma, hri. — Propone consigli di temperamento in Roma dopo l'en-

ciclica del 29 aprile \$848, II, 471 - Accettato da Pio 1X di mala voglia ministro nel commovimento del 29 aprile 1348, 11, 173. - Rieusa .. al primo invito, ioi. - Propone temperamenti per conservare il vecchio ministero, 173 - Nuovamenteinvitato dal papa, accetta di formare un nuovo ministero', ici. - Persuada Pio IX a eleggere un laico per ministro degli affari esteri, 176 .-Prende la direzione delle cose interne, ivi .- Chiamato poeta speculativo, 184. - Ministro itell' interno in Roma, insiste per la lega italiana alla Corte di Pirmonte, 193 .- Scrive al Bozzelli a Napoli, 239. - Distende il discorso papale nella convocazione del Parlamento romano, 277. - Cerca di m-ttere il papa fra le sfere celesti, Ioi.— E preso in grande odio dai preti, 278 — Suo lamentoso discorso al Parlamento, 285. — Discolpa se e i suoi col-leghi in Parlamento, 351 — Sue gravi parole, 352 - Accetta di riordinare il ministero, tvi - Nuovamente e definitivamente lascia il goseino. 3.14 - Va alla società nazionale di Torino, 440: - Ministro degli affarı esteri, 529 - Accetta di cotrare nel ministero romano dopo 4 la fuga del papa, 111, 4. - Protesta s nume del governo romano, contro la spedizione dei francesi a Civitavecchia, 11. - Scrive parole di amicizia a Bastide, 12. - Avverso alla costituente di natura repubblicana, 13. - Sua proposta di costituente italiana, 15 e seg. - Raccoglie in se la somma del governo. 111, 25. - Manda oratori all'estero, 26 e seg. - Cerca rintuzzare il grido di rivoluzione, 57. - Si ritira dal ministero , 60, 68. - Prenicde un ritrovo di moderati in Roma prima di proclamar la repubblica, 161. - Sua orazione per rattenere dal proclamare la repubblica, 163 e seg - Riounnia ail'ufficio di deputato all'assembles contituente romana, 206 - Come rispondesse al rappresentante francese che lo esortava a indurre i Romani a ripigliare pacificamente il Governo del papa, 313 e seg. - Messo in un masse col Marzini, IV, 252.

MANNA (Giovanni). Ministro in Napoli dell'Erario, II, 228. — Mandato dal re agli aduoati in Monte Oliveto, ivi. — Carcerato, IV, 228.

Masasa (Luciano). Sue prodeste sella rivolunou milanes, II, 6.5. — Artiva in Roma coi suoi letrasgletti, IV, 24. — Lode del medestmo, ivi. — Suo valore, I 28. — Persuade il Garnhalda a turnare a combattere, 129. — Sue prodesse nella difesa di villa Spada, 131. — Cade moto, ivi. — Sue esequie, 133. — Massess, venestimo, compagno de Ban-Massess, venestimo, compagno de Ban-

diera, t, 283.

Manaman (Giorgio), Mandato a comprimere la sollevazione di Portoferrio, II, 505. — Fatto ministro della guera, III, 379. — Cerca inutilmente di eccitare l'ardore militare per la difesa de confini, 379. —
Passa in rassegna le squaire de' Livoresi, 283. — Offre guardha al

Gnerrassi, 394.
MANGIAGALLI (tenente). Sua prodessa, tv. 109.

Manoini (D. A). Uno del governo provvisurio di Livorno. II, 414 Manifesto de' triumviri toscani all' Eu-

Topa, till, 260 e seg. Mante (Daniele) Sua protesta, I , 25%. - Imprigionato, tvi - Uno de'chiedente che in Venezia s'armassero i cittadini, II, 67. - Scarcerato e portato in trionfo, ivi. - Tratto a capitanare la rivoluzione, 69. -Proclama la repubblica di San Marco, 71. - Suz ambizione, ivi. -Capo del governo temporaneo, 72. - Manca di pratica negli affari, 112. - Ricusa la interposizione del papa per indurre i Veneziani a unitsi col Premonte, 306. - Mostra di poco curarsi del voto interno, ivi. - Suo discorso al Consiglio, 307. - 1:alunniato , 308. - Mostra di cedere a quelli che volevano l'unione monarchica col Piemonte, 309. - Rieusa di rimaner capo del governo, ivi - Suo contegno nella rimutazione dello Stato veneziano da regio in repubblicano nell'agosto, 48, 388 e seg. - Sua dittatura, 389 e seg - Suoi giusti rigori contro ai perturbatori d'ogni specie. 390. - Lode che ne ebbe, ivi - Uno del trinmvirato veneziano, 391. - Sua arbitra-

ria potenza, ivi. - Sua diceria in Parlamento rinnovato, III, 152. - Suo discorso per sedare i tumulti. 285. -Nuovamente capo del governo veneto e ministro degli affari esteri. ivi. - Favorusce il partito desideroso della rinnovazione della guerra, 288. - Ordina che niuno possa avanzare nella milizia se non per merito, 296. - Convoca il Parlapiento all'annunzio del ricominciamento della guerra, 305. - Suoi infuocati discorsi, 306. - Riceve nuovamente la dittatura, 341. -Risponde all'editto di Radetzky, IV, bb - Sua lettera ai rettori d' Inghilterra e di Francia, 57 e seg. -Serive a Lacour, 88. - Aduna il Parlamento, 96 - Gli è conferitu dal Parlamento poteri di trattare col ministro austriaco, ivi. -Svergogna i tumnituanti, 188. -Reprinte la sedizione della milizia cittadina, 191 - Suo timure di perdere la popolarita, 196. - Si risolve a rappiccare i trattati d'ac-cordo coll'Austria, i.i. — Sollecito a frenare i tumulti, 197. - Sue parole al popolo, ivi. - Creato dittatore assolute per provvedere agli estremi pericoli della patria, 191. - Rimette nel Municipio la esecuzione di capitolare col nemico, 198. - Nuovamente piesce a frenare moti sediziosi, 199 e seg -Si depone dal potere, 200. - Parte da Venezia per l'esilio, 201. MANIN (Teresa). Sua carità nel curare i

feriti, III, 91.

Mano morta, 111, 230.
Manucci, Riichele). Preside di Civitavecchia, IV, 5. — Riceve gl'invisti di Oudroot, ivi. — Domanda a Roma istrassoni, ivi. — Suoi provedimenti per impedire lo sharco de' Francesi, 6. — Sutrogato al Bucciosanti nel governu di Civitavecchia, 111, 273.

MONTANELLI. Seconda il Mazzini nel proclamare la congionzione di Toscana con Roma, III. 235. — Non va d'accurdo col Guerrazzi. 237. — Si fa capo del a parte democratica prù estrena, Ivi.

MANTERI (Vincenzo). Uno del Consiglio per riordinare la milizia esttadina, 111, 210. Mantova, rimessa sotto il giogo austriaco. 11. 11-a e seg. — Sua descrizione, 335 e seg. — Impresa infelice contro questa fortessa, 3-6. — Caso atroce d'una moglie che accusa il marto, 14., 251.

MANTRUPPAL. Sua parte nella quistione fra la Prussia e l'Austria, IV, 331 e seg.

Manzons, (siciliano), 1 319.

Maxzoni, governatore a Ravenna, non vale a frenare i tomolti, III, 21. — Governatore di Perrazi teme di parteripare ai comusu della Costituente romana, 1/22 — Abbandona la provimeia, ivi — Ministro di Finanza, rimandato a Londra e perche, 413 e seg.

Manzoni da Lugo, ministro dell'erario, III. 268. — Sua natura, ivi. Manano (Ruggiero) Accusatore e spia,

Marche, brigantaggio, 111. 377 e seg. — Sottomesse ili nuovo al guverno del

papa, IV. 176
MARCHESE, padre domenicano, suo sfrat-

to da Firenze, IV, 322.

MARGIERTY (Giovano), Fallo consultore in luogo del Silvani, 1, 2:7 —

Ministro degli atlari esteri a Rumai, II, 176. — Impotente a far nulla, 177. — Chiamilo poeta areadreo, 186. — Insiste per la lega

italiana', 195. — Sua morte e lode, tv, 318. Manco (David) Uno del governo provvisorio di Genova, III, 37.

Maremma, terremoto, I, 94. — Timori di ressione, III, 212

Mani Luigi). Parla al popolo romano nel marzo 48, 11, 77. Mani (Girolamo). Si mette a prezzo la sua testa, 1, 303.

MARI (Vincenzio). Si mette a prezzo la aua testa, I, 303. MARI (Adriano). Difensore del Guerraz-

zi, IV, 3.55.

MARESCOTTI (colonnello), Unu degli oratori del mnoicipio bulogoese per

capitolare, IV, 59.

Mapli Austraci e difesa dai nostri, 391. — Ssalita dagli Austraci e difesa dai nostri, 391. — Sua postura, IV, 80. — Fortificat dal Pepe, ivi e seg. — Sua resisteoza al compeggiamento austraco, 81 — Assalto ferocissimu, 32 e seg.

MARGUERITA Solato, (Della), ministro degli all'ari esteri m Piemonte, 197. — Suoi costumi e parteggianento per la tirzanoide secolare e elericale, sive eseg. — Sua gara col Villamarina, 203. — Sostiene la parte della resistenza alle riforme, 203. — Remosso dal ministero, 217. — Mi-

nistro di grazia e giustizia 111, 343, Manonentra (Luciano). Comprato fa dichiarazione falsa a carico degli accusati di Stato in Napoli, IV, 230.

Mania Luisa duchessa di Parma, fugge a Piacenza, I, 112. — Torna a Parma cogli Austrisci, ivi. — Parte per la Germania nel gingno del 1847, 115. — Torna in Parma, 258. — Impedita a fare alcun bene, ivi. — Sira vita e costumi, ivi.

Mariani (Paolo) Compagno de Bandiera 1, 283.

Maniasi (Livio). Ministro dell'erario, III. 60, — Sua natura, 61. — Pretende riformare l'erario romano, 128. — Uno della Giuota per rivendicare le ragioni de privata, IV, 55. — Eletto uno del comitno esecutivo in Roma, 132.

Marineria, tardi e mal provveduta in Venezia, IV. 98.

Marini (Monsignore). Governatore di Roma Suu costunie, 1, 59. Marini (cardioale). Legato di Porli, mandatu al campo ili Welden, II.

373. Marini (sergente). Messo a morte, 1,

196.

Marinovica. Dalmato, fatto a brani dal popolo veneziano, 68 e seg.

MARMOCCHI Segue il Montanelli a Siena, III., 152. — Ministro dell' interno, 195 — Sna natura, svi e seg. — Sna dappocaggine nella notte dall' 11 al 12 aprile, 588.

Maxion's (generale Alexandro La), Si fo notre nella enjugnazione della tra di Gotto, 11, 196 e sig. — Ricere ordini di essere apparechia to ad entrare in Toscana, 111, 234. — Ordini che ricere per imperio del l'ingreso degli Austriaci in Toscana, 257. — Pa attrierarea dell' considerato della considera i Parina colla sua Egginne, 318. — Suo valore a Mortara, 236. — Suo inclinime congglossissima prova di cissisma e congglossissima prova di ripigliare Mottara, III., 327 e seg.

— Ripara a Castel d'Agogna, 325.

— Comincia la ritirata dopo la lustaglia della Ricocca, 333.

— Onose che si fece, 333.

— Mandato con poteri atraordinari a comprimera la ribellione di Genova, 349.

— Condoce a Genova la sua legione, 370.

— Doma colle armi la ribellione, ivi.

— Masume il governo, ivi. — Rigori ustiti, ivi.

Mansona (Della) Alberto. Mandato da Carlo Alberto a Venesiani per organizzare il loro esercito, II, 112. — Comanda corpi fraochi nel Friuli nell' sprile 48, 155. — Diagustato delle cose di Venezia, 387. — Parte da Venezia, 470.

MARNOBA (La) Alfonso. Mandato in Francia a chiedere no generale, 111, 33. — Sostituto al general Dabormida oel ministero della guerra. 101. — Eletto ministro della guerra, 17, 239.

MARMORA(La) colonuello. Mandato a Radetzky per impetrare un armistizio, 11, 317.

MARONGELLI. Coodinnato allo Spielberg, 1, 247.

MAROTT (Antonio). Accusa suo zio, IV, 179.

MARSHALL Fiaminingo. Uomo dabbene, 1, 113. — Lascia il governo di Parma per disperazione, ivi.

MARS: Li. Uno degli oratori del municipio hologoese per capitolare, IV, 59. MARTELLI (Giuseppe). Architetto. Uno del municipio il 12 aprile 48, III.

389. — Mandato ambasciatore all'assemblea Toscana, 393. MARTINEZ DALLA ROSA Ambasciadore.

Sua gara oel profferire aiuti si papa, 111, 148. Martini. Comandaote della marineria,

MARTINI. Comandaote della marineria, II, 68. — Abbandona l'arsenale, 69. — È fatto prigioce, ivi. MARTINI (Giulio). Inviato tincano al

campo di Carlo Alberto, II, 119. — Designato a rappresentare la Toscana nel supposto coogresso di Bruxelles, III, 153.

Mantini (Enrico). Commissario de' Milaoesi 11, 190.

Martin (Vincenso). Come mioistro interino dell'eratio, riferisce il deficit di 5 milioni, 111, 300.

Mantini (conte). Mandato dalla corte Piemootese ambasciadore al papa a Gatta, III, 65.— Instrution ricevue, he is esg. — Trova difficultà in Gatta per essere accettato ministro di Carlo Alberto, 140.— Sun colloquio col cardinale Autonelli, 141.— Col pana, hel.— Guardato in caguesco a Gatta, 143.— Cerca di inteodersi col ministro frascese, hel.

— Accolto finalmente come ambasciadore Sardo in corte di Gesta, 145.

- Sua contentezza, ivi. Manzano (Sau). Mioistro degli affari estri

in Piemonte, 1, 354.

MARZUCCHI (Celso). Ministro di Grazia
e Giustizia, 11, 408.

MASA (La), 1, 318 — S'aceampa al ...

convento del Salvatore, II, 450. — Fugge e produce lo scompiglio negli altri, 451. — Suo ritrovo in Roma per far prociamare la repubblica, III, 161.

Mass Colonnello, IV, 29.

Massa e Carrara, si sollevano cel marzo del 1848, 11, 84. — Si danno

alla Toscana, ivi e seg.

Masswa, graduato, morto da prode, IV,

MASTACCHI. Uno della commissione livornese dal 6 genozio 1848, I., 370.

MASTAI (Luigi). S' oppone alla pubblieazione degli atti della Consulta Romaoa, I, 228. MASTAI. Pamiglia perseguitata, III, 416.

MAST 11 FERRETT1 (Giovao Maria). Vedi Pio IX. MASTA1 (Giuseppe). Costretto a vivere

oascosto, III, 416.

Mastat (Guetano). Ripara a Macerata,
III, 416 e seg

Mastai, moglieitel conte Gabrielle, fugge a Jesi, 111, 316. Mastai (conte). Sua parte nella fuga

del papa da Ronia , II , 536, Massansi, Mousignore Nunzio Apostolico, adopera per teoer fermo il Granduca oella risoluzione di andare a Gaeta, III . 241.

Matricu. Eletto ministro dell'Interno in Piemonte, IV, 238. — Rinunzia subito a detta carica, 239.

MATTEI (cardioale). Uno della coogregazione governativa, 1, 39.

MATTEI (giudice), licenaiato, IV, 232.

MATTEIS (de') Niccolo, Intendente di Co-

senza, efferatissimo, 1, 272.

MATTEUCC: (Carlo: Mette in opera il telegrafo in Toscana, 1, 106. — Commessatio presso la squadra di Pietra Santa, It, 84. — Persuade i Massesi e Carraresi a darsi al Gianilura di Toscana, fri e seg.

MATTIA de') Donato. Morto come ribelle, 1, 273.

MATTIA (de') Emilio Ucciso, 1, 273.

Matermonio civile. Legge proposta nel parlamento Piemontose, IV. 342. — Approvata dall'assemilea dei deputati, 343 — Furiosi lamenti de'chetici, 1971. — Difesa dai costitusionali fri — Rufutata dal Srnato, 345.

MATTOLI SUTTOLIGATO IL Zarodoninel govertor della province a accontact, in 1, 122, — Sua lungtafa, pri. — Perai del de il Auconi, ani indiferenti and di lumotatri, not. — Peraidente chianata o a Roma, 415. — Rimenso al governo d'Ancona, not. — Fi simpregionner i trattelli Angiologica e il surpris del papa, 417. — Praide di d'Ancona, prin dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale della propia dell'assedio, 117. 72 e agg. — Peraidente chiale chiale

Matinizio (Toscano) Adoperato dai Gesuiti, I. 109.

MAURO (Domenico), imprigionato, I,

MAZZANI. Suo infiammalissimo discorso nel parlamento romano al ricominciare della guerra italiana, III, 309. MAZZANAZLI (Angelo) Morto comoribelle. 1, 273.

MAZZANOSA (Antonio). Scrive al Duca di Lucca per esortarlo a rendere la costituaione, I, 158 e seg — Rifiuta di aver parte nel governo Granducale, 176.

MAZZai (Iacopo). Ministro di Grazia e Giustizia e del Culto, II, 507. — Ministro degli affari ecclesiastici, IV, 67. — Si depone dal ministero, 283.

Mazzins (Ginseppe) Srive al papa, I, 385.—Invoca a Parigli sprotesione della republikea francese appena quetas proclamats, II, 186.—Ritorna in Itala. An.—Protesta in principio Alberto, etc.—Sua finitala di repubblira unita, 187.—Sua lettera ai litraciana, 191.—Capa degla averaaziri alla congiunavoir della Lombardia col Piermotte util a grid del 48, ivi. - Dichiara non legittimo l'atto di congiungersi per aottoscrisione, 193 e seg - Mostra rallegrarsi della vittoria di Carlo Alberto, 255 e seg. - Sua lettera a G. Bastide , per diatogliere i soccorsi francesi invocati da Carlo Alberto, 361 e seg. - Suoi incitamente ai Romani, III, 55. -Dichiarato cittadino romano, 178 .--Giunge a Livorno, 197. - Festeggiato, wi. - Suo discorso al popole, ivi. - Sur pratiche perche la Toscana proclamasse l'unione colla repubblica Romana. 209. - Sue istanze per indurre il governo toscano a proclam re la congiunzione con Roma, 255 e seg - Si urta col Guerrarai. 236. - Scrive all' as emblea romana che lo dichiaro cittadino di Roma, 257. - Insiste per l'unione di Toscana con Roma, 259 - Suo colloquio col marchese Gino Capponi, 261 e seg - Parte per Roma, 262. - Qual parte avesse nella introduzione della repubblica in Roma; 264. - Accoglienza fattagli nell'assemblea 265, - Suo discorso, ivi e seg. - Come i suoi concetti si riscon trassero con quello del Gioberti, 266 e seg. - Parla delle disposizioni della Toscana di congiungersi con Roma, 269 - Suo livore verso il Calandrelli, 295. - Uno del triunvirato dittatorio in Roma, 350. - Dichiara il tradimento regio, 351 - Fa giurare nel parlamento romano il sostegno della repubblica per la nuova della ristorazione di Toscana, 405. - Com' ei intendesse di reprimere i delitti, 415. - Finge di fidarii de' Francesi spediti a Roma, IV, 4. --Chiede agl' inviati francesi la causa del lora intervento a Roma, 8. -Risposte ambigue di questi, ivi e seg. - Replica dell'altro, 9 e seg. -Persiste nel suo pensiero ili resistere ai Francesi, 13 - Stimato la mente della repubblica romana, 23. - Ritiene il Garibaldi dal seguitare i Francesi che si ritirano, e perche, 30 e seg - Mostra dispiacere degli abusi nelle requisizioni, 42. - Suo infuocatusimo bando per guerreggiare i Napoletani, 46 e seg. -Sua lettera a Lesseps in nome del triumvirato romano, 55 e seg. - Sospettato promotore d' uno scisma religiono, 72. — Sua risponta al signe de Correlles, 116 e seg — Sua outnazione di continuario Hersistenza in Roma, 174. — Sua lettera al colonnello Manara, (vit. — Suo lando misto, ivi e seg — Si depone dal governo, 132. — Sua attrana proposata di fat viaggine i l'assembles romana, 135. — Russam en Roma al 135. — Russam en Roma al 136. — Russam en Russam

MAZZOLA (Tommaso). Compagno de' Bandiera, 1, 253.

MAZZONI, giovane calabrese giustiaiato, I. 30-5.

MAZONI (Giuseppe). Ministro di Grazia e gustazia, II, 485. — Designato dal popolo per uno del governo provisorio, III, 188, 190. — Tace nella quistione di congiungere o no la Toacana con Roma, 235. — Perché disposto a secondare i girdatori dell'unione di Toscana con Roma, 283.

Mazziniani, cominciano a iotorbidare, togliendo fama a Carlo Alberto e gridando la guerra popolare, II, 197. — Eccitano sediziosi tumulti nella Valtallina 3301 e esc.

Valtellina, 350 e seg.

Medaglie ai promotori della ristorazione
eranducale, 17, 215.

Mediazione straniera nella quistione siciliana, II, 19. — Inglese e francesses e francesses dopo gl' infortumi di Custosa, 363. — Niove proposte di secomodamento fatteall' Austria, ivi — Francese e Inglese nel trattare vanamente la pace d' Italia, 475. — Inglese e Francese, dà unateria di contesa e elamorte nel parlamento Sardo, III, 32.

Medici. Suo valore, IV, 128 Medico (Del) Delegato di Massa, III, 251. Mediani, colonnello toscano, II, 108. Mattoni (Macedonio). Professore in Napoli, casso, IV, 229.

MELANA (colonnello), chiamato dal preaide di Civitavecchia, IV, 6. — Suo valore, 125.

Malara (coorte) Imprigionata, IV, 8.

Malara (coorte) Uno del governo provvisorio di Livorno, II, 414.

MENANDI sergente;.Condannato a morte, I, 196. MENGALDO, Uno de' chiedenti in Vene-

nia che i cistadini s'armassero, II, 67,

Мимотті (Ciro)., Tradito e giustiziato , I, 262.

Munico (professore), designato a formare nuovo ministero, 11, 378. — Miniatro dell' istruzione pubblica, 399.

Mezzine, şi more alla vittoria di Pulermo congiung la suat, 1337 e srg. — Restitutto il porto franco, li 1337 e srg. — Continua ad essertavagiati dalle artigherie della Cuttadella, 444. — Tregaa fatta, foi. — Postura di Messina, 445. — Eroica persevernua ud so tenerie i patinenti della guerra, si e seg. — Deboli sparaccchi d'importente rusitana, 416 esg. — Mean Ferro a Ghosco, 152 e sg. — Memistitio. 521 o., 152 e sg. — Armistitio. 521 o., 152 e sg. — Armistitio. 521 o., 152 e sg. — Ar-

Meesina (cittadella di). Seguita a travagliare la città, 11, 20. — Seguita a gittar bombe contro la città, 130. un inferno per i martori de' condannati, 1V, 307.

Messinesi, si sollevano vedendo insorgere le Calabrie, 1, 300 — Resistono eroicamente ai-soldati napoletani, II, 450.

Mestre, assalto, 111, 86. — Battaglia sanguinosa, 87. — Preso dai nostri, 88. — Ripreso dagli Austriaci, 89.

- Loro crudeltà , ivi. METTERNICH (principe di). Accusato di romovere turbolenze in Italia, 1, 95. Concetto ch'egli aveva delle rivoluzioni, tvt. - Fino dal 1847 cerca che il papa chiegga aiuto all' Austria, 136 — Risponde ai richiami della corte pontificia per l'occupazione di Ferrara, 140 e seg. - Sua lettera al maresciallo Radetzky, 240. - Svillaneggia l'Italia, 211. - Serive dolendosi a Lord Palmerston, 242. --Torna a fare risentimenti colla corte Inglese. 355e seg. - Sue inteozioni di eonginngere colle querele diplomatiche la violenza delle armi, 356 - Costretto a fuggire, II, 54. -Bruciato in effigie in Italia, 125. Mercatura, disposta ad aiutare il prin-

Mercatura, disposta ad aiutare il principato restaurato in Toscana, III, 403. Mencian. Mandato a Carlo Alberto per

ritenerlo dal riomovare la guerra 111. 290 — Va a Roma per consigliare una pac-fica ristorazione, 313.— Nuovamente mandato a Roma a consigliare il richiamo del papa con costiruzione, 360. — Promette appoggi dalla Francia, ier — Pare che oper in senso inposto al pastito clericale, 361. — Mandato di nuovo a Roma a consigliare i moderati a rovesciare la remubblica, 307.

MEROLA (generale) , 1 , 332. MEREL (monsignore) Uno del consiglio

per riordinate to Stato Romaco, 1, 396. — Uno degli anibasciadori mandati al papa. 111, 10 Maucat Uno della giinta per rivendicare

le ragioni de privati, IV, 45.

Mazzacero Seguita il Pepe oltre Po, II, 241. — Valente ufficiale napoletann. 271. — Uno del consiglio di difesa a Venesia. III, 31. — Chiamato in Roma, 31. — Consandante delle hatterie nell'assedio di Marghera. IV., 32. — Suo mento, ivi. — Anuto di Elloa, 39.

MEZZOTANTI (cardinale). Mirabile per la cognizione delle lingue, 1, 39). — Ministro dell' istrucione pubblica, jor —Confermato immistro dell'istruzione pubblica, 308.

Micana (cardinale) Parole attribuitegli, 1, 31. — Meningna che favorisse la

elezione del Miniar, 34. MtcAti Lingi) Si mette a prezzo la sua testa, 1, 303.

Micucci (Vincenzo). 1, 127 e seg Mizula (monsignore) Sospettatudemac-

chinazione, III 274.

Mirros Arvori (formicito polacco), Capitaoa l'esercito sicoliano, III, 367.

— Attace i regii a Scaletta, ivi. —
Rimono forto, 368. — Più cortognio

Rimane f. 110, 368. — Più coraggioso che esperio cajntano. 1vi. Miotio (sergente). Giustiziato, I. 196. Milano. Primi segni di commuzione pe

funeralı del Confalonieri, 1, 248. -Falsi rumori di carestia, firi. - Pruibito il festeggiare per Pio 1X, ivi .--Si fa uso della forza. 219. - Accordo di non fumare, 2.14. - Conflitto fia sol·lati e cittadini, ivi. - Crudelta inaudite, 255. - Si prumettono dai rettori austriaci concessioni, 11, 57. - Domande del popolo, 58. - Comincia la sollevazione, ivi-- Cresce, 59. - Il municipio si costituisce in governo provvisorio, ivi - Si combatte ferocemente nelle strade e dalle case, 59 e seg - La sullevazione diviene generale, 61 .-Prove di erosano, net. - Prave d'ingegno, 62. - 1l popolo acquista varı lunghı della città , 82 - Si volge alle porte, for e seg - Espuguerione di porta Tosa, 64 - Gli Austriaci dopo cinque giornate di combattimento l'abbandonano, 65. Provvedimenti del nuovo governo, ivi e seg. - Profusione di decreti e di ordini, 66, - Si notifica di rimettere a guerra finita il deliberare la forma del governo. n'i - Tumulti eccitati dai mazziniani nel maggio del 1848 per guastare la congiunzione della Lombardia al Piemonte, 198. - Stato di questa città al sopraggiungere dell' esercito piemoutese dot-o lo infortunio di Custosa, 364 e seg. - Ultimi fatti lacrimevoli, 366 e seg - Combattimento fuori delle mura fra Austriaci e Piemontesi, 367 - Rabbie civili dentro, ivi e seg. - Capitolazione, 369 e seg. -Vi toroano gli Austriaci, 371.-Mestizia e desolazione pubblica, ivi. --Cru lelta ioaudite, IV, 175 e seg -Mala aceoglienza all'imperatore, 326.

Maton governo provincia di, Detreta il da 3 aprile 1838 di chomate la nasione ad eleggere la forma del governo, II, 1838 — Obdegga fra 491 — Invita il popolo lombardo a dechiarari per sucersiscore se volesa on congungeris col Permontecia o mo congungeris col Permonteda en la companio della disconsidada da en margio 1838, 260 — Suo avalimento, 302. — Difficoltà a ercarne uno mono-, dinpola congunta, 5014. Combarthe ed Permonte, 5014.

MILANO (colonn-llo) Uno del consiglio di difesa di Venesia, III, 81.

Miliala toscana. Riordinamento a disciplinarla trascurato io Toscana, 1, 215, 236. — Si ammotina in fortessa, 111, 201 e seg. — Sciolta la maggior parte, 1V, 215.

Miliain civile forentina. Sua petizione di esvere riordinata, IV, 65. - Tranello teso alla medesima, Ivi.

Militia civile. Sua cattiva ordinazione in Napoli e altrove. 11, 227 e seg. Militia della Repubblica Romana, 1V, 28 e seg.

Militue napoletane. Giurano la Costiluzione, I, 386. Milizie volontarie e assoldate. Vedi i

nomi de' paesi diversi. Miller da Forli. Compagno de' Bandiera, 1, 283.

Milono (Antonio). Si mette a prezzo la sua testa, 1, 30-5.

Minarui Spia pontificia, I, 126. —
Orditore di malvage opere. ivi. —
Imprigionato, 130. — Salvato in
earcere, 111, 277.

Minanya (conte della). Segretario della legazione Sarda, 111, 142. Minguntti (Giovanni) Segretario del

Governo provvisorio, 11,75. — Protesta contro la rioccupazione del ducato di Parma, 383.

MINGHETTI (Mareo). Ministro de' lavori

pubblici, J. 408. — Uno del Consiglio per la riforma della tesoreria romana, II, 512. — Chiamato dal Papa per fare nuovo mioistero dopo la morte del Rossi, 523. — Non riesce nella commissione, 524. — Chiede un giodiaio sull'assassimio del Rosai, 533. — Si parte da Roma, ivi.

Ministeri. Ministero di Grazia e Giustizia introdotto in Toscana nel 1847, 1, 157.—Guerra fatta ad essi, II, 275. — Cause di detta guerra,

Ministero democratico. Cominciato a mettersi in voga, II, 479. — In Piemonte, III, 47 e aeg. Ministero piemontese. Si rinnuova. II.

46. - In balia de gridatori della guerra, III, 298.

Misto. Suo viaggio in Italia e istruzioni avute dalla Corte Britanna, I, 150 e seg. - Gindraio eh' ei fa di Roma nell'entrare del 1848, 387. - Impegna il conte Ludolf per indurre il re di-Napoli ad ascoltare le prime domande de'Siciliani, 11, 14 .-- Cerea che Papa Pio IX adoperi la sua antorità coi Siciliani perche accettino la Costituzione promulgata a Napoli, 15. - Eletto dal re di Napoli per mediatore nella quistione Sici-liana, ivi. -- Condizioni che riceve dal governo napoletano per trattare co Sieiliani, 16. - Le comunica a Palermo, 17 e aeg. - Si fa malle-vadore di ottenere l'assenso del ra di Napoli alle condizioni esorbitanti del comitato di Palermo, 44. - Dubbio ch' ei giocasse Napoletani e Siciliani, tel. - Rinunaia ad ogni medissione fra il re di Napoli e i Sieiliani, 46.

MISTRALI. Fatto ministro, serve alla riatorazione parmense, I, 112. — Sua ambizione, ivi. — Sua gran potenaa, 113.

aa, 113. Mitts (generale austriaco). Sua fraude, III, 87.

Monas A (duca di). Comincia a impadronirsi della Lunigiana, 1, 180. — Abhandonato nel marro del 1848 dai soldati austriaci, 11, 73. — Concede tutto al popolo, ivi. — Instituisce una reggenas, ivi. — Se ne lugge a Mantora, 74. — Divenuto migliore dopo il ritorno, 19, 176. — Vedi PanArcesco IV e Fanaresco V.

Modena. Crudelta per le cose del 31, 1 262. - Si spera miglior regno dal successore di Franceaco IV, 262 .-Si festeggia per Pio tX, 263. - Furori del governo per detti festeggiamenti, ivi. - Restriaioni da una parte, e segni di commozione dall'altra, 264. - Il dura chiama a suo presidio gli Austriaci, 265. - Cresce la commozione e la compressione, 11, 56. - Si rifiuta la reggenza instituita dal duca, 74. - Si crea un Governo temporaneo, ivi .- Rioecupata dagli Austriaci, 383. - Bestorazione ducale fatta colle armi degli Austriaci III, 369. - Stato meno reo che altrove, IV, 176. Moderati Interpretano benignamente le

dichiarazioni del papa, I, 78 e seg. - Cominciano in Toscana a gareggiarsi, 375. - Loro poco accorgimento nello apingere Pio IX a partecipare la guerra contro l'Austria nell'aprile del 1848, 11, 163 e seg. - Cercano in vano d'indurre il Papa a rimediare con qualche atto agli effetti prodotti dall'enciclica del 29 aprile, 172. - Si adoperano più e meglio che possono i cattivi effetti dell'enciclica papale del 29 aprile, 180 e seg. - Loro natura e intendimenti, 295 e seg - Loro opera, 296 e seg. - Loro ripngnanaa a unirsi nel governo coi popolari, 483. Si rafforzano in Bologna alla presensa del Zucchi, III, 21. - Cercano spicear Bologna da Roma, 22. -Loro lamenti contro ai democratici, 46. - Loro pratiche inntili presse la corte di Gaeta, 52. - Loro brighe per distaccare da Roma la Romagne a le Marche, 56 - Loro prova andata male di rivoltar Roma e rimettere il Papa 62. - Lorn contegno ne' comizi per la Costituente dello Stato romano, 123. - Brigano per rendere il trono di Toscana a Leonoldo II, 233 c seg. - Spargono il bando di De Lauger per rimettere il Granduca, 235. - Serivono al principe e al De Langer, 247 - Desiderano l' intervento austriaco pouttosto che vedere il governo democratico, 256. - Divulgano eto che puo tornare in discredito della Repubblica Romana, 270. - Promnovono schiamassi popolari in Genova, 289 - Consigliati

dal Mercrer a fare un movimento costituarooale in Roma non hanno coraggio, 360. - Si uniscono coi tiranneschi per fare la ristorazione Grandweale in Toscana, 376. - Conducono molto innanzi, non volendo, la reasione in Toscana, IV, 17. -Faono guerra ai democratici, già caduti, 18 e seg. - Loro allegrezza per la risposta del Granduca as Fiorentini, 20 - Loro ecclissamento, 28. - Cercano di discreditare la vittoria dei repubblicani di Roma riportata sopra i Francesi, 35 e seg. - Loro doglianze per rigori de' Francesi in Roma, 145. - Acensano i democratici della finzione delle loro lodi a Larlo Alberto dopo morto, 171 e seg. - Piemontesi, proverbiati pel discorso del re agli elettori, 243. -Loro grida e ceosure in Toscana, 277 e seg. - Loro dimostrazioni di costituzionalità e nazionalità. 281 a seg. - Loro apparente riconciliasione coi democratici e perche, 282. - Loro inutile protesta pel trattato coll' Austria pel mantenimeuto delle truppe in Toscana, 284. - Loro raccoasamenti nella Accademia de'Georgofili, 317. - Mettono in cielo tutte le cose fatte in Piemonte, 328 e seg.

goth, 311. — Meltono in cielo tutte le cose fatte in Piemonte, 328 e seg. Moderazione. Come con questa ricsci in principio a rendere concorde l'Italia 1, 244.

Motikan (generale). Mandato ad occupara Alliano a Tivoli, IV, 139.

MOLLARD, uno del consiglio per investigare i fatti della guerra, III, 348. Monarchici. Si accostano col Guerfazzi, III, 380. — Si acusano di alcune lettare ad essi dirette, 381. — Assoluti promovono la sollevazione della campagna, 382. — Pigliano coraggio a fire la ristorazione, 387. — In dia opra, IV, 250. — Loto divisione, ivi. — Monarchici in Italia e loreo opera, 281.

Monaco di l'iemonte. Si commove anch'esso uel febbraio del 1818, I, 366. — Ottiene anch'esso la costituzione, isrl. Mospanni. Sua intrepidenza eroica, IV,

MONTRINI. Sua intrepidenza eroica, IV. 109. Monico, patriarca di Venezia, I, 171.

Monitorio del papa contro la costituente romana, 111, 101. — Effetti di questo monitorio, 103 e seg. Monneale. Vomita sangue in tribunale,

Monneaue. Vomita sangue in tribunale, 1V, 307. Montanara e Curtatone. Fatto d'armi

toscano, II, 247 e seg. Montanani (Antonio) Ministro del commercio, II, 433.

MORTARARI (G. G). Prof. pugnalato, III, 416. MORTALARBERT (conts). Parla nelle

camere de' Pari in onor d'Italia, I, 358. — Va a Roma, IV, 297. — Onori avuti, Iol.

MONTABELLI (Giuseppe). Professore a Pisa, 1, 92. - Promove un richiamo contra lo s'abilimento de' Gesuiti in Toscane, tet. - Principal promotore della atampa segreta in Toscana, 99. - Dissuade il popolo di Massa e Carrara a nnirsi alla Toscana, II. 84. - Ferito nel campo 249. - Prigione è renduto dagli Austriaci, 251. - Sue trasformaaioni politiche, 456 e seg - Accoglienas fattagli in Parlamento, 458, - Suo discorso sui casi di Livorno, ivi e seg. - Elettn Governatore di Livorno, 460. - Sue conferenze coi ministri, Ivt. - Non tace il suo pensiero della Costituente italiana, 461. - Piducia in lui posta dai rettori forentini, 461 e seg. - Bene accolto e festeggiato a Livorno, 463. - Promolga la Costituente italiana, ivi e seg. - Suoi impradenti discorsi, 466. -- Fa credere al governo di Firenze che Livorno è in sommossa, 481. - Indicato per formare nnovo ministero, 482. -

Chiamato dal principe a tal fire, ivi. - Cerca inutilmente l'unione del Capponi, ivi. - Persuade il priocipe ad accettare per ministro il Guerrazzi e per programma la Costituente italiana , 483. - Sua difficoltà a trovare gli- altri ministri , 484. --Suoi propositi di governo, 488 e seg. - Serive al Bargagli per la costituente italiana, III. 13. - Gli raccomanda La Cecilia, il Cerouschi e il Maestri, 13. - Mostra di accettare il concetto del Mamiani circa la Costituente italiana, 16 e seg - Non accetta la proposta di Costituente del Gioberti, 109 - Sua disposizione a ritirarsi dal ministero . ivi. - Va dal principe per indurlo a consentire che sia proposta la legge per la costituente italiana, 112. - Suo discorso al Parlamento nel proporre la detta legge, 113. - Rigetta la modificazione di limitare il mandato dei Costituenti, 114. - Sua andata a Siena, 182 - Sno aliboccamento col Granduca, 183 e segg, - Sua visita alla Granduchessa; crede il Granduca infermo, 184. - Torna a Firenze, 187. - Designato dal popolo per uno del governo provvisorio, 188, 190. - Legge iu Parlamento le lettere del Principe, 189. - Sue dichiarazioni , ipi .- Corre pericolo in Fortezza da basso, 201. - Divenuto ostile al Gioberti, 246 - Capitana la spedizione in Lunigiana contro gli Austriaci e gli Estensi, 255 e seg - Suoi bandi, ivi -Grunge a Massa, 256 e seg. -- Seconda il Mazzini per l'unione di Toscana con Roma, 259. - Perche disposto a secondare il moto della congiunzione di Toscana con Roma, III, 283. - Suo discorso per proporre all' Assemblea costituente la unione con Roma, 284, - Suo astio verso il Guerrazzi, 355. - Mandato a Genova, 358

MONTANKLLI (Ministero), sua miseraambiaione, tvi.— Sua dichiarazione di politica, \$82.—Suo errore di rinnovare il Parlameuto toscano, 492.— Sua illusione cirea la conttuente italiana, 500 — Preso in sospetto dai popolani, (vi.

Montazio (Enrico) Carcerato d'ordine del Guerrazzi, IV, 352.-Processato insieme con lui di perduellione, ivi. Monte (Napoleone), I, 247.

MONTECCHI, uno del triunvirato romano, 111, 177. — Fatto ministro del commercio, 268. MONTEZENOLO (di) marchese, uno de'

commissari del re nel governo di Lombardia, 11, 365. — Mandato oratore al papa a Gaeta, III, 63. Monanni, progovernatore, 1, 130. — Raccomanda la guiete pubblica. 133.

Raccomanda la quiete pubblica, 133.
— Cerca raffrenare la liberta della stampa, 149.

MORBILLO, remosso, vol 1, 318.

Mondini (avv.), sue qualità, tii, 195. —
Fatto ministro degli all'ari esteri, Ivi.
— Seconda il Muzzini per l'unione
di Toscaua coo Roma, 259.

MORELLI (giudice) Licenziato, IV. 232. MORETTI, condaonato allo Spielberg, I, 257.

Moso (Domenico). Compagno de' Bandiera, I, 253. — Grustiziato, 255. Mosicai, Gio. Battista, IV, 126.

Mörickini (monsignore). Rimane alla tesoreria, I, 391. —Confermato ministro della tesoreria, 408. — Rinunzia allacarica di tesoriere, II, 166: — Мапdato oratore a Vieuna dopo l'enci-

elica del 29 aprile 58, II, 181.

Monosini, autentica la protesta del Mania, I, 252. — Sua prodessa e sua morte, 130. — Sue esequie, 133.

Mosciano (Emanuele). Muore combat-

tendo, 1, 282. Mosell, tenente toscano, suo valore, 11, 209, 249.

Mordara, congresso scientifico del 1846, I. 206. — Fatto d' arme, 111, 225 e segg. — Resa di questa città agli Austriaci, 326. — Arditissime prove de' Piemontesi per ripigharla, loi e seg. — Orribilo e confusa battaglia, 327 e seg.

Moto di Rimini del 1845, e domande fatte al papa, I, 23, 24. Munaro (Prancesco). Caposquadra in

Messina, 1, 338.

Manicipit. Si crea inutilmente una commissione in Toscana per riordinarli, L. 235.

Municipii toscani. Ringraziano il principe per la Costituzione, 1, 379. — Loro riordinamento in Toscana, IV, 213. — Loro petizioni per la rinnovazione dello Statuto, IV, 282. Municipio fiorentino. S' aduoa il 12 aprile, III, 369 — Vorrebbe unira cull'assemblea popolare, 164. — 6i aggrega quattru cittalini, 590 — Fa la ristorazione del principe, 393 € ≥ g — Sur querele per l'occupazione toucama, 1V, 62.

Municipio romano. — Si rinnova in Ruma nel 1547, 1, 170 — Diveouto autorevole a sedare le commoniom popolara, 387. — Domanda la costituzione al papa, 406

Municipio venesiano Manda oraturi al campo austriaco per capitolare, IV, 195. Musacinto Michele). Muore combatten-

da, 1, 252.

MUTAIGNA (Antunio), I. 339 Muzzanzun (Carlo Emanuele) Presidente dell'alto coosiglio, chiamaio dal papa, 11, 521 - Soe parole al medesimo, ivi - Surrogato al Roamini nella presid nas del nunvo ministero, 360. - Sua vita, im e seg. - Lasciato nel ministero dell' Istruatone pubblica, III, 60 - Sun iliscorso per un accordo segreto fra la corte pieniontese e il governo di Roma. 111, 115 e seg - Diehiara aperto il Parlamento romano, 157. - Ministro degli affari esteri del governo provvisorio romano, sue comouicazoon fatte all' assembles costituente,

164 e seg. — Rieletto ministro, 175. Muzzi (Loige). Eletto ministra toscano a Castantinopoli, 190.

## .

NAPOLEONE 1, tremendo flagello delle vecchie curti , IV , 355.

Napoleonici, tiranni a nome del popolo, IV, 339.

Napoletoni, loro oddi e gare cu' Steiliam, 1, 277 e arg. — Loro indifferenza per le cooe dell' Italia superriore, III, 293. — Viuti e fugati da' Rumania a Velletta e Allamo, IV, 48 e arg. — Loro paura del Garibaldi, noi e arg. — Sconfitti dai Romani, 36

nale di Messioa, 11, 149. Napoletani (milizie). Spedite io Lom-

apoletani (unluse). Spedite io Lombardia, 11, 119. — Loro ordinamento al comiociare della pruna guerra staliana del 48, 131 e segg. - Si acompigliano fra Bolugua e Ferrara, 259. - Toruano iu dietro, 210. - Mettono paora oci paesi per dove passauo, ivi.

Napoletani (soldati). S'a vicinano al confine romano, 111, 220.

Napoli. Ragum popolari per festeggiare Pro Iv, 1, 312 e seg. — Raguno di oranuals che chiedono lavaro, 382, - Si festeggia il rappresentante inglese, 353. - Dunostrazioni di allegrezza popolare con memorie repubblicane, 355. - Si coosulta di mandare due amhascerie una a Palermo, l'altra a Messina per pacificare la Sicilia, II, 14. - Non partouo, ivi - Primo esempiu di aiomotinamenti contro ai rettori di Stato, 27 e aeg - Scandaloso tumulto per la espulazone de' Gesuite, 35 e seg - Commovimenti confusi e diversi per la guerra ita-liana nel marzo del 15%, 85. -Grala per uo nuovo ministeru, 86. - Difficoltà di formarlo, ivi. - Si forma sotto la presidenza di Carlo Troya, 87. - Scoosighate prumesse di questo nuovo ministero, 89 .-Suo rimproveru di quo troncar aubito la quistione siciliana, ivi. -Condizione morale e politica di queatu pacse oel miggio del 1845, 217 e segg. - Debolezza del governo, 218. - Ingordigia per gli impiegla, ivi. - Tumulti e intemperause populari, ivi e seg .- Si comincia a parlare di Costituenti, 219. - Panre di socialismo e cumuoismo, ari. -S' indeboliace maggiormente e scompiglia il governo, 220, 222. - Imprudenza de' liberali e opinioni diverse sul moto del 15 maggio, sel. - Cause che lo produssero, 223. --Stiducia pubblica proma del 15 maggio, ivi. - Adunaoze preparatorie alla convocazione del Parlamento, 221. - Contrasto fra i deputati e il re per la furma del gioramento, fre e seg - Diaputazioni nella sala di Monte Oliveto, 226 e aeg. - Ragonamenti populari, 227. - Occupamento dei luoghi della città per le milizie regie, ivi. - Barricate, ivi. - Forseonataggioe de' così detti repubblicani, 228 -Meoe deila setta tirannesca per ac-

ceodere la guerra civile, ivi e seg. -

Ostioazione dei tumultuanti, 229 e seg .- Inettezza dei ministri di Stato nei casi di Napoli del 15 maggio, 230 e seg - Scoppia la guerra civile, 232. - Conflitto sanguiooso, 233, - Atrocità inaudite, ivi e seg. -Si forma on comitato di sicurezza pubblica, 235. - Dimostrazione pleliea, 236 e seg. - Messa in istato d'assedio, 241. - Violenze soldatesche, fivi e seg - Commozione di allegrezza per la vittoria di Goito, 256. - Solennith per la ragunanza del Parlamento, 316 - Mestizia e aconforto pubblico, ivi e seg. --Guerra funesta fra il parlamento e i ministri del re, 317 e seg. giunge la notizia della rivoluzione di Palermo, 320. - Si rifiutano le concessioni regie di riforme, ivi. - Desiderii diversi di Costituzione, 322. - Difficoltà a condurre il popolo in un sol volere, 324. - Petizioni varie per la Costituzione, ivi. - Si delihera di resistere, 3:6. - Crescono gli assembramenti popolari e le voci di Costituzione, ivi - Si crea nuovo ministero, 327. - Si annunzia la Costituzione, ivi e seg. - Allegrezze popolari, 328. - Segni di tricolore, ivi. - Dimostrazioni tumultuarie di plehe contro la nuova Costituzione, 453. - Differimento del Parlamento, ivi. - Rinnovazione parziale del ministero, 451 -Il popolo mostra di oco curare il monitorio papale contro la Costituente romana, 111, 103, Napoli (re di). Come non potesse far

capitale nella diplomaria forestiera, I, 320 e seg. - Diffida delle sue forze, 323. - Decreta le norme della Costituzione, 327. - Esce a cavallo in mezzo al popolo, 328. - Si mostra in teatro, e riceve maggiori applausi, 330. - Concede ampio perlono pe delitti di Stato, 845. -Avverso al rinnovamento degli ordini militari, 349,- Conserva il capo dello stato maggiore, ivi. - Sue disposizioni a sottomettersi ai freni della Costituzione, 351 e seg. -Primo concede il segno tricolore, 384. - Giura solenoemente la Costituzione, ivi e seg. - Adulato ne giornali, 386. - Concede il più che si può a' Siciliani co' decreti del 6

marzo 1848, II, 3 L. - Risponde ái Siciliani, 45. - Protesta contro qualongue atto contrario alla sua sovranità, ivi e seg. - Interrompe ogni comunicazione officiale coll' Isola, 46. - Desideroso di stringere la lega italiaoa in principio della guerra di Lombardia per gelosia con Carlo Alberto, 99 - Manda una flotta a Venezia, 113. - Suo memorabile bando per la guerra italiana, 120. -Non punto incoraggito a prendervi una parte efficace, 12t. - Ragione di sua ripugnanza, 122 e seg. -Diffida de'suoi ministri, 123. ---Vuole sempre l'arbitrio nelle cose militari, tvi. - Usa la vittoria del 15 maggio, 237. - Suo accorgimento nell'usarla, ivi. -- Forma nnovo mioistero, ivi- - Richiama le milizie dalla Lombardia, ivi e seg.-Suo bando dopo i casi del 15 maggio, 242 e seg. - Sua scusa di nonpiù partecipare alla guerra di Lombardia, 244. - Suo discorso all'apertura del parlamento dopo i casi del 15 maggio, 316. - Rinnuova il giuramento di mantenere la Costituzinne, ioi. - Sua collera e protesta per la elezione del re di Sicilia, 328. Napoli (corte di), Mal disposta nella quistione siciliana, 11, 26. - Alle-

quistione siciliana, II, 26. — Allegressa per la promulgata repubblica in Roma, III, 221. — Allegresaper la disfatta picmontese, 359 e seg. — Richiami per le lettere di Gladstone, IV, 313.

Napoli (regno di). Impossibilità di resistere ai desiderii di mutazione, I, 266. - Inconveniente dell' essersipassato a un tratto alle costituz oni libere, 267. - Cenno storico della mooarchia normanna fino ai mutamenti del 1848, 268 e seg. - Estremi il bene e il male, 285 e seg. -Indole de'vari ceti, ivi. - Diversi intendimenti della parte civile, 287. - Diversi intendimenti della parte non civile, 288. - Natura dell'esercito, 289 e seg .- Natura del governo, 291 e seg .- Vi sono delle instituzioni e delle leggi buone, 293 e seg. - Pervertite dagli uomiui, 295. - Primi segni di libertà dopo eletto Pio IX, 296. - Tolto il dozio sul macinato, ivi - Scemata la tassa del sale, ivi. - Il commovinicato

staliano acquista nelle due Sicilie natura sangumosa, 298. - Incarcerazioni, 301. - Sospetti e paure, e pareri contrari nel governo, 305. -L'amministrazione interna si spartisce in tre. 306 - Disparità di consigli nella Reggia e uella diplomazia estera errea si riformare lo stato, 307 e seg - Coraggio nel popolo di parlare delle cose italiane, 316 - Effetti diversi e sinistri prodotti in vari luoghi dalla promulgata Costituzione, 346 e seg - Pretensioni liberalesche nel rinnovamento degli uffici, 319. - Intraleismenti alla introduzione dei liberi ordini. 359 e seg - Allegrie per apparenza di liberta, 350. - S'allarga la censura pe'teatri, ivi. - Si toglie la sopratassa alle cose stampate, ivi. - Cresce materia a' tumulti, II, 32. -Abuso della stampa, 33. - Inverecondia nel chiedere impreghi, 36 .-Terrori pe' tumulti e disordini popolari, 41. - Mancanza di forza pubblica nel raffrenarli. ivi e seg ---Si grida contro la legge di riordinamento della guardia cittadina. 42 --Pretension: liberalesche di tutto rinnovare, 50. - Suo stato dopo il 15 maggio, 313 - Ludil-rio della Costituzione, 40 !. - Offese ai deputati al parlamento, ivi. -- Cresce il coraggio de' cittadini col crescere i rigori, tit, 50 - Vane prove di riconciliazione fra i deputati al parlamento e i ministri di stato, 222 e seg - Sospetto di conflitto fra la camera de' deputati e quella de Pari, 223. - Violenze tirannesche, IV, 176 e seg - Ronnovamento del ministero di Stato, 177. - Ritorno de' Gesuiti, fer - Prime persecuzioni per la setta dell'unità italiana, tvi e seg - Accuse, incarcerazioni, esami e grandi ribalderie, 178 e seg. -Imperversamenti di tirannide feroce, 227 e seg. - Nuovi sospetti di congiura, 228. - Nuove persecuzioni, incarcerazioni e criideltà, ivi e seg. - Esame proditorio per la ensi detta setta dell'unità italiana, 230. --Nnovi rigori di qua dal Faro, 298. - Petizioni al re per la cassazione del reggimento costituzionale, ivi -Compenso per ottenerla senza decreto, 299. - Tirannide ferocissima,

tel - Giudizio fomoso per la selfa della così detta Unità Italiana, tel e seg - Crudeltà de' giudici, ivi. -Esamina scandalosa degli accusati, ivi e seg. - Esamina aneor più scandalosa de' testimoni, 302 e seg. - Querela, condanna e commutation di pena, .04 e seg. - Differenza fra il 1799 e il 1850, 305 e seg -- Confisebe de' beni, 306. - Altri giudizi di maesta nelle province, ivi e seg. - Altri processi e condanne pel fatto del 15 maggio, 311. - Condanne per fatti del 15 maggio, 349.

Napoli (governo di). Errore nel trattare la quistione siciliana, II, 19, 26. -Si rinnova paraialmente per esusa della quistione siciliana, 28. - Oucsta rinnovazione rallegra il pubblien, 29. - Debole a frenare i tumulti dopo la Costituzione, 33 - Trascura di riordinare la guardia cittadina, 34. - Ognor più riesce impotente a impedire il male e gittare fondamenta di bene, 35 e seg - Tempestato dalla turba dei chieditori di uffici, 36. - Rimproveri contro di caso, ivi. - Manda oratori a Roma per la lega, 124 e seg. Nann (Lnigi). Compagno de' Baudiera,

1, 283. NAPIRE (lord), S' indirizza al conte Ferretti, ministro in Napoli, per usarlo

a distogliere quella corte dal partecipare alla guerra contro l'Austria, it. 121.

NARUI (Anaearsi). Compagno de' Bandiera, 1, 253. NARDI (Francesco) IV , 179.

NARDONI, cima di furfaute, 1, 126 -Condannato per ladro e falsario, ivi. - Sue crudeltà, ivi.

NARDONI (colonnello). Assalito di puguale, IV, 295. NAVABRO (Domenico Antonio). Eletto

presidente della corte speciale di Napoli , IV, 233. - Sua vita, ivi .-Suo scrupolo, ivi. - Raffermato presidente, 234. - Assalito e percosso nel tornare a casa, 304. -Sua morte, 349.

NAZARI (avv.). Sua protesta, I, 250 e seg. - Presidente del consiglio di Stato, 11.66.

Nev (colonnello). IV, 206. Nairrang. Fa governo buono in Parma,

1, 111 .- Sua morte, ivi.

NEREBRIN: (marchese). Ucciso di pugna-

le . III . 416. Nusci (Andrea) Si mette a prezzo la

sua testa, I. 303 NESS SLRODE Ministro russo, serive a Lord Palmerston, 1, 243. - Torna a scrivere a Palmerston per dolersi delle cose d' Italia, 355.

NERL, vicepresidente licenziato, IV, 232. NEAVINI (Niecolo) Presidente della corte ne' giudizii di maestà, IV, 354.-Suo contegno, ivi.

NEUMAN. Oratore austriaco io Toscaoa, 1. 93. NICOLETTI. Comandante de' carabinieri,

uno degli oratori del municipio bolognese per capitolare, IV, 59. NICCULINI. Tenente toscano, suo valore,

11 , 209. - Feritu, 248.

Niccolini, romano. Sua natura e parte sediziosa nelle cose toscane, 11, 504 e seg. - Segue il Montanelli a Siena, 111, 183. - Principale sommovitore uella rivoluzione toscana dell'otto tebbraio, 188. - Sua sfacciataggine nell'entrare su parlamento, 190. -Guida i popolaui in palazzo vecchio per appoggiare il Mazzini, 236. -Accompagna il Guerrazzi a Lucca, 219 - Disvoluto nell' assemblea costituente, 283.

Niccolò di Russia, prevede cambiamento di forma negli Stati italiani . 1, 211, - Oifre i suoi eserciti in sastegno dell' Austria, ivi .- Teme che l' loghilterra oon secondi i moti italiani , 242.

Nigh (colonnello) Mandato a Gaeta. IV, 111. - Accoglienza avuta dal papa, ivi.

NIGRA Ministro dell' erario, III, 343. MISCA (Niccola). De' principali accusati per la setta dell' Unità italiana. IV, 179. - Accusato da Iervolino, 180. - Suo ardire nel disculparsi ilinaosi ai giudici , 301. — Indicato al supplizio, 305. - Aggraziato

dalla morte, ivi. NIVARO. Calabrese, guida e traditore de' Bandiera, 1, 253.

Nizza, principio di ribellione, represso, IV , 327 e seg. Nonice (Antonio) Professor napoletaco,

casso, IV, 228. Nobiltà lombarda, avversa all' Austria,

1. 249 NORMANEY (lord). Ambasciadore inglese

a Parigi, II, 333 - Suo abboccameoto con Bastule, ivi. - Conference col general Cavaignae circa i soccursi francesi in Italia, 360

Normanni, domustori nel regno di Napoli, I, 268 e seg Novara, eccessi commessivi dalla solila-

tesca, 111, 336. NUGENT (mareseiallo) Capo d'un corpo di austriaci, II, 149 - Entra nel territorio veneto in fine di aprile del 1848, tot. - Cavalca sopra Udine, 155. - Il 30 aprile del 48 è al Conegliano, ivi. - Oceupa Belluno e Feltre, 156. - Chiede alla cit-tadella di Palmanova che si arrenda, 270 - Riesce a congiungersi coll' esercito di Radetaky, 210 e seg. - Suo errore di non assaltar Viceoza, 211.

NUNZIANTE (generale). Mandato in Calabria a sconfiggere i tibelli, 1, 301 e seg. - Cerca di aotivenire la sollevazione di Messina, 337. - Aeeusato in parlamento di erudeltà oella Calabria, II, 318 - Messo io fuga dalle genti della repubblica romana, IV, 57.

Nunsiatura, pontificia rimessa in Torino. 1, 198.

Nuvz (professore). Accusa cootro di lui, IV , 330.

Occupazione, della città d' Ancona fatta dai Francesi, I, 56. - Di Ferrara nel 1847, produce effetti diversi da quelli ond'era fatta daglı Austriaci, 145. -Questioni intorno alla detta ocenpagione, ivi. - Discorsi e prognostici, 1 16 - Accendingeoti populari in tutto lo Stato romano per armarsi contro gli Austriaci, ivi e seg

O'CONNEL. Muore a Genova, I, 68. Opsschicht (Pietro). Accetta di esser fatto capo del Municipio romaco da Oudinot, IV, 138

Odio fra Siciliani e Napoletani, 24 OoiLon-Bannor. Contraddice Guizot io Parlamento, 359. Parla in favore della libertà d'Italia, ivi - Ministro della repubblica francese, III, 138. - Suoi intendimenti politici, fer. -Capo dei mioistri della repubblica Francese, chiede i fondiner la spedizione di Roma, 110. - Sue risposte agli opponenti. 111 e seg.; IV., 120. — Vienn potente di Falloux, 121. — Viapprescuta il partini della libertà moderata nel giocerno trancese, 10. — Sgarato das partigiani del papa nel giverno francese, 121. O'Dowset, vice presidente del governo

di Milyno, sua ilappocaggine, U, 58.

— Cede alle voghe populari, ivi. —

— Cede alle voghe popolari, ivi. — Fattn prigione, all Olandesi (hanchieri). Mancann alla stipulazione del prestito toscano, IV,

211 e seg.

Otiva (Domenico) Sol'eva le popolaatom in lavor del papa, III, 377.

Otivieni, precettore del re, 1, 292.

Euo de' commissari del re nel governo di Lombiatiba, II, 365. Ottivinii (generale) Mandato da Catlo Alberto a Radetsky per disdire la ca-

pitolazione II. 409 — Mandato al Pepe, I/I 286 Onasta Uno del consiglio di ammini-

strazione nella risturazione ducale di Parma, 11t, 369. Osnas Sue prove di coraggio in Palermo,

1. 354. Ongano (dall'), Segretario del Garibaldi, 111. 55. — Mandato a Senigallia 111,

A17.
Orizzoni (monsignore) Sue parole eoraggiose, 1, 2 % — Arcivescovo di Bologoa, cerca di rattenere Latour, 111, 126. — Cardinale, aua prelosa

opera, IV. 59. — Uno degli oratori del municipio bolognese per capitolare, icl. Obarus (de) Procurator generale licen-

stato, 1V, 232.
Ontocuto (Bonifazio), Morto come ribelle , 1 , 273

Ontox (prof. Pranesco). Cera temperate la molitudine romana commusia per l'encu lica del 29 aprile 48. II, 171. — Uno de capi d'opposizione nel parlamento romano. II. 279. — Sua vita e qualità, nei e seg. — Propine un giudiani contro a ministri, 280. — Seguita ad accusare il ministre o Mamana. III, 351.

Onioli (cardinale) Uno del Consiglio per riordinare lo Stato romano. 1, 396. Presidente interino del ministero romano dopo il 29 aprile 1848, It, 176.

Orleanisti, IV. 250. Onleans (d') duchessa, si presenta all'assemblea co'figliuoli per la mano.
1, 400.

Oangoni, Condannato allo Spielberg, I.

257.
Onsint, napoletano graduato, 1, 343. —
Vuole assaltare la cittadella di Mes-

sina, 11, 417.
Onstru /Felice). Mandato a reprimere i deitti della provincia Ancontana, 111 418. — Riesce ottimamente in

i delitti della provincia Anconitana, 111 418. – Riesce ottimamente in questa impresa, ivi. – Non rièsce a stirpare il brigantaggio. IV. 61. Onsigi (principe) Rinunaia alla carica

di ministro della guerra, IV, 294.
Ontali (Tommaso) Confiscategli i heni,
IV, 206.

Orvieto. Trimulta avvenuto per caginne dei comiai della costituente romana, 111, 105.

Osio (Giuseppe). Valorosa. II, 63. Osmani (Carlo). Compagno de Bandiera. 1, 283

Oroco. Sna resa, III, S\$ Usig (dell') associato violenze usategli,

111, 401.
OSTINI (cardinale). Uno del consiglio per riordinare lo Stato romano. 1.

396. — Corre perieolo cell'aprile del 1848. II, 17a. OTTAMANO (d') principe. Consigliere segreta della corte napoletana. IV, 177. Ouristo T. Comandante del campo francese sulle alpi, II, 13a. — Generale, comanda. la spedizione francese a Ruma. IV. 5. — Istruzioni che ricese.

dal governo francese, ivi e seg. -Sno discorso ai soldati prima d'imbarrarli, 1 - Giunto a Civitavecchia, manda commusarı al preside, 5. -Sue prime dichiarazioni, tvi. -Come cerchi d'ingannare, 6 e seg. -Suo bando ai popoli pontifici, 7 -Suoi rigori solilateachi in Civitavecchia, 8. - Manda ambasciatori a Roma, ivi. - Faveramente conoscere il ann intendimento di ristorare il papa, 11 - Con altra notificazione parla più benigno, t t. - Sua risposta beffarda ai Romani, 22. - Si avanza all'assalto di Roma con 6000 nomini, 29. - Si ritira a Palo , 30 - Libera la coorte del Manara , 33. - Segno di accuse nel parlamento francese 37. - Avvertito dai rettori francesi di far di tutto di entrare a

Roma, 40. - Tempestato dalla parte

cattolica di Francia a ricominciare la

guerra contro Roma, 49. - Fa consiglio di generali e s'apparecchia a novo assalto, 50. — A malincuore fa tregua coi Romani, 51. - Sua proposta d'accordu fatta coi Romani, 54 - Sua furia di riassaltar Roma, 71 72. - Rattenuto da Lesseps e dal generale Molière, ivi e 73. - Suo scandaloso dissenso da Lesseps, 74. - S'apparecchia segretamente di assaltar Roma, 75. - Non vuole sottoscrivere l'ultimatum fatto da Lesseps, 76. - Riceve pressanti ordini di entrare di forza a Roma, 77. -Torna ad assaltar Roma viulando le leggi della fede militare, 107. - Punito della spedizione contro Roma, 113 e ség. - Da tempo ai Romani dodici oze, 119. - Riceve ordini di affrettare l'uccupazione francese, 121. - Stringe maggiormente l' assedio di Roma, ivi. - Sue parole ai soldati, 123. - Sue pretese nel trattare cul municipio rómano, 135. - Ordina l'entrata in Roma alle sue truppe, ivi. - Insulti che riceve, 136. -Suo edittu ai Romani, 137. - Desidera di conoscere i fratelli Calandrelli, 138. - Suoi provvedimenti di rigore in Roma, ivi e seg. - Sua maraviglia per lo stato della tesoreria romana, ivi e seg. - Fa la ristorazione papale in Roma, 142, - Sua mesehina figura fra' canonici di San Pietro, ivi. - Sua risposta al cardinale Tosti, 143, - Dichiara di deporre il potere in mano del triunvirato cardinalizio, 174. - Onorato dal municipio romano, 175 - Disobbedito dalla milizia nell'opporsi al colpo di stato, 338. - Sua misera figura, ivi.

PACCA (Tiberio). Svergognato rifiuto della corte romana, t, 197. PACCHIONI (Giuseppe). Compagno dei

Bandiera , I , 283.

Pace, pratiche diverse e difficoltà per farla nell'agosto del 1848, 11, 378 e seg. - Come intesa dai varii partiti. dupo la prima seonfitta di Lomberdia, 398 - Trattati senza conclusione, 174 e seg - Trattato fra la Sardegna e l'Austria, IV, 160 e

segg. - Come non si potesse fare a buoni patti, 166. Padova, si solleva, 11, 73. - Torna in

potere degli Austriaci, 268. PAGAMU (Mario), 1, 270. PALADINO (Francesco). Accusatore e

spia, IV, 179. PALADINO, espulso dalla milizia, IV.

PALATINO, elettore di Assia-Cassel, fugge, IV, 253

PALEOCAPA, uno del governo provvisorio in Venezia, 11, 72. — Ministro in Venezia de lavori pubblici, consiglia l'unione col Piemonte, 309. - Ministro de lavori pubblici dopo l'annessione del Lombardo Veneto al Piemonte, 311.

Palermitani, deliberano di sollevarsi il giorno 12 gennaio 1848, I, 316. -Riportano nuove vittorie contro i soldati regi, 332 - S'impadroniscono del palazzo reale, ivi e seg. --Espugnano il castello, 336 e seg. -Aspellano la risposta del re, II, 45, - Non recano pronto soccorso a Messina, 452 - Loro momentaneo fervore di affrontare la guerra nuovamente dichiarata dal re di Napoli, 111, 367.

Palermo, raguni popolari per domandare pacificamente le riforme, 1, 313 e seg- - S'improvvisa un comitato rivoluzionario, 317. - Sollevazione del giorno 12, ivi e seg. - Si formano quattro comitati , 318. - Moderazione della rivoluzione palermitana, 319. - Attı generosi, ivi. -Risposta della città di non posare le armi finche la Sicilia non fosse libera, 326. - Confusione de'generali napoletani, 332. — Risposta al mare-sciallo Desauget, 333. — Vittoria riportata per accordo di tutte le classi, 337 - Il popolo prende il castello, 343 - Ultimo trionfo della rivoluzione, 311. - Grandi esultazioni, ivi e seg - Provvedimenti per ristabilire gli ordini della pace, 345. - Chiamata la Italica, II, 23 - Si annunsia la convocazione del parlamento, 36. - (Comitato di). Fa a nome della Sicilia condizioni esorbitanti di accordo al re di Napoli, 43 e seg. - Discorsi e confusione alla nuova che ricominciava la guerra, 419. — Suo generale abbandono, 111, 415 — Deposition de immistr di Stato, (xi. — Foga di quelli fich avrebber do dout transter, 419. — Para di disordini interni, (xi. — Nuno goreno, (xi. — Suspetti di tradimento, (xi. — Misero comistituento e tras della ettis, (xi. e seg.— Misero comistituento e tras della ettis, (xi. e seg.— Nuno que propositione della propositione della

165. L'ALL: NI graduato, morto da prude, 1V,

Parers, governitore, anguncia le concessioni dell'imperatore, II, 66. — Notifica la promulganone della costituzione per tutto l'impero. 68. — Sia debolezza, 69 e seg. — Depone la sua autotta in mano del comandante Ziehy, 70. — Sottoposto al consiglio di goerra, 27.

Palma, musigiore, ammazzato, II, 527.
Palmanova (lotteza). Campeggata da Nugent, II, 135. – Rinforaza dagli attigheri piemonteai, ivi. — Difea dai general Zuechi, ivi — Cittadella, ricusa di arrenderai, 270. – Campeggata dagli Austriaci, ivi — Capitola, ivi. — Sedizione militare, ivi e aer.

PALMENTON (lord) Bisponde alla corte di Vienna, esortandola a riforme, I, 215. - Risponde alla corte di Russia iutorno alle sue apprensioni per le cose d' Italia, fet. - Non boom servigi ch'egli rende alla causa italiana, 11, 22. - Aecetta di farsi mediatore fra l'imperator d'Austria e gl' traliani nel maggio 48, 259. -Domanila all'Austria che alla cessione della Lombardia unisca qua parte del Veoeto, 260. - Sua pretesa che l'Austria cedesse una parte del territorio veneto, 330 - Indirettamente giuvava agli Austriaci, ivi. - Soa parte nei mutamenti della repubblica francese, 332 e seg. -Personte a proporre che l'Austria ceda una parte del Veneto, 331. -Cerra di arrestare la foria francese dall'intervenire in soccorso di Venezia, 171 e seg - Finge di credere che i Francesi facciano in Roma una ristorazione civile del papa, III, 413. - Itale dei discorsi del Rusconi inviato della repobblea romana, IV, I 77 e seg. — Sur risposta și Venesiani, 8.5 — Sparracehto delle cortu, 255. — Sperrausa ch' ci cadesu, vid — Simino sotenitore delle costitusuone premontese, 260, — Manda a tutte le corti le lettere di Chidatone, 312 — Si rassoda nei ministracione delle consegue i festeggicontrol i knowle delle consegue concutatione della concutatione della concutatione della concutatione della contunia della concutatione d

Patomoa (Alterano). Si travaglia a promuovere il brigantaggio, III, 378. PALTAINIANI. Protesta contro la rioccupazione del ducato di Parma, II, 353. — Eletto a rappresentare il ducato di Modena nel supposto Con-

gresso di Bruxelles, III, 153. Pan nazio (San). Chiesa presa da' Francesi, IV, III.

PARFILI (villa). Presa da Francesi, IV,

Partakson (dottore). Protesta contro d Canino, II, 555 — Riferice appla Costituente italana, 11t, 16. — Sua projosta di creare cioque commissari, 18. — Suo discorso sugl'inconvenienti delle Costituenti, III, 70 — Assaltos IV, 136.

PANTELLERIA (Della: principe, presidente d'uno de' comitati di Palermo, 1, 318. — Presidente del comitato per la guerra e marina, 1, 342.

Pacists, famono birto, 1, 179

Appa, Inganio nel crediere che col suo
nome si potesse compire l'impress i dell'imbipendensi italiana, 1, 27, —
Sua occessità di piegarsi alle riforme, 36. — Sopra ogni sitro i ispaurisce della pirolunone francese del
45, 404. — Sua rispata vacua
al Parlamento circa le cose della
guerra, 11, 353. — Sua impossibilità ausantenere la Costitusione, IV,
209. — Ved Piu IX.

PAPADOPOLI (Teresa). Sua earità nel curare i feriti, III, 95

Parero (Lorenzo). Fatto ministro degli affari esteri, 11, 46. — Principal fraatornatore della lega del Piemonte cogli altri Stati italizzi, 100. — Ministro degli affari resteri, aeguita a contrariare la lega italiana, 195. — Rimpie al ministero piemontese dopo la riunoco del Lunhardu-vento. 311. - Calma la moltitudine genovese, 404. - Ministro di Sardegna a Roma, poco ascoltato, 532. --Istruzioni avute di lasciare detta città, III, 26, - Richiamato dall' nfficio di ambasciadore presso il papa, 65. - Eletto presidente della nuova Camera de' deputati, IV, 159.

Pari (Camera de') inglese, aua diminuzione di antorità politica, IV, 258.

Partei. Turbolenze del 15 maggio 1848, 11. 216 e seg - Sommossa di giugno 1849, IV, 119 e-seg. Panist, uno della reggenza modanese,

H. 383,

Parisio, ministro, 1, 307. Parlamenti di Roma, Firenze e Napoli si admano, 11, 27o.

Parlamenti italiani, si tinnovano dappertulto nel principiare del 1849, fuori che in Napoli, III, 97.

Parlamento francese. Discorsi sulle cose d'Italia nel principio del 1818, I, 357 e seg - Discussione aulla apedizione di Roma, III, 410 e seg. - Grandi contese per le nuove de fatti di Roma, IV, 36 e seg. - Ammonisce i rettori che la spedizione di Roma non aia deviata dal suo vero fine, 37 - Si fa nnovo schiamazzo, 38. - Gran tempesta per le parole di Ledru Rollin , 120. --Diacorsi scandolosi aulla occupazione di Roma, 201 e seg. - Risposta del ministro degli affari esteri alle interrogazioni de' deputati, ivi. -Querele per la diffidenza della corte papale, 218 e seg. - Dibattimento sulle cose di Roma, ivi. - Discorso di Thiera, ivi. e seg. - Mormorio grande, 225. - Restringe la lègge

del sulfragio universale, 250. Parlamento inglese. Si parla della spedizione di Roma, III, 412 e seg. -Richiamo pei fatti di Roma, IV. Parlamento napoletano. - Si aduna, It. 315 e seg. - L'omincia le adunanze, 317. - Sua infelice condizione, ivi e seg. - Interrogazioni e querele pe' fatti di Calabria, 318. - Più co-

raggio che prudenza nel combattere i ministri di Stato, ivi -- Sua inutile prudenza, 11, 359. - Differito, 453. - Nuovamente differito, III, 80. -Recomincia nel febbraio 1819, 150. - Sua agonia, 221, - Richiamo al re contra si suni ministri, ivi e seg. - Disciolto , 312 .. - Occasione a

questo scioglimento, ivi. Parlamento romano, in preda a tumulti popolari, t1, 350. - Gare scandalose, 351 e seg. - Supplica il papa per provvedere alle cose della guerra. 353. - Vien convocato, 276 -Sua guerra irragionevole ai ministri di Stato, 278 e aeg. - Adunanza straordinaria pei casi di Vicenza, 250 e seg. - Suo poro accorgimento nella discussione della risposta al discorso della Corona, 281. -Lamenti per l'occupazinne di Bologna, 372 -- Costernazione e scompiglio per la morte del Rossi , 521 e segg. - Minaccia dissinluzione, 535 e segg. - S' aduna in fretta il 3 dicembre 48, 111, 8. --Parole dette dallo Sturbinetti presidente, ivi - Deliberazione di man-

dare ambasciadori al papa 9 e segg. - Costituente. Discussione intorno al proclamare la repubblica, 163 e segg. - Deliberazione del governo della repubblica, 175. — Provvedimenti deliherati, 206 e segg. - Cresce l'istanza per la congiunzione di Toscana con Roma, 269. - Manda oratori a tal tine a Firense, 270. -Repubblicano, discorsi fatti al ricominciare della guerra italiana, 309 e segg. - Querele per l'occupazione di Civitavecchia, IV, 11. -Delibera la resistenza ad ogni patto, 12, 14. - Gran declamare per la caduta di Bologna, 60. - De reti ed eccitamenti inutili di guerra popolare, ivi. - Si trasferisce in Campidoglio, 118. - Discute la costituzione della repubblica, 123. - Delibera di non più continuare la resistenza , 132, - Commette al Municipio di trattare, ivi. - Elegge nuovo comitato esecutivo, ivi. - Promulga dal Campidoglio i capitoli della Costituzione della repubblica, 135. - Disciolto dai soldati france-

si, 137. - Sua protesta, ivi. Parlamento piemontese. S' aduna la prima volta, 11, 196. - Imprudenti e pericolose contese sulle cose della guerra, 298. - Sulla legge d'unione della Lombardia col Piemonte, 299 e segg. - Guerra ai ministri, tII, 27 e segg - Applausi, rumori, que-

rele, protesta, confusione grandisaima, 31 e segg - Rinnovato, si raduna il I febbraio 49, 149. -Guerra mossa al ministero Gioberti, 217. - Scandalosa contras, 218 -Iorereconde contese per la caduta del Groberti dal ministero, 244. -Impazienta per la rinnovazione della guerra, 258 - toterrogazioni sui essi della infelice battaglia di Novara, 315 e segg. - Gridi di tradimento, 345. - Scandoli, 346. -Descrolto, 317. - Si aduna di ppovo, IV , 159. - Come formato , ivi. - Fa essminare a una Commissione il trattato di pare coll' Austria, 167. - Annoneio della morte di Carlo Alberto, A.f. - Deliberazioni fatte per onorarlo, 171. - Guerra ai ministri di Stato , 234 e seg. - Pioggia d'ordini del giorno, 236. Gran dibattimento per la cittadinanza premontese ai foorusciti, 237. -Contesa sul trattato di pare coll' Austris, 240. - Differito il Parlamento e poi sciolto, Ivi. - Lamenti per cio, ivi. - Nuovamente convocato. 214. - Procede tranquillo a discutere leggi d'interno provvedimento, 200. - Rumore de' eleriezli per la proposta delle leggi Siceardiane, 262 e wg - Principio della nuova sessione annuale, 275. - Ricomincia le sue sessioni, 328 - Ratifica le leggi di commercio coll' Austria, 311. -Approva la legge contro la offese ai sovrani eateri par measo della stampa. ivi.

Parlamento sicilinno. Sua improvvidenza, 11, 323 — Discute il nuovo Statuto, svi — Sue vane discussioni, 441 e segg — Come provvede ai bisogni dello Stato, 443.

Parlamenta tercore Si adeas a di 32 giugo 1518, 11, 251 e sg. — Comarsia le use torrate, 739 — Sue
improvide diversassini salla guerra,
re ergg — Scandoli nel diventre,
re ergg — Gure di rerdito nell' ergetto
re di diventra popolari, 293 e segg. —
Gare di ambiratione, 291. — Conerde
Gare di ambiratione, 291. — Conerde
Gard i ambiratione, 201. — Conerde
Golf, diministrati e moderna
contrasta fra termocratic e moderna
(ti, 409. — Oltreggi contro di esso,

BANALLI. - 4.

410 — Scandalo prodotto da discusaione sulle petizioni e richiami, 123 e aeg. - Si propone una legge per accreacere le milizie stanziali, 425. - Si mette in eaame lo afato dell'amministrazione toscana, 426 -Si propone la riforma municipale. ivi e seg - Si propone la legge contro le adunanze popolari , 464 e acgg. - Si discute, 467. - Disciolto sotto il ministero democratico, 492. - Rinnovato, 209 - Discussione tumultuaria per la proposta della legge della Costituente italiana, III, 114 e segg. - Contrasti per la legge de' così detti boni del tesoro, 131. - Discussione e contrasti per la legne dei boni del tesoro, m' e segg. - Sua adunza del di otto felibrato 1849 188 e segg. - Invaso dalla plehaglia, 189 e segg. - Suo alibandono, 190. - Si riuniare da espo, ivi. - Costituente, delirii della parte detta republicana, 309 - Maggiori potera di dittatura conferiti al Guerrazzi, fel

Parlamento cenesiano. Si aluna, il 3. luglio 1818, il 307. — Delhere il congiumione monarchie col 1814 comport, 2019 — Delhere il vitalalimento della republica, 3911. Si rimova, III, 151. — Rimovato, elegge nuoro governo. 255 e arg. ol ministro austriaco del Truck, IV, 96. — Nuovamette conferma il un ovo di resistenza al 126 luglio 1849, 4188.

Parwa i Dura di). Vedi Carlo Lodovico e Ferdinando Carlo. — In Islab dell' Acattia, i, 275. — Abbandounto dell' Acattia, i, 275. — Abbandounto dell' Acattia, i, 275. — Abbandounto dell' Carlo dell'

Parma (ducato di). Lo Stato ai muta, 1, 112 — Fino al 13:41 non ai prova tirannia, int. — Mutatione in progio dopo detto anno, 1:13 — Fini ai irgini di riccottimento nel giugno del 13:47, 1:14. — Esultarioni e commozioni fatte col nome del papa, 113. — Farori della sol-laterae contro il opolo), 116. — Odi popolari

contro la miliaia, 117. - Giudiaii di maesta, ivi. - Condizioni dello Stato parmense dal 1814 fino alla elezione di Pio IX, 116 e seg. - Crescono i rigori dopo le riforme del Piemonte, 258. - Si spera nel ritorno della duchessa, ivi. - Morta la duchessa, vi si fa un consiglio di reggenza, 259. — Entrano gli Austriaci ad occupar lo Stato, ivi. - Cresce la commoaione e la compressione, II, 56. - Rioccupato dagli Austriaci, 383. - Restaurazione ducale, fatta dagli Austriaei, III, 369. - Bestiereecia tirsonide . 1V . 176. - Bestialissimo governo del muovo duca, 292. - Decreto contro i possidenti di non poter licenziare i loro

contadini, 293.

Parmigiani. Perdono ogni speranza di bene col nuovo duca, 1, 266.

PARQUEA Ammiraglio inglese, portatore di costituaione a Palermo, III, 365. Parrana. Cagione di differenze fra la

Toscana e il Piemonte, 111, 67. Parti, diverse in Lombardia per la congiunxione col Piemonte, e per la repubblica, 11, 191

Partiti. Loro diverso agitarsi dopo la partenza del granduca in Toscana, 111, 207.

P.ASHI (Lodovico). Mindato in Ancona. 17, 93 - Mandato a Milnon pet trattare delle cose di Venezia, IV, 937 - Mandato a Milnon pet trattare delle cose di Venezia, IV, 937 - Pactora (conte Giuseppe). Patto ministro del Commercio e dell' Agricoltura i, 391. — Ministro del Commercio, 1, 405. — Accolto male dil pape, II, 163. — Uno del Considerato del Commercio, IV, 163. — Vincinato del pape off fire nonco ministro dopo le morte del Rossi, 523. — Non riesce nelle Commissione, 524.

PASSALACQUA (generale). Sue prodesse alla Bicocca, Ii I, 331 e seg. — Morto in battaglia, 335.

Passatore, capo assassiuo, IV, 294. — S' impadronisce di Forlimpopoli, IV, 313

PASTORE (colonnello). Uno del Consiglio per investigare i fatti della

guerra, 111, 318.

PATERNO (marchese siciliano) Tollerato
ministro della guerra in Sicilia, 11,
128. — Ritenuto ministro della guerra, 448.

PATRIZI (cardinale). Contraria le feste per l'amnistia, I, 46.

Patrizi (marchese). Parte co' figliuoli per la guerra, II, 78. Patto di separazione fra Napoli e Sicilia, I, 316.

cilia, I, 316.

Pactucci (marchese veneziano). Uno del goretno provvisorio, II, 72. — Uno degli ambasciadori mandati al pa-

degli ambasciadori mandati al papa, III, 10. — Comandante del forte di Marghera tolto, 1V, 81 e seg-PAVER (ministro Isiuaeppa). Supplente ai ministeri di Stato, 1, 38. — Fa

la parte odiosa nel governo, i, 99.
Pavia. Zuffa fra studenti e soldati, I,
255.
PECCHEKEDA (Gaetano), Chi fosse, IV,

PECCHENERA (Gaetano), Chi fosse, IV, 176. — Sus morte, 349. PEELINER, ufficiale toscano, lodato di

valore, 11, 248.

PELST (conte). Parla in onore d'Italia
nella Camera de' Pari, 1, 358. —

Mandato a Carlo Alberto, III, 393. — Mandato a Carlo Alberto, III, 290. PELLEGRINI (Didaco). Uno del governo provvisorio di Parma, II, 126. — Eletto depulato al Parlamento, III,

47.
PELLICO (Silvio). Effetti del suo libro
Le mie Prigioni, 1, 12. — Con-

dannato allo Spielberg, I, 247.

PELLIZZABI (Giorgio). Promove la sottoscrizione per la Guardia Civica,
I, 154.

Pena di morte, rimessa in Toscana, IV, 351.

PERTINI (monsignore). Messo nel ministero dell' Interno in luogo dell'Amici, 1, 591. — Distende le concessioni fatte dal papa al popolo nel novembre 48, II, 530. Pennzia di uomini vallenti, III, 179.

Para (Gabriele). Capo dello stato maggiore della guardia cittadina, 11, 35. — Cerca di far togliere le barricate il 15 maggio, 11, 230. — Insultato e minacciato, ivi.

Parz (Guglielmo). Chismato dal re per fare nuovo ministero nel marzo, 48, II, 86. — Non riesce a poter rassegnare le milisie poste sotto i suoi ordinii, 128. — Comandante delle milisie da mondare in Lombardia, suma o piccola autorilà sull'aeretito, isri. — Sua fasiona a Brondolo, 309 e seg. — Riceve ordine di ricondurre le mulsie nel regno , 238. - Rinunsia el comando al genersle Statella, ivi - Ripiglis derto comando, 249. - Pressato da ogni parte a passare il Po. ivi. - Manca di autorità sulle truppe, ivi - Indogia a passare il Po. 261. - Si trasferisce con poche genti a Rovigo, wi. - Gunge a Rovigo, 203. - Si ritira a Venezia, ivi -Eletto comaodante generale di tutta le forsa venete, 271 a seg. - Non s'attents in Venesia di atraccase il nemico come avrebbe potuto, 279. - Sua poes saprenza politica, 385. - Suo contrasto col g neral Colli, 356. - Sua opera confortatrica in Venesia, 470. - Imprudenti parola attribustegli , ivi. - Eletto al Par-Ismento, III, 80. - Suo discorso per accendere le miluse di Venezia, 81 e seg. - Sue disposizioni a combattere, &4. - Riceve balis piena dal triumvirato veneziano . 85. - Delibera di attaccara Meatre, 86. - Comanda a Mestre, 87. - Sua mala provvidenza nell' usare delle sittorie di Cavallino a di Mestre , 89. - Riesce di far cessat le crudeltà degli Austriaci s Mestra, evt. - Riceve ordine di sospendera i combattimenti, 92 - Sue propoate guerresche a Carlo Alberto, 286. - Manda il Fabbrizi a Roma e in Toscana per in-turre questi paesi a militari apparerchi, 287 - Sne pramute per la rinnovasione della guer-12, 255. - Sue querele per gli arbitru del governo venezisno, 296. -Suoi ordini militari, all'annunzio del ricominciamento della guerra in Lombardia, 306 - Paste per Chioggia, Ivi. - Opinione di lui , ivi. -Occups Conche, 340. - Obbliga gli Austriaci a ritirarsi a Santa Marherita, ivi. - Riehismsto in gran fretta dentro Venesia, 441. — Sue illusioni, 421 e seg. - Scrive a mesao mondo, ivi e seg. - Non trascura la difesa de Venesia, 422. - Mal sodisfatto del governo di Manin, Irl. - Fortifics Marghera, IV, 80 e seg. - Incoraggisce colla presenza a col coraggio i dilenson di Marghera, 83. - Fs gran conto della milisia civile, 86. - Commeia ad abbandonarsi nells resistensa di Marghera, 91. -Avrebbe voluto la rovina del ponte

sulla laguna, 91 e seg. — Arringa le milisie, 93. — Prendente del Consiglio per soprintendere alle cose della guerra, 98. — Mands a macellare i anni cavalla, 194. — S' unisee col Misnin a frenare la popolare sedizione, 200. — Parte da Venezia, 761

Parots (conte) Mandato al campo a raffermare la disciplina de' soldati pontifici. 11, 185.

PeroLi, giovine, 11, 431.

Peralta (graduato). Morto da proda, IV, 110. Peracola, surrogato all'Accursi nella Po-

lisis, II, 513 - Sne qualità, Wl. Perilli, soprintendente, III, 416. Pererri (abate) Ferito, IV, 136.

Pgassco (Michele: Notato cassiere della setta dell'unità italiana, 230, Pganone (gen. Ettore) Estto ministro degli affari esteri, II. 399. — Protésta

contro il gridare delle tribune, Iti, 38. — Sua posizione nella seconda guerra, 319. — Morto in lattaglia, 335. Pgauzzi Vincenzo, gonfaloniere, muore,

1, 237.

PREUTZI (Uhaldino). Eletto gonfaloniere
di Firenze, II, 495 — Va a Siena,
III, 154. — Uno del consiglio pet

nordiusre la milisia cittadina, 210.

— Gonfaloniere malato, 389. — Cassato e perchè dalla carica di gonfaloniere, IV, 291.

Pgano (l-acco). Ministro di Francia a

Pesano (I-seco). Ministro di Francia: Venezia, 111, 285.

Pesaro (provincis). Delitti atrocissimi, 111. 415 e seg. PESCARTINI (Federigo). Ambasciadore presso la repubblica Francese. III.

156. — Inviato dal triunvirato romano a Oudinot, riferisce in senso piuttosto favorevole, 1V, 12 e seg. Pascarona. Fa guerra ai minutra in parlamento, 111, 34. — Sua proposta

d'imposta progressiva, 38.

Peschiera (fortexes: descrittta, II, 136.

— Assediata dai Piemontesi, ivi. —
Assalita, 150. — Presa dai Piemontesi, 255.

Pestilenza in Venezia, IV, 192, 198.
Petracchi (A.) Uno del governo, prov

Pataacchi (A.) Uno del governo.provvisorio di Livorno, II, 414. — Sua parte di forza nel governo Livornese, 421. — Conduce una squadra nella spedizione contro De Lauger, III, 250 e seg. — Segue il Montanelli nella spedisione di Lunigiana, 256. — Condutture di una squadra di Livornesi, fugge, 111, 802.

Pernosici (Loslavico). Suo tristo caso, 1, 119. — H suo funerale è cagione di scompiglio in Siena, t20

PETRUCCI Uoo del consiglio d'amministrazione nella ristorazione ducale di Piacenza, 111, 469.

Piacenza, III, 469.
PEZZELLA consigliere) Surrogato al
Cocchi nel Buongaverno, III, 356.
Piacenza, Si spicca de Parma, II, 75.—

Institute governo provvisorio, ivi.
Pianigiani (professore). Sua morte e lodi, IV, 292

Ptazzo del Granduca, detta del popolo, 111, 2.4.

PIAZZOLI (Pietro). Compagno de' Bandiera, I 203. PICA (Giuseppe). Notato socio della

Unità Italiana, 1V, 230. — De' più coraggioss m.l Parlamento napoletano, 232.

PICARD. Sua dichiarazione, 1V, 32. Piccolallia, 11, 226. Pickerria (veneziano). Uno del governo

provvisorio, II, 72. Piemonte, Sua storia dal principio del regno fino alla elezione di Pio IX, I, la e seg - Supplizi per cose di Stato nel 1833-31, 196. - Ire e reaistense delle parte tirannesca per ogni segno di novità, 206 - Cootinuato succedersi di contraddizioni e d'incertezze, 207 e seg. - Agitamento qua e la, 215. - Cresce il commovimento per la costituzione dopo l'esempio di Napole, 359 e seg. - Si grida per tutto di soccorrere i Lombardoveneti, 11, 89 e seg. — Allegresse per la deliberazione d'unione fatta da' Venesiani, 311. - Riunovamento di ministero, ivi e seg - Subite manifestazioni di contrarietà in Parlamento, 312. -Defficoltà a rinoovare il ministero dopo il cattivo esito della prima guerra di Lomhardia, 398, - Commovimenti popolare .111 , 27 .-- Agitarsi de' demucratici per avere un governo di lor parte. 33 e seg .- Gare fra moderati e popolani, 79 - Rinnovamento del consiglio de' deputati. Ivi. - Contrarietà allo intervenimento in Toscana proposto dal

Gioberti, 239. - Caduta del Gio-

e mal umore, \$47. - Condisione de' rettori dopo caduto il Gioberti, 257 e seg - Commozioni alla nuova della sconfitta di Novara, 343. - Cambiamento di ministero, ivi. -Dimostrazioni tumultuarie, 348. ... Rigori pubblici /vi e seg .- Varicomponendosi a prudenza di governo rimesso . 371. - Dolore per la occupasione di Alessandria, Ivi. - Pratiche usate per impedirla, Ivi. - Sua condizione dopo il disastro di Novara. IV, 68 — Improotitudini della parte estrema, 234. - Accoglienza funelire alle ceorri di Carlo Alberto, 237 e seg. - Parziale rinnovamento del ministero , 239 - Raunanze de' contisi, 213. - Convocasione del nuovo parlamento, 244. - Come vi turnassero i medesimi, iel. - Disponimento della cittadinanza pe fuorusciti italiani, 244. - Odiato dai nemici della costituzione, 257. -Acquista notere la fazione de' neri, 261. - Proposta di riforma nella legislazione ecclesiastica. ivi .- Querele del clero e de'vescovi contro le leggi Siccardiane, 263, 264, 265 e seg 267. - Opera della parte tirannesca per suscitare scompigli, 327. - Enconnatori e vituperatori delle cose piemontesi, 328. - Maggioreprudenza ne rettori, 341 - Strepitare de giornali. ivi. - Lamenti e grida nei giornali elericali per la proposta della legge sul matrimonio civile, 342, 343 - Pericolo di perdere la libertà e perchè, 344. - Dissidio fra i ministri di Stato, tel e seg-- Rinnovamento del ministero senaa il Cavour e il Farini, 345.

berti, 253. - Ansieth e incertesza

Pientonie (re di). Pubblica le norme dello statuto a di Sfeldraio I 848, It. 364. — Toglie aleuni tributi all' isola di Sardegna, 365. — Ugnaglia diritti civili ste' Valdesi agli altri, iri e seg. — Suo perdoco per delitti di

Stato. 41; 48.

Stato. 41; 48.

Plenomete (corte di). Rifinta di mandare oratori a Roma per la lega italiana nell'aprile del 48; 11. 168. — Suo atrano procedere in dello affare lei.

— Protesta control'arrivo dégli Spagnuoli, 111, 148.

lega accresce i sospetti dei diversi

Piemontesi Iodirizanno al re di Napoli una supplica per indurlo alle riforme, I, 3 5.

Premontesi (miliaie) Vincitori in principio nella guerra del 1848. Il, 100 e seg. - Espugnano la terra di Goito, ict. - Prendono Montambano, Borghetto e Valeggio, 106 e seg - Loro ordioamento al commiciate della prims guerra del 13.149 - S'impadroniscono di Cola, Sandra e Santa Giuatina, 150. - Assaltano la terra di Sauta Lucia, 2011. - Trovaco resistensa toviocibile a Crocebianca, ivi. - Sı ritirano, ivi - Festaggiano la vittoria di Goito, 256. - Mettono in fugs gli Austrisci a Governolo, 338. - Sı ritiranu a Rivoli, 339. -Combattono valurosamente e vincono, (vi - Si scompigliano a Salionze, 350 - Tornano a viocere in val di Staffalo, 312 - Cadono morti dal caldo e dalla fame, 315 Loro sconfitta a Custosa, tvl Loro ritirata a Gosto, 315 - Si ritirano all' Adda, 363. - Si conducono sotto le mura di Milano, 361 .- Loro imprudenza di ricominciare la guerra prima di aver assodite le cose dell'Italia di mezzo, 111, 297. - Loro superbia nell'annunaiare il ricominciamento della guerra, 301 e seg. - Si rseculzono intorno al Ticigo, 316. -Loro micidiale resistenza a Mortara, 326. - Si arrenduco, 128 - Loro scoramento dopo il caso di Mortara, 325, 332. - Vincouo alla Bicocca. 333. - Loro ritirata a Novara, 334

Piatracatella, presidente de' ministri napoletani Sua natura, 1, 305. — Consigliatore di riforme, 306.

Pierno Leorotpo, e sue leggi di commercio, IV, 317.

Pirrani (D. P.). Uno del governo prov-

Pricts (Carlo). San bogarán, 11, 198.
Sun semádosa clesione a governatore
di Livotno, ivi. — Suno ducorsi di
communion di Circilo popolare,
di Livotno, ivi. — Governatore
Livotno, ivi. — Governatore
Livotno, ivi. — Governatore
Livotno, ivi. — Governatore
li principe, 200 e seg. — Ajita la
prite pui estrema della democrazia
contro il Governatore, 50, ... — 4 ne.
(ivi. — Vorrethie entera en el triunivi
rato nel luogo del Guerrasa, 354.

PIGNATELLI-STROMOGLI (principe). Eletto capo della guardia cittadioa, 11, 35.— Suo discorso as militi, ivi.— Chismato dal re per fare nuoso ministero nel marzo del 18, 86.— Costretto a fuggire da Napoli, IV, 228. Palla (monsignore). Odastissimo, 11,

166.
Pilla (professore). Morto a Curtatone
e Muotanara, 11, 247

PILLERSDORF (F. De) Ministro di Stato a Vienoa, II, 181. Pilo, I, 318.

Paralli (Pier Dionigi). Stimola il Gioberti a viaggiare per l'Italia, 11, 199. - Ministro dell' toterno, 399. -Sua natura, ivi .- Suo errore di domandare un consiglio segreto per essere giudicato iosieme co' suos col-· leghi, 111, 34 e seg. - Si richisma di essere fatto segon all'odio nubblieo, 52. - Sua generosità col Gioberti caduto, 256 - Rifatto miniatro dell' Interno dopo la sconfitta di Novara, 343 - Proverbiato, 346. - Aoima del Governo Piemontese , IV, 63. - Sua deposizione dal mioisfero, 238. - Mandato ambasciatore a Roma, 272 .- Bus infruttuo sa ambaseeria, 273. - Clamori de' elericali contro di essa, ivi e seg. -Sua morte, 314. - Compianto cha

se ne fece, 345.
Pisalli (ministero). Accusato di doppicasa, III, 27. — Suo discorso in parlamento, 28 e seg. — Si depone, 39.

PINELLI, siciliano, rinnegsto, 1V, 307. PINTO (Michele). Maodato a Torino, III, 27. — Ucciso di pugnale, 416. Pio VIII. Non fece ne bene ne male, I, 54.

Pio IX. Sua nascita e biografia, 1, 32 e see. - Giudizi formati di lui in conclave, 34. - Eletto papa, 35. -Poco conosciuto dall'universale, tot. - Accoglienza avuta in pubblico e lodi, 36. - Sua ponderazione nel concedere l'amnistia, 37. - Suoi primi atti, ivi. - Si risolve a dare l'amnistia 41. - Come per quest'atto fosse festeggiato, 42 e seg.-Parla ai cardinali la prima volta in concistoro, 44 e seg - Festeggiato nel-l'andare alla Chiesa di S. Maria del popolo l'è settembre, 52 - Sua facilità a mostrarsi in pubblico, ivi. - Rinnovo le vecchie leggi, 53. -Crea una commissione per la riforma del codice, 56. - Prende possesso a san Giovan Laterano, ivi e seg. - Pubblica un'enciclica assai lamentosa, 57. - Spinto da una parte e rattenuto da un'altra, 62 .-Celebrato dappertutto smisuratamente, 65 e seg. - È invocato dai popoli per esempio di libertà, 73 e seg. - Spinto da' popoli, rattenuto da potentati, chiarisce le sue intensioni vere, 78. - Dichiara di non voler concedere ciò che è contrario alla natura del suo principato, 149. -Si querela in concistoro di quelli che abusavano il suo nome per promovere novità, 171, - Riceve nuovi consultori di stato, 182 e seg. -Maledetto dai più arrabbiati della parte tirannesca, 203, - Ondeggiante fra partiti opposti, 222. - Sua lettera al padre Perrone Gesuita, 223. -Sua ammonizione ai festeggiatori delle vittorie della confederazione sviszera, 226. - Lamenti che fece nascere, tvt. - Riforma il consiglio dei ministri di stato con decretu del 30 dicembre 1847, 240. - Creduto consigliatore di riforme al re di Napoli, 30%. - Punzecchiato da tutte le parti del mondo con lodi e voti per compir l'opera della rigeoerazione d'Italia, 388. - Renitente ad armamenti, 389. - Sua famosa allocusione del febbraio 1848, 391. - Benedice l' Italia, 393. - Parla ai capi della milisia cittadina, 394. - Pressato it' ogni parte a mutar forme allo stato, 405. - Fa divul-

gare che si prepara nu nuovo statuto, ivi. - Acroglie le istanze del municipio romano chiedente la costituzione, 107. - Promette di presto purblicarla, ivi. - Richiede Pellegrino Rossi di scrivergli lo statuto, 407. - Cambia ministri, ivi e seg. - Dichiara che lo statuto sia inserito fra le bolle concistoriali, 412.-Decreta la handiera tricolore per lo stato pontificio, Ivi. - Richiesto a usare la sua antorità co' Siciliani, pérchi accettassero la costituzione di Napoli, II. 15 — Si querela delle minacce popolari contro ai Gesuiti, 39 e seg. - Mostra nel marzo 1848 di non contrariare il commovimento romano per la guerra, 77. - Benedice i militi volontari che partono per la guerra, 79 - Si crede e si la credere che egli dichiari la guerra all' Austria. ivi. - Riensa il permesso che le milisie pont-ficie passino il confine, 119. - Spinto con poco accorgimento a dichiararsi per la guerra italiana, 163 e seg. - Fa intendere di non potere, 164. - Dibattuto da pensieri contrari, ivi e seg. - Va in collera pel bando di Durando alle truppe, 165. - Tempestato dai teologi della corte, ivi.-Impaurito da nno seisma tedesco, 167. - Ingelasito del contegno del governo pirmontese circa la lega ita-liana, 168 — Pregato nuovamente, dai suoi ministri a dichiararsi per la guerra, 169. - Si dichiara nel concistoro del 29 aprile 1848 contrario alla guerra italiana, ivi e seg. - Si maraviglia degli effetti prodotti dalla sua enciclica del 29 aprile 1848, 171. - Minaccia di lasciar Roma, ivi. -Minaccia di scomunicare il popolo romano, 175 - Coll'enciclica del 29 aprile, cessa di apparere quel che dagli altri si voleva far essere, 179 e seg. - Sta saldo nella sua dichiarazione contraria alla guerra italiana, 181. - Scrive una lettera all' imperador d'Austria in favor d'Italia senaa effetto alcuno, ivi. - Nomina le persone dell'alto consiglio, 183 ---Pubblica di moto proprio la legge repressiva sulla stampa, Ivi. - Non si fida delle proposte de'snoi ministri, ivi. - Suo silenzio pei casi di Napoli del 15 maggio, 245. - Suo

contegno pal discorso da recitare nella convocaziona del Parlamento, 276 a seg. - Preode gran sospetto del Mainiani suo miuntro, 278 --Dolenta per la separazione del ministaro degli affari esteri, 253 e seg. - Sua dichiaraziona di voler esser libero dai consigli a dal ministero, 285 a seg. - Accordie bene i commissari Siciliani, 324. - Sua confusions, 354. - Chiama Eduardo Pabbre a fara movo ministero, tvi. - Suo dolora per la morte del Rossi, 523. - Chiama i presidenti dei Consigli, 524 - Suoi sdegni, wt. -Rifiuta la domande popolari, 527. - Suo pericolo, 528. - Impreca fulmini dal cialo, ivi. - Sue querela al corpo diplomatico, ivi a seg. -Mostra di cedere alle istanze popolari, 529. - Sus ripugnanza a fuggire da Roma, 533 - Spaventato dai cortigiani, ivi e seg. - Riceva in dono la Pisside di Pio VI. 534 .-Costretto a lasciara la guardia sviazera, ivi. - Si decide a partire, 536. - Crede di andare alle Baleari, tvl. -Esce travestito dal palazzo, 538.-Giunga a Mola di Gaeta, tvi - Iucontro avnto, ivi. - Si persuade a rimanere ospita del re di Napoli, 539. - Sua prima protesta da Gaeta, tit, 5 a seg. - Elegge un cousiglio di governo, 6. - Ricura di ricevere gli ambasciadori romani a Gaeta, 17. - Sua protesta contro la giunta di atato istituita a Roma, 53 a seg -Ringrama il ra di Sardegna del soccorso a asilo offertogli ne'suoi stati, 63. - Sua dichiaraziona agli oratori piemontesi, ivi e seg. - Suo monitorio contro la Costituente dello stato romano, 101. - Pretesto e occassone per rimettera l'assoluto regime, 140. - Rieusa de andare in Francia, ivi. - Dimostra poca fiducia negli aiuti del governo piemontesa, 141. - Fa inteodera l'intervento straniero, ist. - Sue ragioni per indugrare a riconoscere il ministro Sardo, 143 - Fa sentire omai certo l'intervento austriaco, 148 -Sna confessione al legato Sardo che omai l'intervento atraniero era atabilito, to4. - Invoca il detto intervento, ivi e seg. - Dice al conte Martini di accettare la mezzanità e

l'aiuto piemontese, 220. - Nega detta accettazione ad istanza del cardinale Aotonelli, ivi. - Fa nuove proteste contro gli atti dell'assem-blea romana, 224. — Suo formale invito ai potentati per lo intervenimento nello stato romano, ivi - Sue pregbiere a voti per la ricooquista della Sicilia fatta dal re di Napoli, 368. - Fa nna eneicliea da Gaeta contro gli assistenti ai feriti per la repubblica romana, IV, 45. - Nome dato a una batteria veneta, 95. -Come bestemmiato da' Romani, 110. - Bestemmiato in Roma all'eotrare de'Francesi, 136. - Suo editto nel ripigliare possesso del governo di Roma, 173 e seg. — Compare del re di Napoli, 152 — Sue concessio-ui del 12 settembre, 207 e seg. — Trattenuto, e perche, dalla diplomaaia nel regno di Napoli, 218. - Discorsi a presagi che se ne faceva, ivi e seg. - Di Gaeta passa a Napoli, 227. - Benedice il popolo, 228.-Effetto di questa benedizione, Ivi .-Sua protestazione al re di Sardegna contro la legge siecardiace, 163 e seg. - Richiama il sno rappresentanta dal Piemonte, 265. - Sue lameotazioni per la condanna dell'areivescovo di Torino, 266. - E per qualla del vescovo di Sassari, 267 e seg. - Si parte da Napoli, 291. -Abbracciari col re, ivi. - Rientra in Roma, Ivi. - Accordience avute, 295. - Freddessa populare nal festeggiar lo, tot. - Mostra di non curar più gli applansi popolari, 296. - Suo abbassamento, 316. - Sua lettera enciclica ai vescovi toseaui, 321 e aeg. - Sua aogoscia per non sapere come le cose di Francia terminassero. 336 e seg. - Suo monitorio al re per la proposta della legge del matrimonio civile, 344. - Manda processatori nelle Marche e nelle Romagna, 349.

Piaano (Domenico). Commissario in Messina, II, 447.

Pigonti (Michele). Notato socio della Unità Italiana, IV, 230 — Suo diacorso al cospetto da' giudici, 302. — Indicato al amplicio 3014.

Indicato al supplisio, 304.

Pisa. I professori dell'Università protestano cootro i Gesuiti, 1, 92. — Feateggia il giorno onomastico del pon-

tefice, 98. - Festeggia l' ottenuta Guardia Civica, 163 - Insults all'arciducs d'Este, 234. - Fervore militare per la guerra nell'Università (marso 1818). It, 83. - Campo, per domare la ribellione livornese, 415. — Grida e scandoli per questo campo, 419 - S'innalza in piazza l'albero della liberta, III, 247. -Come si operasse la ristorazione Granducale, 401. - Paura per l'avvicinamento de Livornesi, 402 - Smembramento dell'Università, IV, 324. - Richiami e suppliche per detto smembramento, 325.

Pisa (università di). Protesta contro gli atti del governo provvisorio. 111, 253. PISACANE. Adoperato in Roma, III, 811.

Pisani, I, 3:9. Pisano (Gaetano). Eletto ministro di

Grazia e Giuatizia, II, 127. - Si depone dal ministero, 320. - Mandato oratore presso le corti d'Italia, Pistoia Protesta fatta al Parlamento to-

scano, II, 424. - Scandolo, di cui fu motivo, ivi - Difficoltà gravi per la r storazione, III, 401.

Pizzanni Uno degli oratori del municipio bologuese per capitolare, IV, 59 PLEBISCITO. Nell' elezione del Bonaparte a dittaiore della Francia, IV, 339.

PLSZZA Ministro dell'Interno dopo l'annessione del Lombardo-Veneto al Piemonte, 11, 311. - Non accolto dalla corte di Napoli come ambasciatore di Carlo Allierto, III, 80 -Richiamato da Napoli, 144. - Mandato a reggere i ducati, 305. - Commissario Sardo a Parma, cacciato da Radetrky, 468. - Sua protesta, ivi.

To. Dichiarato fiume della nazione, III.

Pozaso (Carlo). Imprigionato nella fine del 1817. I. 301. - Uno del comitato napoletano, 312. - Direttore di polizia, 348. - Fatto ministro dell'istruzione pubblica, II, 28 .- Si ritira dal ministero nel marzo 48, 85, -Difende Longo e delli Frangi, 314. - Offrso dal Bozzelli, 317 .- Qual parte avesse nella congiura della Unita italiana, IV, 178 e srg. - Accusato dal Jervolino, 180. - Carcerato, 181. - Circostanze che accompagnarono la sua carcerazione, ivi e seg. - Come risponde al suo esa-

minatore Silvestri, 229 e acg. - Notato della setta dell'Unita italiana. \* 230 - Suo discorso avanti ai giudici per condannarlo, 300 e seg. -Convince di falso il testimone Jervolmo. 303 e seg. - Condannato all' ergastolo, 300. - Ricusa di chieder grazia, ici.

Pozzso (Alessandro). Sua biografia, III. 88. - Muore a Mestre, Tot. - Sua lode, ivi .

Politica delle diverse corti di Europa al primo scoppiare del commovimento italiano, 1, 255.

Polveri. Congiura in Inghilterra, IV, 259.

Ponicenio. Notsto socio dell'Unità italiana, IV, 230.

PONIATOVVSKY (Giuseppe) Cresto ambasciatore di Toscana presso la repubblica francese, III. 75. - Rinunzia al grado di ambasciatore toscano presso la repubblica francese, 199. PostaTovvsky (Carlo) Capo della guardia nazionale fiorentina. IV. 65.

Possonar, visconte, 11, 334. Ponte sulla laguna veneta, si demolisce,

IV. 94 c seg. Pontificii (soldati) Passano il Po, II, 135. - Pessimo loro ordinamento, 142 e seg. - Nel Veneto. s' ammutinano contro ai generali, 158 e seg. - Fanno grande aedizione a Treviso per la encicleta papale del 79 aprile 1848. 178. - Discordia ne'capi, ivi e seg. - Inaudite erudeltà dei militi rotti ad ogni licenza, 179. -Fuggono al venire di Nugent, ivi -Riportano alcuni vantaggi nel Tirolo inutilmente, 207. - Cessano di aver parte nella guerra italiana, 267.

- Si riducono a Venezia, 269. Popolari ecclissati in principio, I, 244. - Loro natura e intendimenti . II, 29a e seg - Prevalgono nel parlamento Sardo, 297 - Loro commovimento per avere una costituente dello Stato Romano, tH. 56. - Loro brighe in Toscana per eleggere deputati di lor parte alla costituente , 281. - Loro colpa di far ricominciar la guerra in mal puoto, 301. - Loro furnri dopo la sconfitta di Novara e la ribellione di Genova, 351. --Loro ignavia il 12 aprile, 387.--Esaltano Carlo Alberto dopo morto, IV. 171 e seg - Gridano contro

l' elezione del Mathieu, 238. — Comitato stanziato a Londra, 310 — Rigori in Italia per capion di esso. ivi — Divenuti non più quasi ternitali, 329

Popoli Italiani Loro freddezza nella seconda goerra, III, 303 e seg Poper et odovicoj. Monistro dell'Erario

modanese, 1, 264.
Poscalli, 1, 318.
Poscalli, 1, 318.
Posso (Alessandro) Uno del governo

provvisorio di Milano, 11. 59.
Ponta (Della) Monsignore uno del con-

siglio per la riforma della tesoreria Romana, II. 512. Portoferrato. Disordini popolari, II.,

503 — Spedizione faita contro il principe, 111, 203 e seg. — Ammotinamento della milinia a causa del giuramento. 211 Possesso Storia di questa ecremonia

Possesso Storia di que papale, I, 56.

Potraziani 'marchese'. Sua proposta in consiglio per attestare divozione al papa, 11. 345. — Sua protesta contro la costituente romana, 111. 70. Pracamica 'Antonio] Comanda le forze

messinesi. 11, 447.
Paati (Giovanni) Poeta. Sua parte avuta nelle eose toscane, 11, 504 — Maltratiato e bandeggiato da Firense,

111, 75.

Peesidenie della repubblica Francese.

Vedi Bonnenna Luigi.

Prestito. Veda Aceatto.

Presti laberali, che parlano di costituzione
concultabile col papato, 1, 393.

Prett, Come cercano di volgre le campigne lombarde di-po l' enciclica del 29 aprile, II, 381. — Loro elburori e querrie per le leggi Siccardinor, IV, 263, 265, 267. — Loro invettive contro il governo piemontere, 275 — Adverano per far passare il Ministero piemontece in mano di costitusionali più a loro favore-oli, IV,

Prigioni francesi Loro protestazione, 1V, 32. — Apparenae di affraternamento, ivi. — Smentiscono il protestato, 33.

Principi italiani. Incolpaliili di essersi lasciati trascinare dagli avvenimenti, 1, 267 — Renitenti ad armamenti, 359

Principi europei. Non rinnovano l'errore di attaccare la Francia divenuta repubblicana nel 1848, 1, 403.— Pure Jemono di quell' esempio, 404. Paretti Uno de' mandati dal municipiu

veneto per capitolare, tV, 198.

Prodigit e spaventosi segni rapportati
al tempo della rappliblea comana

al tempo della repubblica romana, 111, 275.

Paonio (generale) 1, 332. Protesta del popolo delle due Sicilie sol

finire del 1847, 1, 299. 
De' rettori fiorentini pe' possessi di Massa e Carrara, 111, 405.

Paoro (Di) duca. Svillaneggiato, 11, 440.

 Notato socio dell' Unità Italiana, 1V, 230.

Provincie romane. Abbandonate dai go-

vernatori, 111, 20 e seg. — Delitti abominevoli, 277. Prussia. Suoi intendimenti conformi a

Prussia: Suoi intendimenti contormi a quelli dell'Austria rispetto all'Italia, 1, 241. Prussia rengna acopyolia, II. 217.

Prussem (Re di). Sua inimicaria coll' Imperator d' Austria, IV, 252 e stg. — Suo fantauireo iograpo, 254 — Cede nell' accomodamento coll' Imperator d' Austria IV, 332. Prusstiani. A fronte co' Bavaresi, IV,

253. Pulvinenti (Giuseppe). Giustiziato, I,

302. Puoti (Basilio). Letterato, muore, 1, 297. — Suoi meriti, tel.

## Q

QUARTO (giudice) Lieenziato, IV, 232. Querele, contro gli assassini di Ancona e di Sengalla. III. 417 eseg. — Del governo francese, culla corte di Gaeta per la diffidensa mostrata verso i auoi aiuti zil papa, IV, 40.

Quistione fra Siciliani e Napoletani giudicata imparizialmente, II, 18 e seg. — Nodo principale di detta quistione, 21. — Non insolata per differa di diducia da una parte e dall'altra, 26. — Fra la Toscana e il Piemoute per causa di territori, III, 66 e seg. — Fra l'Imperator d'Austria e il re di Prossia, IV, 331 e suni, IV, 331 e seg.

## 28

RACCHI (P. G.). Uoo del governo provvisorio di Livorno, II, 414. RADETZET. Volge ai soldati parole superbe dopo i Intti di Milano, I, 257. - Fa inalberare la bandiera bianca nel castello di Milano. II, 63. - Bruciato in effigie in Italia, 125, - Capo supremo dell'esercito austriaco nella prima guerra del 1848, 147. - Sua vita e qualità, tot e seg. -Difende i luoghi che difendono le congiunaioni di Verona con Rivoli, e sono riparo al Tirolo, 151 .- Ordina di ricominciare l'assalto di Vicensa, 211. - Assalta il corpo de' Toscani sotto Mantava il 29 maggio, 247. - Ammira il loro coraggio di resistere, 25th - Sno triplice errore nel detto giorno, 251. - Spicca da se quasi un terzo delle sue forze, 254 - Si fortifica fra Goito e Mantova, 261. - Si ripiega coll'esercito verso Legnago, 262. - Sua opera arrischiata di movere contro Vicenza. iri e seg - Assale Padova, 268. -Si restituisce vittorioso a Verona, 269. - Promette all' Imperatore certeaza di finale vittoria nel luglio 1848, 331. - Afforzandosi maggiorgiormente sull' Adige, s'apparecchia a nna battaglia campale, 33%. -Suoi errori di volgersi all'assalto di Rivoli, 339. - E di indebolire il suo fianco sinistro e le spalle, 341, - Raccoglie le maggiori forae per una battaglia decisiva, 313. - Si espone a perdere il frutto della vittoria di Custosa, 345. - Manda a Carlo Alberto condizioni di armistizio inaccettabili, 317. - Sna intenaione di occupar la Toscana, 374. - Da che ritenuto, ivi. - Non fa alcun conto del duca di Parma, 384. - Frastorna ogni pratica di pace, 476. - Arbitro della potenza Viennese, III, 45 .- Sua severa disciplina, 296. - Riceve l'annunato del ricominciamento delle ostilità prima del enmandante premnntese, 300 .-S'apparecchia a movimenti arditi, ivi e seg. - Suo furnre nel comunicare ai soldati l'annunaio del ricominciamento della guerra, 302 e seg. - Sue minacce di distruzione alla città di Milano, 305. - Raccoglie il suo esercito in valle di Po, 316. — Suo disegno di attacco, 317. — Si arrischia a passare il Ticino, 318 321. - Suo editto ai popoli del Piemonte, ivi. - Suoi ordini dopo il caso di Mortara, 330. - Soccorre D'Aspre alla Bicocca, 333. - Osserva la battaglia in luogo rilevato, ici. - Sua superba risposta alla domanda di tregua fatta da Carlo Alberto, 336 .- Sue lusinghiere parole dopo la battaglia di Novara, 338. - Sno governo soldatesco e feroce in Lombardia, 368. - Occupa Parma, ivi. - Ricusa gli uffici fatti dai ministri di Francia e d'Inghilterra per risparmiara al Piemonte L'occupazione di Alessandria, 374, - Guarda dalla torre di Mestre l'assalto di Marghera, IV, 83. - Assiate in persons, 84 - Suo editto ai Venesiani, ivi e seg. — Sue minac-ce, 85. — Riceve l'insegna del merito toscano, 149. - Sno nunvo bando ai Veneziani perchè si arrendano, 196 e seg. - Entra a Venesia trionfante, 2011. - Suo governo militare in Lombardia, 256. - Trasferisce la sede del governo e la corte di giustizia a Verona, 257. — Suo ordine di sequestrare i beni de' fuorusciti, 326

RAGGI. Ambasciadore de' Genovesi al re, I, 214

RAMACCA, 1, 318.

RAMORINO. Imposto dalla fazione popolare al governo Piemontese per comandare una divisione, 111, 292. -Sua qualità, 293 - Messo alla Cava, 319. - Ordini che ricevette, ivi. - Suo contegno, ivi e seg. -Sua diffalta, 320. - Suo giudiaio e morte, IV, 69 e seg.

RAMORINO (graduato) Morto in Roma combattendo da prode, IV, 110. RANUZZI (Annibale) Sua scandalosa proposta di staccare da Roma le Roma-

gne e le Marche, III, 56 RANZI (Andrea). Uno del governo reslau-ratore in Pisa, 111, 402.

RAO (Antonio), Giustiziato, 1, 282

RATTAZZI (Urbano). Ministro dell'Istruaione pubblica dopo l'annessione del Lombardo-Veneto al Piemonte, II, 311. - Fa guerra ai ministri, III, 31. - Ministro di Grazia e Giustisia, 48. - Risponde al Gioberti circa l'intervento in Toscana, 245. -Eletto Presidente della Camera dei deputati, 1V, 345

RAVINA, Accusa i ministri, III, 28, 34. - Uno del consiglio per investigare i fatti della gueria, 348. — Deputato al parlamento Sardo, propone che si accetti il trattato di pace coll'Austria, IV, 167.

BAVIOLI. Uno della Giunta per rivendicare le ragioni de' privati, IV, 45.

RAYBYAL (ministo francese: Insiste a
Gasta per la sua mediasione nelle
cose di Sicilia. III, 304 — Si con
duce a Palermo per far accettare la
proposta di costituzione, 306. —
Ambasciatine fiancese a Gasta, ricere ordini di querelaria della diffidensa verso gli aiuti francesi, IV,
40.

Reazione, senso di questo vocabolo, III, 207. Recca: (Gaetano). Ministro dell'Interno,

1, 408.

Reggio di Modena Furori della soldatesca, 1, 265. — Vuole un governo a

parte, II. 75. Reggio di Calabria, preso dai soldati

regi, 1, 301

Reggitori fiorentini, ingannati dalla diplomazia, ingannano il publi lico, 111,
401. — Loro protesta per i possessi

ci Massa e Carrara, 405. Regno napoleonico, 1, 5.

Regno Lombardo-veneto. — Sun condizioni prima del 1838, 1, 235 e seg. — Cresce la emmozione dopo le riforme piemostesi, 1, 239. —Rinforzi di resisteoza, 200.

Regno. Vedi Napoli; vedi Lombardo-

REGRY (Eliseo de'). Ricusa il ministero delle fioanze, II, 45 i

REISET (de). Maodato delle repubblica frances en titali nel 1648. Il 349. — Va al campo di Carlo Alberto in Alessandris per proflerirgh la mediasione anglo-francese, coi — Ambasciadore della repubblica francese va al campo di Carlo Alberto in Alessandria, 1011.

Religione, fatta servire alls ragion di stato, IV, 203. RENI (Gnido). Autora danneneiata, IV.

REST (Gnido). Aurora danneggiata, IV, 122. RESET (Pietro). Capo della sollevazione

di Rimini, 1, 89. — Ritorna in Tosesna, ivi. — Causa di amarezze in Toscana, ivi. — Consegnato al governo pontificio, ivi. Repubblica francese. Dichiara di non

useire de' suoi confini, 1, 403 e seg.

— Fasioni che vi dominivano, 14.
382. — Dellivera di fare una spedisione militare un Roma, 111, 405. —
Intendimenti vin e confusi di questa spedinione, 409. — Presidenti e
ministri, accussi fieramente nel Parlamento, 1V, 35. — Goerno di
parti fri loro tensonanti, 40. — Come e quanto mentiare sugli ordinii
116. — Suz difficoli di da econsiare
le cone di Roma, 203 e seg.
pubblica proclamata a Venezia e cau-

Repubblica proclamata a Venezia e causa di scandolo, II, 71. Repubblica: Nome gittato in messo dai

fautori della tirannide come pietra di acandolo e di divisione, 11, 185. Repubblica romana Suoi mutili ri-

lepubblica romana Suoi mutili richiami alle potenze, III, 225. — Suoi lamenti per le violenae di Haynau, 227. — Sue diffi oltà di provvedere sil'erario, ivi e seg. — Provvedimenti fatti per risarcarlo, 229 e seg. — Altre deliberazioni e deretti.

230. - Legge improvvids sull' accatto, svi e seg. - Riforma ne' gindin civili e criminsli, 202. - Altre noviti lusinghiere, tvi. - Leggi odiose di rigore, 271. - Vnglie impotenti di frecare i disordini, lei e seg. - Sus disposisione a mitezza e clemenza, 276 e seg. - Debolessa de' rettori di essa per autorità de'espi di parte, 277 e seg. - Loro accecamento, 313. - Sue disposizioni a soccorrere a Piemontesi, 350. - Peggiorsmento delle sue condisioni, 413. - Provvedimenti di tesoreria, ivi e seg. - Numero e qualità de' auoi difensori, IV , 28 e seg. - Pessimo stato della sua tesoreria, 41 e seg. - Abolisce gli appalti de' dazi di consumo, 43. - Sua Costituzione promulgata 133 e seg. - Come la-

iciasse la tesoretia, 438 e seg.
Repubblica di San Marino. Suo pericolo all'approsimanti de Garibaldisni, 1V, 153 e seg. — Somma
prudensa della Reggemas, for e seg.
— Pericolo in che ella si trova, 135
e seg. — Riesce a salvare i Garibaldiani e a soddisfare ai generali au-

striaci, 156.

Repubblicant. S' impadroniscono della

Sala dei depntati, 1, 400.—Trionfano e piglisoo il governo, 401.—In

Sicilia pochi e mal rappresentati, 11,

131 e seg. — Riescono a far indugiare l'elezione del nuovo principe, 132. — Cercano di mandare in lungo la formazione dello Statuto del nuovo regno, 133. — Avuti in so-

spetto in Sicilia, 326.

Requisizione. Legge in Roma, come éseguita, 1V, 42. — Abusi commes-

RESTA (Costantino). Uno del governo provvisorio di Genova, 111, 319. RESTELLI («vvocato), 11, 361.

RESTUCCIA (Paolo). Si mette a preszo la sua testa, I. 303.

RAYEL (dd) coute, conservato nel ministero piemoutese de finanza dopo primulgata la ustitusone, 11,47.—Cousigitatore du pace, 378.—Distince a no-nie del re il soccorsofrancese, lot.—Nuovamente ministro dell' Estrio, 399.—Oppugna la riforma siceratiana, 1 V; 263.—Petgato dal re ad accoraze nuovo ministero meno ostile al eletro, 355.

Rezzi (ahate) Uno degli ambasciadori mandati al papa, III, 10. Ribellione genovese del 1849 repressa,

III, 369 e seg. Ribotti. Uno ile capitani della spedi-

sione sieții na nelle Calabrie, II, 343. — Accusto dal Ricciardi, 101. RICASO11 (Bettino). Uno de promotori dell'allargamento della stampa toscana I 99. — Sua qualită, 100. — Eletto gonfaloniere, 237. — Va al principe per informarlo del deside-

rio pubblico di partecipare alla guerra di Lombardia, 11, 79. — Sua risposta al Ridolfi in Parlamento, 294.

Non liesce a comporre nuovo ministero, 357 e seg — Si depone dal gonalonierato di Firenze, 485.

Riceve lettere per adoperarsi alla

ristorazione del principe, III, 380.

— Aggiunto al municipio florentino per la ristorazione del 12 aprile, 390. — Sua testimonianza intorno allo imprigionamento del Guerrazzi, 398

RIGASOLI (Orazio). Fa le veci di Gonfaloniere fiorentino nella ristorazione del 12 aprile, 111, 389.

Recci (Matteo). Capitano de' centurioni, 1, 12'.

Ricci (Giuliano). Uno della Commissione per riordinare i municipii, 1, 235. Ricci, di Pellara, giustiziato, 1, 273. Ricci (Alessandro). Ammaziato, 1, 273.
Ricci (marches). Fatto innistro dell'Interno, tt., 56. — Fatto ministro del tesoro dopo l'unione del Lombardo-veneto col Piemonte, 311. — Mandato da Carlo Alberto per indagare le risolusioni della repubblica

gare le risolusioni della repubblica francese: 360. Eletto a rappresentare il re di Piemonte nel suppoato congresso di Bruz-lle, 111, 153. — Ministro dell' Interno, chiede facoltà di fare un imprestito per la gueria, 299

RICCI. Commissario del papa va a Gaeta in vece di andare a Roma, III, 23. — Arriva a Gaeta, 52.

Ricci (da Marerata) marchese. Uno de' commissari del papa (11. 6. — Partigiano del sistema costituzionale, 7. Ricci (Vincenzo). Ministro dell'Erario, 111. 48.

RICCIAOU (Giuseppe). Capo de' pochi repubblicani napoletani, 11, 273. — Ripara ne' monti della Sila, 318. — Va or-tore all'ammiraglio Baudin per invorare aoccoro, 236. — Capo del moto calalitere dopo il 15 maggio, 345. — Crea sollevare il contado di Firense in favore del principe, 111, 302.

111, 252.
RICCIARDI Vescovo) di Savona, mandata
oratore a Gaeta, Ilt, 63.
RICCINI (Girolano) Ferocissimo, 1, 262.

— Tolto d' ufficio, ivi. Ricciotti (Niccolo) Campagno de' Bandiera, I., 283. — Giustisiato, 285. Ridousi (marches Cosimo). Uno de pro-

motori dell' allargamento della stanipa toscana , 1 . 99 - Sue qualità, ivi. - Fatto ministro dell'interno. 168. - Cerca sedare il jumulto per le cose della Lunigiana. 181 e seg. - Invita i civic) loscani a prendere in cu-todia la Reggia, 233. - Primeggia nel ministero dell'interno. 236. - Ministro dell'interno parte per sedare il tumulto livernese del 6 gennaio 1858, 371 - Pa varii editti, 372 - Faincarcerare il Guerrassi, ivi. - Sı tira addosso nimicizie che lo indeholiscono nel governo, 373. — Bezzicato ne' giornali dagli stessi moderati per lo temporeggiare ad eseguire le riforme, 374. - Sue escusazioni, fei e seg - Arringa al popolo nel marso del 48, II, 80 - Assiste alla partenza delle miligie per la guerra, 81 - Parla come se la guerra fosse stata vinta, 82 - Non ha un pensiero determinato, wi. - Delinlezza del suo governo, w. - Presidente del Consiglio de' ministri. 257. - Assaltato con rimproveri nel Parlamento, 291. - Punto dal Ricasoli, ivi - Capo del ministero toscano, chiede al Consiglio poteri straordinarii, 358 -Commissioni a lui date per trattare della Toscana nel supposto congresso pacificatore dell'Italia, 476. - Insultato, 505 - Va ad ossemiare il Granduca a Empnh, tV 148. -Suo parere sulta tassa delle rendite. 288. - Capo del governo toscano, ricusa il coocordato proposto con Roma, 318 - Ammonito, 321.

Riforme: Mostre fatte da Pio IX e dal cardinale Gura informare, 1, 50 e 51.— Bisogno che v'era nello Stato romano di riformare l'ordine giudiziatro e amministrativo, 53 e seg. — Altre m-sitre di riforme nello Stato romano, 65.— Desiderii in Toscana di riforme, 93.

Rigagzi (sergente). Condannato a morte,

1, 196

Bronini (colonnello). Accetta che nei forti di Livorno si mescolino popolari cno soldati regio, 11, 420,

RIORARO (dura di). Charmato a consiglio, 1, 391. — Ministri in Roma del Commercio, II, 176. — Sue querele in Pailamento, 350. — Mimistro del baori pubblici. 433. — Usa uffici liberale col papa a Gaeta, III, 61.

RINUCCINI (Pier Francesco). Mandato dal Granduca a prendere possesso di

Lucea, I, 175.
Riso (Barone). Membro del consiglio temporanco di Palermo, I, 318.
Eletto ministro della guerra. 11.127.
—S'uouce nel governo di Palermo, III, 419.
— Sospettato di tradimento, ini.

Ristornatione delle vecchie monarchie, i, 6.

Ristorazione papale. Difficoltà di eseguisla colle armi Iti, 227 e seg — In Bologna e nelle Romagne, IV, 60. — In Roma, 112.

Ristorazione granducale in Toscana del 12 aprile 1849, III, 395; IV, 65. Rivoli. Acquisto vautaggioso a Bonaparte, 11, 26 i. — Abhaudonato dagli Austriaci, ivi — Preso dai Picmontesi, ivi

Rivoluzione di Francia dell' 89, 1, 5.

— Del 1830 e susseguenti moti del
Modenese, e delle Romagne. 7.

Del 1818, 398 e seg — Dannosa

alle cose d'Italia, II. & e seg Rivoluzione di Spagna del 1820, e susseguenti moti di Napoli e di Pie-

seguenti moti di Napoli e di Piemonte, 1, 6 e 7. Rivoluzione di Piemante del 1821, 1,

191 e seg. Rivoluzione del Modanese nel 1831, 1,

261 e seg.

Rivoluzione l'iennese Atterrisce più della parigina, II, 51 — Meraviglie e presagi che se ne fanno, ivi e seg. Rivoluzione Siciliana diviene odiosa per delitti, Itt, 3#3.

Rivolnatone. Vedi Palermo, Parigi, Vienna, Milano.

ROBERTI (Michelangelo) Ricusa di trarre sul popolo il 13 maggio, 11, 233. Roberti (fratelli), Due del governo prov-

visorio di Livorno, 11, 114
ROBERTI (Roberto) Rimane al ministero
di Ginstiria, 1, 391. — Uno de' commissari del papa, 111, 6 — Sue
qualità ide' a seg — Tentenna di accettare la carica di commissario del
papa, 23. — Promette fire buoni
uffici col papa a Gaeta, 61.

ROCCA (Iacopo). Compagno de' Bandiera, I, 283 Rocco, frate zoccolante, sospettato di

macchinazione. III, 274.
RODRIGUEZ (colonnello Napuletano).
Rimproverato di aver passato il Po,

11, 221 Roma. Inondita dal Tevere, I, 58. -Atti di pictà pubblica, ivi - Pesteggia l'anniversario dell'elezione di Pio 1X, 73. - Perturbationi nel lugliodel 1847, 121. - S'agitano speranze e paure, ivi. - Gran congiura vociferata, 123 e seg. - Vi si racenglie gente vitupernsa nel luglio 1817, 126 e seg. - Subhugli e rivolte, 128. - Il giorno to di luglio da gran paura si passa a gran festa , 129 e seg. - Si festeggia l'anniversario dell'amnistia, 131, -Grido pubblico perche foss ropuniti i sapposti congiurati del luglio 1817, t32 e seg. - Fervore popolare per eser-

citarsi alle armi, 134. - Si festeggia il giorno 15 novembre che la Consulta di Stato è attivata, 182. - Si festeggia l'attuszione del municipio ro msno, 184. - Si festeggia per le riforme piemontesi, 221 -Maggiore contrasto fra i tenaci del vecchio e gli spasimanti del nuovo, 222. --Lamenti degl' impazienti di vedere riformato il governo, 228 e seg. -Acquista ogni di più forza la parte cittadinesca, 386 - Cozzsmeotofra' nemici e i desiderosi di povità, 387. -Dimostrazione popolare pel primo dell' aono 48, 387. - Si festeggia copertamente la Costituzione di Napoli, 389 e seg — Cresce il deside-rio della modesima, 390. — Si fa consiglio straordinario, 391. - Si fa consiglio per un nuovo riordinameoto dello Stato Romano conciliahile colla podestà pontificis, 396 -Si festeggis per l'ottenuta Costitu-zione, 410. — Tumulti minacciosi contro i Gesuiti, II, 39 - Commozioni nel marzo del 1848 per la guerra italiana, 77. — Partono mi-lizie, ivi. — Allegrezze popolari e discorsi per detts partenza, ivi e seg. — Si fanno petizioni e voti per l'unione d' Italia , 79 .- Si turba per l'eneiclica papale del 29 aprile 1848, 171. - Grande commozione, 172 e seg. — Grida di popolo contro al papato temporale, 174 e seg !— Minaccie contro ai cardinali più odiati, 175. - Clamori e tumulti per la minscria di scomunica, tvi è seg. -Difficoltà d' indurre il papa a con-sentire un governo tutto di laici, 176. - Rinnovazione del ministero tutto secolare suorche il presidente, ivi. - Impoteoza di questo ministero, 177. — Petizione della guardis Ci-vics, ivi. — Il papa e il ministero operano ognuno per conto proprio, 182. - Vi si crea un consiglio di Stato, ivi. — Impotenza del ministero, 183 e seg. — Si festeggis dal popolo e dai ministri per la vittoris di Goito, 256 -Solennità per la convocazione del Parlameoto 5 giugno 1848, 276. - Scandalo pel discorso detto della Corona, ivi e seg. - Impossibilità di governare con la costituzione, 282. - Inutili provvedimenti per la miliaia, per l'erario e per la sicu-

rezza interna, ivi e seg. - Difficolta e mormorii pel ministero degli affari esteri, 284. - Sua pericolosa condisione, 352. - Agitazioni democratiche, 514. — Rigori e spparecchi maggiori di forza srmata, 516 e seg. - Baccanale orribile per le strade. dopo la morte del Rossi , 522 e seg. - Inersia della milizia. ive e seg. -Difficoltà di cresre nuovo ministero, 525. - Potere eserc tato dal così detto Circolo del popolo, ivi .- Instanze clamorose per un ministero democratico e per la Costituente italiana, 526. - Assembramento straordinario di popolo e di soldati nella piasas del Quirinsle, ivi e seg .- Furori popolari, 527 - Zuffa fra gli Sviszeri e i cittadini, ivi. - Vicina ad andare sossopra, 528 e seg. - Rinfuso accorramento del ministero, 529. - Stato di Roma dopo i fatti del 16 novembre 1848, 530. - Congiura diplomatica per togliere il papa da Roms , 531 e seg - Augurii sinistri, 534. - Nuove avventatezae popolari, ici - Ignavia e imprudenza de' consigli legislativi, 535. - Spensieratezza e dappocaggine dei capi popolari nel far fuggire il papa da Roma, 537 e seg. - Effetti prodotti alls nuova della fuga del pspa, III, 3 e seg. - Accordo de' ministri di Stato de' consigli legislativi e della milisia cittadina, per impedire disordini, 4 e seg. - Grida e Ismenti pel rifiuto del pspa di ricevere gli ambasciadori, 18. - Mostre di liceoza popolsre, ivi e seg. - Disordine nella milizia, 19. - Costernazioni e fughe, 20. - Dissoluzione del consiglio di governo eletto dal papa, 24. — Impazienza popolare, 24. — Creazione della giunta di Stato, ivi. - Allegrezze e querele, ivi. - Rinunzie 25. - Irritssione prodotts dalla protesta del papa contro la giunta di Stato, 55. - Osceno raguno nells piazza detts di Sciarra, 58. - Grido contro i forestieri perturbatori, ivi. - Provvedimenti chiesti dalla melizia civile adunsta in piassa, ivi. - Ordioi e contrordini e scandali per espellere i forestieri perturbstori, 59. - Uno stato miserissimo. iri. - Rinnovazione del ministero dopo creata la giunta di Stato, 60. --

Pratiche non mai interrotte di riconciliazione col papa, 61. - Trambusto per gli ordini del generale Zuechi alla milisia venuti da Gaeta, 105 e seg - Querele dei rettori repubblicani si potentanti di Europa, 127. - Convocazione dell' assembles costituente, 1.37. - Impazienza di alcuni a deliberare il governo della repubblica, 160 - Disposizione e ereare la repubblica, 162. - Promulgazione fattane in Campidoglio, 176. - Come fosse aecolta das popoli , ivi e seg - Elezione d'un triunvirato, 177 e seg. - Ricomposizione del consiglio de' ministri, 178 - Pughe, vigliaccherie, e improntitudini, 180 —Rinfocolamento del popolare commovimento per le novità di Toscana, 205 - Effetti prodotti dalla nuova del vicino ripigliare la guerra, 303 e seg. - Effetti prodotti dal sapersi i casi della guerra, 349 e seg — Improntitudini popolari eausate da contrarietà del clero, 353. - Effetti prodotti dalla nuova della ristorasione granducale in Toscana, 405. - Giuramenti, bandı, deliberazioni, ivi e seg - Come è sentita la nuova della partenza dell'armata francese per Civitaveechia, IV, 4. - Vane speranse, wi e seg -Commovimento popolare alle dichiarazioni di Oudinot , 11. - Bandi e decreti e provvedimenti di guerra, 24 e seg. - Atti di vendetta, 27. - Bassegne militari, tvi - Tripudi e vantamenti della parte popolare per la vittoria riportata sopra i Francesi, 31 .- Dichiarazione de' prigioni francesi, ivi e seg - Disordini e delitti atrocissimi, 43 e seg - Devastasioni inutili, 44. - Si festeggia la seconda e ultima vittoria sopra i Napoletam, 1V, 57 .-Nuove pratiche di Lesseps co' Romani , 70 .- Rifinti, subbugh, sospetti, attraversamenti, ivi e seg - Postura di gnesta città, 107. - Assalto proditorio dei Francesi del 3 giugno 1849, 10s. - Atti eroici, 109 e seg. -Bestemmie del popolo contro Pio IX, 110. — Intrepida calma del popolo nel tempo della guerra co Francesi, 111. - Testimonianze di coraggio antico, 112 e seg - Penuria d'ingegneri e di danaro, 114 - Bom-bardata, 122. - Denni prodotti, ivi.

- Rottura de' bastioni nella notte del 21 gingno, tvi. - Disposizione dal popolo a secondare il Mazzini e perche, 125. - Eccitamenti di terrore a mantener la repubblica, vot .- Assalto finale de frances: nella notte dat 29 al 30 gingno, 129. - Battaglie varia atrocissima, ivi e seg. - Commosioni popolari dopo la dichiara-zione della ceasata resistenza si Francesi, 132 e seg. - Trattati del municipio col generale francese per una capitolazione, 135 - Deliberazione di non capitolare e di cedere alla forsa, ivi e seg. - Assembramento popolare, all'entrare de Francesi a Roma, 136. - Pericolo ebe currono i preti, ivi. - Messa in istato di assedio, 138. - Ristorazione papale il 14 luglio, 112. - Celebrazione e feste in San Pietro, ivi. - Mestizia del popolo, 143. - Rigori militari, ivi e seg - Arrivo del triunvirato eardinalisio, 173. - Primi atti, 174. - Materia a persecusioni , 175. -Urto fra i generali francesi e il triunvirato eardinalizio, 206. - Concessioni papali del 12 settembre, 207 e arg. - Sdegno popolare, 208 e seg. Tirannide scompusta, 293 -Indizi di odio popolare, ivi e seg-- Freddessa popolare nel festeggiare il ritorno del papa, 295. - Aecoglienza fatta al conte di Montalembert, 297. - Cootesa fra la milieia papala e la francese, 314 e seg. Roma (ministri di). Si adoperano inutil-

mente d'indurre il papa a permettera al Durando di passare il Po. II. 465. — Sue contraddizioni, 152. Roma (corte di) Manda oratori al campo di Welden perche lasci Bologna,

11,373. — Suot intendimenti dopo i fatti del novembre 48,531. — Romagna toscana. Tumuhi pravocati da Gabellieri, 1,94.

Romagne. Si commovono nel marzo del 45 per cagion della guerra Italiana, 11, 77. Romagna Risottomessa al papa, 1V, 61. Romagnost Giandomenico), incarcerato,

I, 247.

Romanelli (Leonardo). Sua qualità, III,
196. — Ministro di grasia e giustisia, ivi. — Spegne la sedizione aretina, 3118. — Commissario, si richiama contro la squadra del Gua-

ducci, 384. — Assoluto, 1V, 355. Romani. Festeggiano i Francesi che erano in Roma dupo il cambiamento d. I felibraio, 1, 405. — Protestano contro lo sharco de Francesa a Civitavecchia. IV, 6. — Loto irritamento per la risposta di Oudooto, che essi nori agrelibero combattuto, 32. — Del come e prefibe si diponessero a

reggere la repubblica contro l'assalto francese, 27 e seg. - Riportsoo la vittoria contro i Napoletaoi, 48 e seg. - S'apparecchiano a resistere al nuovo assalto de' Francesi, 50 .-Risiutano la proposta di Lesseps e di Oudinot, 55 - Loro proposte di accomodamento coi Francesi, 73 e seg. - Accettano le ultime proposiatoni di Lesseps. 75 e seg. - Ributtsno ferocemente l'assalto franeese del 3 giugno, 108 e seg. -Loro infruttuose sortite, 112 e seg. - Deliberann di resistere all' ultima intimazione da Oudinot, 115. - Seguitsno a dar prove estreme di coraggio cel resistere si francesi, 128. -Loro udin cootro ai Francesi oceupatori, 205.

Romao (Gio Domenico). Uno de'espi della rivolussone calabrese. 1, 300. — Cade morto combattendo, 302.

Ronko (Pietro) Ferito, I, 302. Ronko (stampatore). Accusato, IV,

ROMILLI. Eletto arcivescovo di Milano, 1, 249- E festeggiato dal popolo, ivi.

ROMIANI-GUIDI. Prefetto di Firense, II.

493. — Agevola al conte Serristori l'andata a Gaeta, III, 381.

Rosa (Martinea Della). Sua natura, tf., 531. — Sus parte avuta nella fuga del papa da Roma, 532, 636.

Rosaus (colonnello) Disperde i briganti, 111, 37s — Richiamato a Roms, 1V, 50. — Ricere il comando generale dell'esercito combatteote, ivi. — Sua pocasoliocitudine nel combattimento di Velletri, 56. — Sua gara col Garibaldi. 123

Rosallini (Perdinsudo). Mandato a Firenze, 111, 109.

Rosmini (Antonio) Mandato a Roma per trattare la confederacione, 11, 436. — Sua proposta, ivi e seg. — Designato, ministro per la istruzione pubblica, 513. — Non accetta il ministero, 529. — Riensa di screttare la presidenza del nuovo ministero, 530. — Incarcato di trattarecolla Santa Sedo 'per contu del Piemonie, IV, 263. Rospiolosi (principe Giuseppe). Chia-

mato a ristorare il principato Lorenese in Toccana, I, 84. — Distrussa il buono e ravvivò il cattivo, tvi. — Generale della guardia civica chiamato a consiglio. 391.

msto a consiglio. 391.
Rossanott. Aggrazisto quando era sul
palco, 1, 775 — Aiuto di Ulloa, 1V,
93. — Suo memorabile valore cella
difesa di veuraia, 100.— Sus morte,
ivi e seg. — Notisic della sus vita,
101.
Rossi (Pellegrino). Ambasciadore di

Fraocia in Roma. Sur pratiche perche il papa reformasse lo Stato, 1, 63 - Serive a Guiant in questo senso, ivi. - Ambasciadore di Luigi Filippo preso in odio a torto, 152. - Pregato da Pio IX di scrivergli una costituzione, 407. - Non fu accettata, ivi - Presagisce male dello Statuto papale, 409. -Si teme ehe sia chiamato al governo, tl. 3.1. - Sue qualità, ivi - Non riesce a formare il unovo ministero, ivi e seg. - Chiamsto nuovamente dal papa per fare il ministero 432, - Suo tristo fato di sccettare, ivi - Ire contro di lui, ivi e seg - Odiato dai democratici e dai preti, 4-53. - Assume il ministero dell' Interno e dell' Erario, h'i. - Riforme da lui comineiate , 434. - Suoi intendimenti politici, 435. - Suo pensiero per un nuovo modo di lega italiana, 435. - Difficoltà ch'egli incontra. ivi e seg. - Odiato da tutte le fazioni, 509. - Suo disegno di sharbare gli abusi dell'amministrsaione romana, ivi e seg - Suoi provvedimenti per risareire l'eranio e la milisia 512eseg. - Mette mano alls riforma della polizia.513 - Instituisce un ufficio di statistica , ivi. - Affroota la guerra della democrazia, 514. - Suoi provvedimenti di rigore armato, 516 e seg - Mormorii contro di lui, 518 e seg -Sue improdenze, 519 e seg. - Presagi d'insidie alla sua vita, 520. -Suo colloquio col papa, ici. - Va al .

parlamento ed è ueciso, 521. Rossi (generale). Mandato a Radetaky per impetrara un armistizio, 11, 317. Rossi (De Pasquale, Ministro in Roma di Grana e Goustiava . II . 176. -Rimane nel ministero del Falibri, 355 - Ringnaia all'ufficio di deputato nell'assemblea eostituente fomana, Ut. 206

Rossith ) padre, reguente Gran settario della tirannide, 111, 273. - Condannato dal trabunale di Fuligno, rei

ROSTOLAN (generale) Faith governatore dı Roma, tV , 137. - Sunı rigori militari, Lis.

ROTA. Governatore a Perugia. Non vale a frenare i tumulti, III, 21. - Noo abbandona la provincia, 122 .- Sua lode, ivi.

ROVIANO (principe di) Uno del ennsiglio per la riforma della tesoreria romana, 11. 512 Uno de'eommissari del papa, III, 6 - Partigiano dell assolutismo, 1 - Rifiuta la carica di commissario del papa, 23

ROZAT Luogotenente, IV, 18. RUBERTI (generale) Comandante di

S Elmo Rieusa di tirare sul popolo il 29 gennato 1848, 1, 326. RUDINI (marchese), L 318

Rurro ea dinale). L 270; Ill. 377. RUOGIEBO (Francesco Paoto) Sua natn-14 e qualità, II. 220. - Si decone dal ministero presieduto da C. Troya, 221. - Rifatto ministro dopo il 15 maggio. 237. - Odio che ne acquista , ivi e seg - Legge il decreto per differire il parlamento , 4.3. - Cerea di pacificarsi co' deputati al parlamento, 111, 222 - Legge il decreto

di seroglimento del Parlamento, 312 Ruscom Ministro degli affari esteri, III. 178 - Sue qualità , 179 - Confermato nel ministero degli affari esteri, 268. - Inviato dal triunvirato romano a Oudioot riferisee in e seg. - Mandato a Londra, 77. -Suo colloquio con Lord Palmerston,

Rusroti (principe). Parte co' figlinoli per la guerra. II. 78. RUSSEL Fa che Palmerston si ritiri dal ministero e perche, IV, 310.

Russel (Ministero inglese) di nuovo corre pericolo di cadere, IV, 331. -Rallegramenti della parte tirannesea, ivi. - E raffermato, ivi.

Russia (imperadore di). Suo desiderio della ristorazione papale, III, 136 e seg. - Pertecipa ai consigli per la riforma della dieta germanica, IV, 2.3 - S' interpone fra l' Austrie e la Prussia, 532

Saccà (Francesco) Si mette a prezzo la sua testa 1: 303 SAFF: (Aurelin) Ministro dell' interno,

III. 178 e seg - Sue qualità, ivi e seg. - Confermato nel ministero dell' interno, 268. - Suo zelo per reprimere delitti e turbamenti, 273. - Uno del triumvirato dettatorio in Roma, 350. - Triunviro, eerca di attenuare la impressione dell'occupazione di Civitavecchia. IV, 12 - Sua incertezza eirea la resistenza, 13. - Si depoce dal governo, 132,

SAINT-MARC Legittimista francese, si reea a Gaeta, t11, 210. - Sue brighe ivi

SALABULI (generale). Soa posizione nella seconda guerra, III, 319

SALASCO (generale). Capo dello Stato Maggiore piemontese, II, 140. -Sua mettezza, ivi - Sottoscrive l'armistizio del 2 agosto 48, 377. - Punito. 403.

Salerno. Fa movimento nel 1828, I. 271 e seg. SALERNO (principe di) Consiglia il re e

dare la Costituzione, L. 324. - Rinunzia al comando supremo della Guardia cittadina. II, 33. SALFI (Francesco). Muore combattendo,

1, 282 Salicare (Anrelio) Fatto ministro di Grazia e Giustizia, II, 23. - Suoi mente, ivi. - Parla al re libera-mente, 37 - Gli diviene odiosissimo, ivi - Propone in Consiglio la espulsione legale de Gesuiti, 48. - Propone riforme n-Il' ordine gindiziario. 40. - Contraddetto da colleght, foi e seg. - S'oppone alla legge contro i tumulti come troppo severa , 42. - Astiato dagli aliri , si depone dal ministero, ivi. - Messo ionanai dai più shrigliati per la formasione di nuovo ministero nel marso del 1848, 36 - Suo programma politico, ivi - Cercato a morte, 231. - Eletto al Parlamento, III. 50. - Uno del triunvirato romano, 177. - Eletto uno del comitato esecutivo in Roma, IV, 132.

SALICETI, fratello di Aurelio, cassato da giudice della corte criminale, IV, 232.

232.
Saliones. Aspro combattimento del 23
luglio 1848, 11, 340.

Salis (colonnello). Fa irrumpere la cavalleria contro i cittadini di Parma, 1, 116. Saluzzo. Uno del Consiglio per investi-

gare i fatti della ginerra, III, 348, SALVAGNOLI (Vincenzo). Puliblica un discorso sulle riforme della Toscana, 10, 100. — Uno della Cammissione per riordinare i municipii, 225. — Rimbecca il Guerrazzi in Parlameo-

Rimbecca il Guerrazzi in Parlamento, 11, 402. — Suo discorso in Parlamento contro la protesta de' Pistoiesi, 424. — Insultato, 508. — Suo discorso alla Corte di cassazione in difesa dello Statuto, IV, 287.

Salvatore Sart' Artonio Si mette a prezzo la sua testa, I, 303. Salvi (dott. Gaetano). Uno del governo

Salvi (dott. Gaetano). Uno del governo provvisorio di Livorno, III, 403, Sanbuca (Della). Ministro a Napoli, 1, 270.

SAEMINIATELLI (Donato). Ministro dell'Interno, II, 4072. — Sua lode, e 
perché avuto a noia, 4105. — Legge 
il programma ministeriale, 409. — 
Prefetto di Friente, ordina la revisione delle liste elettorali, IV, 211. — 
Rimpunvero ch'ei n'ebbe, 8t. — 
Rinuana alla carica di prefetto, 990.

— Rimpravero ch' ei n' ebbe, iv.i. — Rinunna alla carica di prefetto, 290. Sanono (duca di), consigliere segreto della corte napoletana, IV, 177. San Marino, Vedi Renubblica.

Sannia (Liberantonio). Licenziato, IV, 231. Sansecondo (isola). Difesa e resistenze,

IV, 93 e seg.

Santa Croce (tempio). Subbuglio pel
29 maggio. IV, 323 e seg.

23 maggio. IV, 323 e seg.
Santa Lucia. Battaglia mal concepita e peggio eseguita, II, 204 e seg. — Micidiale e danuosa ai Piemnntesi, 205

e seg.

Santangelo (Niccolò). Ministro dell' Interno, 1, 306. — Vita di costui, ivi

Santanosa (Pietro). Suo discotso nel Consiglio municipale per dumandare la Costitusione, I., 360 e seg. — Eletto ministro di Commercio, IV, 249. — Dafende la proposta siccardiana, 263. — Sua morte e rifiuto a lui de' sagramenti, 269 e seg. — Minaccia di negargli sepoltura, 211. — Esequie, ivi.

SANTI (de). Appaltatore per le vettovaglie dell'esercito italiano, 11, 347. SANTILLI (Angelo). Trucidato nel letto, 11, 233.

Santo Stefano. Brighe per indurre il

Granduca a trasferirsi a Gaeta, III,

Sant' Uffizio. Abolito in Roma, III, 232.

SABVITALE (Luigi) conte, uno della reggeuza di Parma, 11, 74. — Uno del governo provvisorio di Parma, 126.

— Protesta contro la rioccupazione del Ducato di Parma, 383. Saranucci. Conservatore, <u>I</u>, <u>185</u>.

SARETO (graduato) Morto da prode, IV. 110. SARTI (Emiliano) Fatto cavaliere, I. 40.

SARTORIO (Eduardo). Tiranneggia Parma, 1, 112. — Ucciso proditoriamente, ivi. — Rigori per detta uccisione, ivi.

SASSARI (vescovo di). Suo atto sedizioso, IV, 267. — Suo giudizio e condanna, ivi.

SAVARES (Giacomo). Falto ministro de' lavori pubblici, II, 22. — Suoi meriti, ivi — Si ritita dal ministero nel marco 48, II, 85. — Sue magnanime parole nella camera de' Pari, III, 223.

SAVARESE (Roberto). Suo virtuoso coraggio, II, 235. — Compilatore della risposta al discorso del re, 318. — Sua propusta di rendere stabile la legge elettorale, III, 312.

in Ingge cititorals, III, 912-eventulos.

In Ingge cititorals, III, 912-eventulos.

In Ingge 223. — Province la initiataine del circolo populare, lei esg. — Chi fosse quetto Sevili, 223. — Vieta che si festeggi in Roma per Pro IX il primo dell'amo El moni per Pro IX il primo dell'amo Li riforma della tenereria romana, la finanza della tenereria romana, la finanza della tenereria romana, la finanza dell'anteno, per la romana, sila. — Mandato a tenere il brigantaggio, III, 217. — Su avarina, sila. — Mandato a tenere il brigantaggio, III, 217. — Fatto ministra dell'Interno, III. — Fatto ministra dell'Interno, III.

SAVIRI. Sue invettive contro il dominio de' papi, III, 163, 174. Savois, (duca da), Comanda la risersa dell'esercial prima guerra del Na, II, (38). — Impedio de guargete in tempo a Valegio, 34 h. — Sue prore di valore, (rr. — Comanda le risersa presso Novara, III, 319. — Sue valore mostrato nel fetto di Morraz, 326. — Diveusto re per rinunzia del padre, 336 — Prende il none di Vittura Emanuele, 337. — Vedi l'Intro-Emanuele, 307. — Vedi l'Intro-Emanue-

giorni d'aprile del 45 facilmente represso, II, 187.

Sae AOIA (professore) di Pisa, destituito, 1t1, 253. Scacciapensieri, presi in sospetto, IV,

18.

5CARCHEL Prima favorita della duchessa
di Parma, I, 111. — Teneva il sacco
delle ruberie, Ivi.

SCLBANI (graduatu). Morto da prode, IV, 110.

SCARENA (La) Creeto della Cattolica, I, 197.

Schryaezznaeno (principe). Un altro Metternich, III, 45 - Suorintendimenti sulle cose d'Italia, ivi e seg. - Sua lettera alle corti di Pietrobnizo e di Berlino intorno alla cessione della Lombardia, 135 - Come ai 17 gennaio 1819 scrivesse ai rettori della repubblica francese. 139. - Primo ministro dell' impero, suo discorso in senso costiluzionale, IV. 754 e seg. - Sua parte nella quiatione fra la Prussia e l'Austria, 331 e seg - Gli scrive tre lettere l'imperatore per restringere le cose del governo, 333 SCHMITH, inglese, cerca sollevare il con-

tado in favor del principe. III, 252. Schoneurg, comandante tedesco, ripiglia il ducato di Parma. II, 353 e seg.

Scialota, chi fosse, III, 377.

Scialota (Antonio) Sua scienza economica, II, 270. — Si depone dal ministero, 221. — Processato pe' fatti

del 15 maggio, IV, 311. SCIVA (Giuseppe) Giustiziato, 1, 302, SCLOPIS (conte) Eletto ministro di Grasia e Giustizia in Piemonte, II, 47.

Scoenato (Giuseppe). Combatte disperatamente in Palermo, 1, 318. Sconnia (principe di), soprintende agli

studi, alle comunità e al commercio, 1, 312. Scovazzo (Gaetano) siciliano. Ministro dell'agricoltura. 1, 327. — Si ritira dal ministero napoletano. 11, 20. Scozia (Ribaldo). Presidente della reg-

Scozia (Rinaldo). Presidente della reggenza instituita dal duca, II, 74. — Uno della reggenza mudeitese, 383. Scuola politica premontese. I. 12.

Sforzesca. Scontro sostenuto felicemente d il Piemontesi. 1tt, 324 e seg. -Sedissoni. Vedi i nomi delle città dove

accadevano.

Segreteria di Stato. Riunita di nuovo
nel cardinale Gizzi, 1, 50.

Senato Toscano Aecettazione del governo provvisorio decretato dalla Camera dei deputeti, 111 191.

Senato piemostree Rigetta la legge di cittaduoansa per gli emigrati, 1V, 237. — Prova latta dai elericali per abiastere il governo. 276 — Rifiuta la legge del mattrimonio civile, 345. Senigaltia Supplia rejentini per cose di Stato, IV, 349

Senent, presidente del Consiglio romano, II, 350. — Ministro di Grane e Giustina, 529. — Si depone dal ministero, III, 60

Senancaphiota (dura). ( liiamato dal re a fare nuovo ministero, 1, 326. — Legge il discorso del renell'apertura del Parlamento dopo il 15 maggio. II, 316

Scentstont (Luigi) Governatore e Pisa , 1 , 92. - Accoglie il richiamo contro i Gesuiti, Ivi. - Governatore e Pısa, lascia festeggiare per Pio 1X, 98 - Fatto-m-nistro della guerra, 168. - Sua inoperosità nel ministero della guerra, 235 Dichiara di aver trovato ostacoli fra' colleghi e nella consulta di Stato, 236 - Sua gelosia col Ridolfi, n/ - Lascia il ministero della guerra per le difficoltà incontrate a fiordinare l'esereilo. II, 12 - Soprintende e un consiglio militare, 495. - Riceve lettere per adoperarsi alla ristoranione del principe, 111, 380. -Mandato dai costituzionali a Gaeta e perche, 381. - Aggrunto al municipin Corentino nella ri-torazione del 12 aprile, 390 - Eletto commissario straordinario del principe, IV, 21. - Suo errivo e contegno in Firenze, ivi. - Pubblica il decreto del principe, foi. - Suni primi etti, 22. - Suo strano contegno all'en-

trare degli Austriaci in Toacana, 63. - Eletto direttore del Liceo militare Ferdinando, 146.

Sassa (Giordano). Notato aocio della Unità italiana , IV, 230

SETTEMBRIN (Luigi) Eletto al parlamento, III, Mt. - Qual parte avesae nella congiura dell' Unità italiana, IV, 178 e seg. - Sue qualità, 179. - Carcerato e come, 181. - Notato segretario della setta dell' Unità Italiana, 230. - Sua fiera risposta al commissario interrogante, 231. --- Suo libero parlare al coapetto de' Giudici, 302 - Ricusa la corte, 303. - Indicato al aupplizio, 304. - Sua lettera alla moglie, ivi. -Confermatagli la aentenza di morte, 305. - Mutatagli in ergastolo perpetuo, ivi.

SETTING (Ruggiero). Presidente del comitato palermitano per raccogliere le notizie degli avvenimenti, L 318. - Eletto presidente del comitato generale di Palermo, 331. - Sua biografia, ivi. - Impedisce che aia fatto macello de' birri, 333 - Rende conto degli atti del comitato generale, II, 127. - Eletto presidente del nuovo governo provvisorio, ivi. - Invoca inutilmente la protezione inglese per la restituzione de' prigionieri aiciliani, 314. - Dichiarato inviolatile, 321. - Eletto presidente a vita del Senato e tenente gene-del ano amore alla patria, III, 419, Siccandi (conte). Sue leggi di riforma

ecclesiaatica, IV, 262 - Sua deposizione dal miniatero, 330.

Siculia. Splendore della ana antichità, I. 275 - Sua Costituzione aorto i Normanni, Svevi, Angioini e Aragoneat, 276. - Sue inclinationi aristocratico-monsrchiche , ivi .- Ridotta in coodizione di provincia, 277. - Si divide da Napoli nel 1820, ivi e seg - Travagliata dal colera, 278, - Fa movimento, ivi. - Vi ai ordina un governo detto di promitcuità, 279. — Aspreggiata barbaramente, 250 e seg. — Trionfo generale della rivoluzione, 311 Differenza fra il 1820 e il 1848, ivi e seg - Samagnifica il bene atare dopo la riviliuzione, 346. - Inebriamento prodotto dalla vittoria,

ivi. - Suo vantaggio e ragione a esaere unita con Napoli di regno e separata di governo, 11,21 e seg. - 11 25 marzo AS comincis il Parlamento, 127. - Sue prime deliberazioni, ivi. - Si forma un governo provvisorio, con presidente e sei ministri, ivi. - Funesta cupidità di gradi e feroce gara di nifici, 128 e seg. ---Ostilità parlamentaria contro al ministero, 129. - Inasprimento al colmo contro i rettori napoletani e diaposizione generale a volere la cassazione della dinastia horbonica, 139 e aeg. - Si dichiara la forma del governo monarchico, e ai delibera di aspettare ad eleggere il principe, 132. — Si proclama la decadenza della dinastia borbonica, 132 e aeg. - Deliolezza e pericoli di quello atato transitorio, 133. - Festeggiamenti popolari per la proclamsta decadenza del re di Napoli, 131 -Cagioni principali per le quali non fu provveduto alla difesa come bisognava, 319. - Perturbazioni e delitti, ivi e seg. - Impotenza del governo, 320. - Diasolusione e riordinazione del ministero, ivi e aeg. - Gara sanguinosa fra la milizia civile e le cosi dette aquadre, 321. -Discordia nascente da cupidità di gradi e di uffici, ivi .-- Oratori mandati al papa, al granduca di Tuscana, e a Carlo Alberto per far riconoacere il governo aiciliano, 322. Commissioni loro ilate intorno alla scelta del re, ivi. - Prove inutili da essi fatte, 323. - Non si provvede alla forza navale come ai avrebbe potuto e dovuto, ivi e aeg. - Pericoli, per la scelta del nuovo re, 325 e seg. - Gare e perturbazioni interne, 451 e aeg. — Aumento di gravezze, 452 e aeg. — Ricominciamento delle oatilità col re di Napoli, III. 366. -Momentanei fervori popolari, 367. - Esercito non corrispondente all'impresa, tel. - Progressi de' soldati regii, 367 e seg. - Fuga delle squadre aiciliane, 568. - Caduta di Catania, Augusta e Siracusa, ivi. -Sua totale auttomissione, 418 ---Nuovi decreti per riordinarla, IV, 227 - Giudzi di maesth nel 1850, IV, 306. - Altre crudeltà e nefandesze, ivi e seg.

Siciliani, loro odii e gare co' Napoletapt. 1. 277 e seg - Primi, dopo eletto Pio IX, ad algar la voce, 29a e seg - Loro disposizione a vendicarsi in libero reggimento, 299. - Ributano la Costituzione promulgata a Napolt. 312 e seg - Gridano guerra, 313 - Si rivolgono cel dic mire 1817 a Lord Mioro per avere le riforme. It, 14. - Si accordano di accettare la mediazione ioglese, 15. - Bicusano le condizioni d'accordo comunicate da Lord Mioto per parte del Re di Napoli, 18. - Pretendono più di quello che la loro vittoria porta, 19. - Loro scandalosa ostinazione a dividersi da Napoli, 22. --Scusaluli per lo insbriameoto della loro vittoria magnificata per totto, 23. - Credono di assicurare la liherta de' Napoletani, faceodo regoo da essi diviso, 25. - Distidano del Parlamento misto, 26. - Loro strano rifiuto alle coocessioni del re di Napoli del 6 marzo 1848, 31 e seg. - Spediscono aiuti per sostenere la rivoluzione calabrese dopo il lo maggio 48, 313. - Presi e condotti in prigioce a Napoli, 314. --Loro improvvidenza nell' apparecchiara alla guerra col re di Napoli, 111, 362 e seg. - Loro rifiuto alla novella proposta di costituzione fatta dal re di Napoli, 365 e seg

Stelle (regno delle due), Veis, Napoli.

Stena. Commovimenti sanesi del luglio
1847, I. 119. — Disordini publistic
per l'arriso del Granduca, III, 182.
— Bigoronth per le sue feste dell'Assanta, IV, 288 e seg. — Smembramento dell'Università, IV, 324.
— Richami a suppliche, 345.

Silvani (prof Autono). Consultore. Muore in Roma, 1, 227. — Sua vita e meriti, ivi. — Esequie onorevoli, ivi.

SILVANI Uno degli oratori del municipio bolognese per capitolare, IV, h9. SILVESTRI (commissario) Esamina Poerio, IV, 229. — Cerca di subornarlo.

Stmoscatti. Ucciso innocentemente,

Simonetti (professore), 1, 301. Simonetti (de' principi) Annibale, fatto tesoriere in Roma, 11, 166. — Mandato al campo di Welden oratore, 374. — Uno del Consiglio per la riforma della tesoreria romana, 512. Sinno (avvocato). Fa guerra ai ministri, 111, 34. — Ministro dell' In-

terno, 48.

Siracusa. Noo più capo di provincia,
1, 279. — Difficoltà a sollevarsi,
341. — Caduta in potere de' regii.

III, 368.
Siracusa (priocipe di) luogotenente in
Sicilia, 281. — Tolto per gelosia
del re. ivi.

del re, ivi.

Statoni (colonnello) aiuto di Ulloa, IV,

93. — Uoo dei tre per soprintendere alle cose della guerra, 98. —

Comanda la sortita di Chioggia, 186.

Socci (deputato). Chiama troppu boni i booi del tesoro, III, 132. Socialismo. Sua storia e progressi in Alemanna e in Francia. I. 402.

Alemagna e in Francia, I, 402. Socialismo e Comunismo. Paura che mettevaco, IV, 121.

Socialisti Autori del movimento repubblicano in Francia del 48, I, 403. — Cercano di salire al governo, tvi. Società nazionale di Torioo. Discorsi

fatti, II, 439 e seg.

Societa (cardinale). Eletto presidente

del mioistero romano, II, 183.— Sue qualità, ivi — Presidente nel consiglio ministeriale, 354. — Presideote del mioistero Rossi, 433. — Sottoscrise le concessioni fatte dal papa al popolo nel novembre 48, 530. SOLAINI (Carlo). Confinato, IV, 328.

Solanoli Sua prodezza alla Bicocca, 111. 332. Soldati napeletani, loro saoguinosa ri-

tirata da Palermo, 1, 335 — Arrivano a Napoli in pessima condizioor, 336. Soldati austriaci, si ritirano da Parma

e da Modena, II, 73.

Solera. Condannato allo Spielberg, I,
247.

247. Solana (veneziaco). Uno del governo provvisorio, 11, 72.

Solara, Eletto comandaote della guardia municipale, III. 210. — Attoce servitore dell' Austria, ivi. — Torna a Firenae, 388. — S' apparecchia al tradimento, ivi. — Giunge a Firenae, 391. — Compie il tradimento, 392.

SOMMATING, I. 318.

SONNAZ (de). Comandante di Geoova, 1.214. - Generale, comunita il secondo corpo delle milizie piemontesi nella prima guerra del 48, 11, 138. - Assale il general d'Aspre verzo Bossolengo, 151 - Suo ottimo avviso, 439. - Si ritira coo bravura a Peschiera, 340. - Ritenuto da mancanza di ootizia non si congiunge col grosso dell' esercito, ivi. - Sua mancanza a Valeggio, 311. - Aldiandona Volta, 346. - La ripiglia, ivi. - Si ritira E Cerlengo, ivi. - Si depone dal Governo di Genova, 401. - Ministro della guerra, III, 48. - Uoo del consiglio militare per condan-

nare il Bamorino, tV, 69. Sopratassa, per le cose stampate, tolta

nel regno di Napoli, I, 350. Sospetti de' principi italiani coolro Carlo Allieito. II. 125

Sotroconni (Pasquale). Si distinguenella rivoluzione di Milaco, 11, 62. Souvent Comandacte della città di Ro-

ma, IV. 137. SPACCAPORNO (priocipe) Prende il governo di Palermo, III. 419.

SPADA. Rinonzia al governo di Bologna, til, 21

Spagnuoli (armata) Giunge al porto di Gaeta, 111. 148. — Loro sbarco a Finimicino. IV, 49. Spaventa Silvo) lucarcerato, 111, 362

SPAVENTA Silvio) <u>Incarcerato, III, 362</u>
— Processato pe<sup>2</sup> fatti del 15 maggio,
IV, 3.1 L.

SPAUN (conte). Fa le parti dell'Austria

in Roma, 11, 531 — Sua atte production Roma, 11, 532 — Sua otte praja a Napola, 533 asg. — Suo manegolo per rimet-lere il papa col solo siuto antiraco e capoleiano, 111, 132 — Gerca che il papa non condiciraca col ministro Satido e Francesa, 133. — Seguita a maneggiare le cone per l'intervento autarco. 133. — Sue arti a tenere il papa alieno dal Piemonte, 134.

SPAUR (contessa) Sua biografia, 11, 537.

— Parte da lei avuta nella fuga del papa da Roma, ivi.

papa da Roma, ivi. Spacentetti (ranonico). Ucciso di pugnale 111. 4-6.

Speciale, IV, 233.

Spedizione di Savoia e fine sciagurato,

Spedissone di Savoia e fine sciagurato, L. 126 e seg. — Di soldati napoletani in Lombardia, ordinata con intelligene segrete e contrarie al fine per cui si faceva, II, 124. — Cootro Do Lauger capitaoata dal Guerraxsi, III, 219. — Stranerza ne' condotteri e shandamento ne'soldati, 251.

Spello, Sant' Andrea, Convento Apparecchi di congiure, 111, 272 e seg. Speranze vane di trionti democratici, 111,

Spielberg , 1, 247.

SPINELLI, Ministro napoletano, I., 307.

— Consiglia il re a riforme civili, 308. — Sua disgrazia, 3119.

Spini (Leopoldo), Mandato a l'orino, III.

27.
SPINOLA. Rappresentante di Carlo Alberto

in Veorgia, II, 357. Spongitti (capitano). Porta ordini perchè le milizie napoletane non passino

il Po. 11, 221. Srzoni (generale). Fatto governatore di Livorno. 1, 168.

Livorno, I, 168.

Squadraccia infestatrice della città
d'Imola, III, 278.

STABLE (Mariano). Del comitato paler-

mitano per distribuire il daoaro, I, 318. — Eletto ministro degli affari esteri, II, 127. — Chiede licenza, 129. — Pregato a rimanere, ivi. — Sostennto da' moderati nel parlamento siciliano, II, 320. — Guerra da lui sosteunta in Parlamento, 443

e seg. — Lascia il ministero, 447.

STADION (generale austriaco). Mandato
contro le geoti del Garibaldi, IV,
449.

Stampa clandestina cominciata in Roma, I., 58 e seg. — Cominciata in Toscana, 90. — Divolgatrice di scritti sedizio i, 95. — Toroa nello Stato Romano, 1V, 314.

Stampa. Allargata con legge la censura per la stampa toccana, 1, 101. — 5: i risteggra variamente la pubblicazione di questa legge, ivi e seg. — Fu primo esempio di condurre il popolo in piazza, ivi. — Libera abusata in Napoli, 11, 32. — Raffenata in Toscana, IV. 145, 146. — in Toscana. Vedi Toccana.

STATELLA (generale). Mandato in Calaliria a sconfiggere i ladri, 1, 201. — Persuade il rea dare la Costitusione, 326. — Offre di servire in Sicilia, 11, 128. - Rigettato, Ivi. - Restituisez il comando al Pepe e parte da Bologna, It, 239. - Insulti che ebbe z Firenze, Ivi.

Stati Italiani non abbastanza armati nel marzo del 48 per intraprendere la comune guerra, 11, 76. - Loro forze militari al ricominciare della guerra in Lombardia, 111, 293 e seg-Stato Romano. Suo agitarsi nel tempo

del conclave. I. 36 e seg .- Allargamento di core dopo l'atto dell'Amnistia, 48 e 49. - Suz deplorabile condizione negli ordini giudiziari e ammioistrativi, 54 e seg - Rimestamento e cozsamento di elementi contrari nel luglio e agosto del 1847, 148 e seg. - Massimi fervori per la Costituzione, 394. - Discussioni che intorno a questo argomento si fanno, 395. - Si parla della Costituzione come se gia fosse stata data dal papa, 396. - Disputazioni interminabili circa il modo di compilare detta Costituzione dello Stato Romano, 397. - Si rinnova il consiglio de' ministri, 407 e seg - Dif-Scoltà per compilare lo statuto, 409 e seg. - E pubblicato e festeggiato lo statuto, 110. - Tumulti e grida nell'aprile del 1818, tt, 166 .- Si domanda la secolarizzazione totale del gaverno, ivi - Si commove tutto alla nuova dell'enciclica del 29 aprile 48, 177 e seg. - Disordini e scandoli alle nnove infanste della sconfitta di Custora , 350. - Pericolosa sua condizione, 354. - Minacciante geoerale dissoluzione, ItI, 65 e seg-- Rimasto senaa alcuna podestà, 70. - Creazione di nnovo governo provvisorio, 71. - Convocazione della Costituente Romana, 72. - Feste popolari, Ivi. -- Come fusse accolto il monitorin del papa contro la Costituente Romana, 103, - Rumori di trame contro il nnovo governo, 106. - Gruote militari , 107. -Alleggerimenti di pene, ivi. - Cominciamento de comizi per l'assemblea costituente, 120, - Abbandono del governo delle provincie, 122. -Lode di alenni presidi nuovi, ivi e seg. - Contegno de' costituzionali, 123. - Qualità delle elezioni per la costituente romana , 121. - Minaccia di sollevazione per la partenza

degli Svizzeri, 127 - Poverth dell'Erarin, 128. - Ordinamenti pnovi lattı dal governo provvisorio, 129 -Trame orribili dei settari della tirannide, 272 e seg - Sua condizion militare al ricominciare della seconda gnerra di Lombardia, 294 e seg. ---Congiure e macchinazioni nel senso papale, 377. - Perturbazioni di quiete e sicoressa pubblica con fini contrari. 414 e seg. - Grao commovimento popolare per la promulgata resistenza ai Francesi, IV. 22 e seg. - Confusione nel reggimento papale ristorato, 216. - Demenza del triunvirato cardinalizio, tel. -Scoglio a procacciar danaro, ivi e seg. - Balzelli, 217. - Gnerra agli studi e agl' ingegni, iri. - Mali grandissimi, ivi e seg. — Desiderio del ritorno del papa, 218. — Bande di ladii, 294. — Tristissima condizione dopo la restantazione papale, 295 e seg. - Miracoli, 296, - Tassa stranissima ne' mestieri, ivi - Riordinazione de' ministeri, ivi. - Della consulta, ivi. - De'municipii, ivi. - Crudeltà, miserie, ladroneggi, macchinazioni, omicidi, 313 e seg. - Mala contentessa in ogni ordine e qualità di persone, 315 e seg. -Giudizi sommari e subite condanne di morte per eose di Stato, 349. Statuto Vedi Costiluzione.

Statuto papale. Festeggiato in Italia, I,

Stemma della repubblica romana, III, STERBINI (Pietro) Sua vita , I , 397 . -

Voleva un'assemblea sola nella costituzione papale, ivi. - Commove la moltitudine romana per l'enciclica del 29 aprile 48 . 11 , 171. - Suo contegno nel Parlamento romano, 280. - Sne parole spaventose, 350. - Sue parole contro P. Rossi, 357, \* - Va alla società nazionale di To-rine A10 - Ministro del commer-

66, 529. - Signore nel governo popolare, 531 e seg. - Sua antorità acquistata sulla plebe, III, 18 e seg. - Promove i desiderii dinovità, 57. - Parla alla guardia civica, 59. -Lascizto nel ministero de' lavori pubblici, 60. - Soverchia tutti. 68. 69, 71. - Inclinevole allo spender

vano, 128. - Ritiene i deputati del

decreta la repubblica in Boma prima che l'asemilea in fosse ten costitutta, 160 — Risponde al Canim, 161. — Conflut al ducerno del della repubblica di ducerno del della repubblica. Sua caluta dal ministro e cirrousane che l'accompagaranon, 267 cseg. — Suo desidero del perché avvengano priturba sioni, 277. — Orda contro l'occaloni, 278. — Orda contro l'occaloni, 278. — Orda contro l'occaloni, 279. — Grada contro l'occaloni, 279. — Grada contro l'occaloni, 279. — Grada contro l'occacioni, 279. — Grada contro l'occaloni, 279. — Grada contro l'occacioni, 279. — Grada contro l'occa-

Cercato dai Francesi, 137.
STEWART (inglese), al servazio del papa,
II, 143. — Fa osservazioni al conte
Rossi circa la forsa de' carabinieri ,
517. — Comandante del forte 6. Angelo, ricuas di trare sui Francesi, IV,

136. STRIGELLI (dottore). Unnde' commissari del re nel goveroo di Lombardia, II, 365.

STROCCHI (Diooigi) Sua morte e lodi, 1V, 297. STROZZI (Massimiliano). Sioffre perista-

tico, 111, 227. Strauva. Promotore in Alemagna di governo popolare, 11, 480.

Studenti vienness. Corrono in soccorso degli Austriaci orlla prima guerra d'Italia del 48, II, 148.
STUBBINETTI (avvocato) cooservatore, I,

483. — Fatto ministro de' lavori pubblici, 1,981. — Minustro digrana e giuntinia, 408. — Mandato dal papa oratore all' imperator d'Austria dopo il 29 aprile \$5, 11, 181. — Presidente del consiglio de' deputati, chi mato dal papa, \$24. — Surronzo al Muszarelli and ministero romano, 111, 265. — Capo della guardia civici sin Roma, 350.

Sugna, procurator generale, licensiato, IV, 232.

Suffragio universale, e suoi inconvenienti. 11, 8 e seg. — Come sia oggi falsificalile, 17, 339.

Suppliat in Messina e in Calabria, I, 302 e seg. Sultano. Manda suo embasciadore al

papa, 1, 67 e seg Svevi. Dominatori nel regno di Napoli, 1, 268.

Setzera. Sue condizioni politiche 1,223 e seg. — Il così detto Souderbund, 224. — Vittoria della Dieta, ini e seg. —Commozioni popolari per le nuove di detta vittoria. 220

Svizzeri (legioni). Assoldate dal papa, II, 133 — Fer-cissimi nel coullito napoletano del 1a maggio. II, 23 t.— Si fanni onore a Viceista, 267. — Sciolti dal governo provvisorio di Roma, III, 127.

# T

TABARRINI (Marco). Rimunzia la carica di segretario, II, 580,

TADDRI (Giovarchino). Acconsente I' unione dell'assemblea rol muoicipio per operare d'accordo la ristorazione. I il, 339. — Designato di 
entrare nel goveroo, 394 — Tolto 
dall'ufficio di professore, IV, 215.

dall'ufficio di professore, 1V, 213.

TALIARI (prete). Capo de' briganti, III,
378 - Sue pretese di ricompensa,
1V, 127.

TAMBORETTI. Giustiziato. I, 196.
TARFANO (Genuaro) Ucciso. I. 282.
TARUCCI. Ministro, I. 269 e seg.
Tanemina campo detto scellerato eper-

che, III. 36 i. Tananini. Uno della reggenza modanese,

11, 353.

Tan intini (avvocato). Difende Longo e
delli Frangi. II, 314

TARTIN (Ferdinaodo), Eletto governatore di Livorno, II, 427. — Rifutato dal popolo, Ivi. — Uoo della commissione per rivedere i conti del governo provvisorio toscano, III,

400 Tassa di famiglia, esatta nel granducato, tV, 147.

Tassa stranissima in Roma sui mestieri, IV, 296.

TABABA 'Luigi). Mandato nelle Romague, III. 56. TAXIS (La) Toun. Comandante austriaco pone il campo s Olmo. II, 211.

Trano (principe di). Chiamato a consiglio. I, 391 Tracento. Mioistro de' lavori pubblici,

111. 48.

TEMPLE. ministro inglese. Insiste in Gaeta per la sua mediazione oelle rose
di Sicilia, 111, 364. — SI conduce
a Palermo per far acettare la proposta di Costtusione, 366. — Ambasciatore. Sue vane rimostrause alla

corte di Napoli per parte del governo inglese, 1V, 225 e seg

Tannanova (duca di). L. 318 e seg. Tasai (Francesco) Compagno de Bandiera, 1, 253.

diers, 1, 253.
Tasta ni Lana. Donna siciliana ferocusuma, 11, 319 e seg.

Tatiass, contraddice Guard in parlamento, e grido control i tratlati del 15.1, 539 — Designato a rappreaentar la Francia nel supposto congresso di Brun-elles, III, 153. — Sue villante control l'Italia, 381. — Suo discorso sulle case di Roma in parlamento, IV, 2112 e seg. — Mormorio che levo, 225. — Sostiene in parla-

mento la riforma dell'insegnamento in senso clericale, IV. 252

Taunn (marecciallo). Suo ferocissimo editto, III, 222. — Generale Suo contegno con Unilo Alberto, III, 327. — Succeduto a Haynau nel comando dell'asascio di Venezas, IV, 32.

Tiranneschi. Vituperano tutte le cose fatte in Pienionte, IV, 329. — Difficoltà d'infrenarli, ivi e seg. Toccost. Ministro in Parma, I. 111.

Tocquavita. Designato a reppresentar la Francia nel supposto congresso di Brurelles, III, 153.— Ammesso nel ministero degli affari esteri, IV, ZZ. Torano (Giacomo). Prefetto di polisia

in Napoli, I. 345. — Imprigionato, 1V, 298 Torrott veneziano Uno del governo

provvisorio, II, 72

Tolla (tenente). Grustiziato, I, 196. Tommasno (Niccolo). Suo discorso nell'ateneo veneziano, 1, 252. - Imprigionato, ivi .- Scarcerato e portato in trionfo , 11 , 67. - Uno del governo provvisorio di Venezia. 72. - Ricusa la interposizione del papa per indurre i Venesiani a unirsi col Piemonte, 306. - Mostra poco curarsi del voto interno, ivi - Consiglia in parlamento d'indugiare la deiberazione di unione col Piemonte, 308 e seg. - Manca di pratira negli sffari, 11, 112, - Scrive ad Alessandro Poerio per aver soccorsi da Napoli, 113 .- Mandato a Parigi a chiedere soccorsi, 391. - Sua relazione circa l'aiuto francese a Venezia, III, 122. — Raccomanda la resistenza ai Veneziani, IV, 93, -Parte da Veuenia per l'esilio, 201.

TORMASI (Salvadore). Professore napoletago, casso, IV, 228. Tommasini (Giacomo). Sua morte, 1, 64.

Tonnasia (Di). Intendente, 1, 248.
Tonnasia (Di). Sua morie, 1, 248.
Tonnasia Ministro della guerra. Sua inettessa, 111, 259.

Tonni (colonnello). Offre guardia al Guerrassi, III, 391.

Tonalla (principe). Ministro de' lavori Pubblici, I., 327 — Licensiato dalla carica di Ministro, IV, 177 — Accusto da agenti di polizia, 180. Torino, Si festenzia il giorno natalizio

Torino. Si festeggia il giorno nataliaio del Re, 1, 216. - Consamento dei diversi magistrati, Ivi - Resistenza militare, 217. - Querele del municipio, svi. - Sospetti popolari, 218. - Aspettazione e agitazione popolare per la costituaione, 363 e seg - Festa populare per l'ottenuta costituaione, 365. - Grida sediaiose, 352 - Si festeggia il rappresentante del governo inglese, 353. - Solennità pubblica per la prima ragunanza del Parlamento, 11, 196. - Agitasioni per non perdere la capitale, 300. -Deliberazioni fatte alla nnova deirovesci della guerra nel luglio 48, 349. - Provvedimenti vari , ivi - Tumulto del 18 novembre 1848, 111, 37. - Sdeguo popolare pel esso miserando del Santa Rosa, IV, 271 Torino (corte di) Teme di essere assalita

dall'Austria nel gennaio del 48, 1, 354.

Torics. Loro massima di libertà in casa

e tirannia fuori, 1V, 258.

Tory: Ministero, 1V, 340.

Tonna (Della) Sallier. Comandante della

città di Torino, 1, 201 — Sue qualità, ivi Tonna (Della) Maresciallo. Uno del con-

aiglio militare per condannare il Ramorino, 1V, 69. — Senature, laucia del chericato, 276. — Sue querele in Senato, ivi. Tonnanasa (marchase) Fatto tesoriere, 1, 342. — Presiede un consiglio

speciale di Finanza, 11, 443. — Capo di nuovo ministero, 415. — Suo infermo governo, 111, 364. — Si depo ne, ivi. Tonnas. Comandante delle forze ribelli di

Livorno, 11, 420. Torricalli. Ambasciatore in Sicilia, 111, 180.

Tornigiani (Carlo). Uno della commis-

sione per mordinare i municipii, I., 235. — Aggiunto al monicipio fiorentino cella ristorazione granducale del 12 aprile, 111, 390. — Sua qualità, 101.

Hita, Ivi.

TORSELLI. Ministro dell'Erario a Lucca,

L. 104 — Rinunzia questo ufficio a

T. Ward, Ivi.

Toscana Ammullita dai Medici, I. 82 e seg. - La più felice prima del 46 fra gli Stati d'Italia, Mi --Principii di agitazione, 90 - Sospetti e rigore dopo l' elezione di Pio IX, 93. - Ambizios che sotto specia di libertà eercavano farsi sirada al potere, 97. - Aumento di commozinne pubblica, 98, --Prende in 6tto le durane lucchesi. 104. Danno che ne riceve, 105. - Elletti che vi produceva oella fine del 1847 lo scriv-re a stampa. 152 - Come vi divenisse necessità il dispregio alle leggi, 153. -Si festeggia l'appiversario della morte di l'erraecio, ivi. - Vi si acceode il desiderio della Guardia t'ivica, 154. - Laments nella fine del 1817 per la paura che cessasse il quieto vivere, 156. - Pesteggiamenti da per tutto per l'ottenuta Guardia Civica, 165. - Si temporeggia ad armare la milizia cittadina, 169, - Come il recongiungimento con Lucea le fosse più scapito she di vantaggio dal latn materiale, 175 e seg. - Si riunisce con Lucca nell'ottnbre del 1817, 175 e seg. - Commovimenti perchè la Lunigiana non fusse staccata, 178. - Si festeggia la riapertura dei tribunali nel novembre \$7 243. - Si festeggia la partenza delle milizie per Pietrasanta, ivi. -Rilassatezza nell'neservanza delle leggi, 231 - Si accresce la commozione nel gennzio 1818, 368. -Aspettazioni deluse a lamenti per ogni cosa , Ivi. - Agitamento 10 tutti i comuni pel tamulto livornese del 6 gennain 1818, 371 -Profferte di soccarso al principe. ivi. - Gare suscitate, 373. - Lenteasa prolungata di rettori a mettere ad effette le promesse riforme. 373 e seg. - Inconveniente che la libertà di fatto soverchiasse quella di duritto, 375. - Desiderii che la

stampa avesse uo freno nella legge repressiva, ivi. - Si forma nn cnnsiglio pel rinrdinamento dello Stato, Ivi. - Accrescimento di commozinne pubblica alla noova della Costituzione in Napoli ; 376. -Cresce questa commozione al sapersi pubblicata la Costituzione in Piemonte, 377 e seg - Grandi conversioni zlla Costituzione, 379. --Il governo tempestato da continue instanze, II, 11. - Parla troppo al pubblico, ivi e seg - Difficultà a riordinare l'esercito, 12. - Si crea nn Consiglio di Stato, 13. - Si accre-ce il numero de' mioisteri di Stato, ivi - Timore del Governo oel marzo del 1848 di dichiarar guerra all' Austria, KO -- Commovimenti in ngni città per la guerra, camminare verso il teatro della guerra, ivi. - Partono nuove milizie per la gnerra, 116. - Gare di Comuni e Comuoelli, 200 e seg -Parziale rinnovazione del ministero nel giugno 18, 256 e seg - Semi di gare, 257. - Snlennità per la convocazione del Parlamento, ivi e seg - Rallegramenti popolari, 288. - Potere che acquistano i circoli, 292. - Commovimenti per le predicazioni del Gavazzi, 293. - Disordini guerelati e non riparati. Ivi e seg. - Comincia a surgere la fazione de'ensi detti democratici, 294 e seg. - Perturbazioni all'annunaio de' disastri di Lumbardia, 355 e seg. - Deposizione de' ministri di Stato sotto la presidenza del marchese Ridolfi , 357. - Diffiechtà di creare puovo mioistero, ivi - Rinnovamento del ministero, sotto la presidenza del Capponi, nel settembre \$8,407 ---Contentamento dei moderati e scontentamento de' smoderati per questn ministero , 408 - Guerra mossa dalle congreghe populari ai mioistri di Stato, 410. -- t'attivi provvedimenti per comprimere la ribellione livornese, 415 e seg. - Rigori straordinari da per tutto, 416. -Pratiche dei democratici per avere un ministero di lor parte, 479. ---Accossamento del ministero democratico, 485. - Timori che desta, ivi. - Partenza per Siena della famiglia reale, ivi. - Scandaloso contegno de' moderati, svi e seg. - Nimicigie e difficoltà che incontra il ministero democratico, 486. - Mormorare per la dispensazione degli uffict pubblier alla parte popolare, 495. - Mala elezione della guardia municipale, 497. - Protesta del Gonfaloniere di Firenze, ivi. - Difficoltà a trovar danaro, 498. - Istanze della fazion populare perche sia effettuata la costituente italiana, 199 a seg - Laments per seguitare i tumulti popolari ancora cel mioistero democratico, 501, - Sozzura della stampa persodica, ivi. - Opera sediziosa promossa dai circoli, 5 13. - Pratiche inutili di alcuni buoni per arrestarla, ivi e seg. - Pratiche diversa per subornare le elezioni dei deputati al Consiglio, 507. - Scandoli ed eccessi nel tempo de' comizii, ivi. - Rottura delle urne, ivi. -Impunità nei delitti, 508. - Costernazione generale, 509. - Compimento delle elezioni, ivi. - Aumento del movimento popolare, III, 72 a seg. - Provvedimento pe' militi volontari , 74. - Nuove turbolenze, scandoli, sperperamento di daoaro pubblico, ivi a aeg. - Indugi alla convocaziona del Parlameoto, 78. — Prima adunanza del Parlamento toscano rinnovato dai rettori detti democratici, 97 e seg. - Pntenza de' conventiroli popolari, 100-- Trattasi di ricomporre il mini. atero senza la persona del Montanelli, 109 - Commovimento all'annunzio della Costituenta italiana, fatto in Roma, 110 e seg - Resa ai ministri perchè propongano la legge dei comizii per la Costituente italiana, 11t. - Discussione tumultuaria, 114.—Corlarda approvazione dei due Consigli, 116. - Abolizione del con detto comando militare, 130. - l'aura e lamenta contro ai ministri democratici che non provvedevano a frenare i turbolenti, 133 e seg. - Indizi di fuga del Granduca, 150. - Errore e colpa di tutti nel fare o sopportare la mutazione deli' otto felibraio, 191 e seg. - Mala contentezza per la fuga del principe, 195 e seg. - Discorsi e lamenti per la medeama, 193. - Allegrezza e baldorie popolari, 191 e aeg. - Bando del triunvirato, iri. - Elezione pessimamente accolta de' nuovi mioistri di Stato, 195. -Assalto plebeo agli stemmi granducali, 196 - Decreti e mutasioni fatte dai rettnri del governo provvisorio, 198 - Cambiamento di ufficiali pubblici , ivi e aeg. - Sedizinne militare in fortesza . 201. -Indicii di sollevazione contro il nuovo governo, 201. - Improvvida diapensazione delle armi al popolo, 203. - Spedissone di Portoferraio, ivi e seg - Timore di controrivoluzione in Maremma, 201. - Espettaxione e costernazione diversa per le risoluzioni del principe, 207. -Iofamia delle denuozie, 208 - Domande insane per provvisioni di terrnre, ivi .- Difficoltà di provvedere all'erario, 209 - Pubblicazione de' buom del tesoro, ivi. - Vana prova di riordioare la milizia cittadina, fei e seg. - Dissoluzione della milizia stansiale a cagione del nnovo giuramento, 210 e seg. - Giuate querele dei veri amadori della causa italiana, 211. - Impossibilità di riordioare l' esercito, ivi. - Aizzamenti a guerra civile. tot. - Guerra indiretta fatta daglı ufficiali pubblici al ouovo governo, 213 .- Notificazione del triunvirato per chiamar gente alle armi, 214. - Ripugnanza e diffidenza generale , ivi e seg. - Sfrenatezze popolari e innalzamenti degli alberi di libertà , 237. - Scoramento ile' moderati per la caduta del Gioberti. 247 e seg - Minaccie di Austriaci e dı estensi a' confini, 255. - Spedizione in Lunigiana capitacata dal Montanelli, ivi. - Resultati di detta apedicione, 256. - Ritegno del Guerrazzi a soddisfare le domande repubblicane di unione con Roma, 258. - Alenni trattati comineiati per la detta unione, ivi. - Mancanza di quiete interna, e mioarcia di pericoli esterni , 259 - Lamenti de rettori per l'infedeltà delle milizie, ioi e seg. - Manifesto del governo provvisorio all' Europa, 260 e seg - Comizi per l'assemblea costituente, 279 - Nuovo attributo conferito a quest'asaemblea, ivi e seg. - Brighe dei democratici ne' comizi, 251. - Sbrigliatezae popolsri, ivi e seg. - Ridicole ostentazioni, 282. - Convocazione dell'assemblea costituente. 283. - Opera di alconi per isventare la congiunzione di Triscana con Roma, ivi. - Effettı prodotti dalla nuova del vicino ripigliare la guer ra, 3117 e seg - Suo stato al giunvervi la notizia della sconfitta novarese, 353 e seg. - Dittatura conferita al Guerrazai e scaodoli che l'accompagnarono, 334 e seg - Frenesie della parte estrema per la con-giunaione della Toscans con Roma, 356 e seg. - Agonia del reggimento popolare, 378 — Ripugnausa a scriversi per la difesa dei confioi, 379 - Voci sinistie, Ivi e seg - Paure di peggior gaverno, 380 - Pratiche di ristorazione monarchica, ivi --Eccitamenti a sollevazione, 382 -Ristorazione gianducale nelle provincie, 400 e seg. - Incertezza, IV, 15 .- Si mandano ambas saturi al principe, Ivi. - Loso discusso al medesimo, tvi e seg. - Indugio a rispondere, 16. - Voci d'intervento tedesco, ivi e seg. - Baldansa de' fautori del regno assoluto, 17 e seg. - Voci di trame occulte. 19. - Domanda per avere un corpo di Piemontesi da sottomettere Livorno. ivi-- Risposta del Granduca ai Fiorentini cirra il mantenimento della costituzione, 20 - Giudizio del popolo, tvi e seg. -Arrivo del coote Serristori, come commissario straordinario, 21 - Publificazione del decreto del principe, ivi. - Pareri diversi intorno al medesimo , Ivi .-Stato di mite tirannia, 144 - Assicurazione dei mioistri graoducali di mantenere lo statuto, 145. --Decreto per restringere lo scrivere a stámpa , 146 - Nuova tassa , ivi. - Ritoroo del granduca , 147 e seg. - Accordiense, feste e sperame, ivi e seg. - Contristamento per insegne conferite ai generali austriaci , 119. -Timori per le genti del Garibaldi. gittatesi nei munti, Ivi. - Spedizione di miliaie austriai he. Ivi e seg. - Prove di sullevazione fatte ioutilmente dal Garibaldi , 150. -Viaggio del granduca a Vienna, 210. - loterpretazioni diverse de questo viaggiu , ivi. - Speranse de' moderati per l'ordine di rivedere le liste elettorali, ivi - Equivoco e disinganno, ivi e seg. - Difficoltà di tro vare danaro in prestito, 211 e seg" - Debito di trenta milioni, 212. -Lamenti ne' giornali, ivi - Legge di polizia, ivi e seg. — Instituzione della corte de conti, 213 — Riordinamento de' municipi, ivi zione grandurale, 214 .- Indulto per colpe di stato. ivi. - Esclusione di questo indulto, ivi. - Principio de processi di maesta, 215, - t.assazioni di ufficiali pubblici , tet. -Menzogna e ip-erisia di governo, 276. Comiai comunali, ivi e seg. - Tempestsmenti ai rettori per la rinnovazione dello statuto, 277. -Nuove tasse, ivi. - Grida e censure. ivi e seg. - Voci di rinuozia del granduca, 280 - Rimemorazioni di lutto per la sconfitta di Novara, 281. - Novella ressa al principe per rimettere la costituzione, ivr. - Invito a solenneggiare l'anniversario del 12 aprile, tvi - Risposta de' municipi , ivi - Lamenti e garriti, lel e seg - Scandolo per frastornare la solennità dell'anniversario del 12 aprile, 252. - Instanze de' gonialonieri per la costituaique, ivi - Ammonimenti de' rettori , ivi .- Contese ne'giornali , 283. - Provvedimenti per infreuarli, tvt. - Strepiti per la conv natone coll'Austria per le miliaie, ivi e seg - Timori d'una lega doganale coll' Austria, 285. - Impedi-meoti a cel brare la memoria dei morti a Curtatooe e Mootaoara, 255, - Querele contro ai ministri di stato, ivi e seg - Smisurate lodi al Piemonte, 256. - Nuove e aolenni occasioni procacciate per invocare la restituzione dello statuto, 287. - Partito di aospendere la coatituzione a tempo indeterminato, 289. - Rinnovamento del ministero. 290. - Speranze e timori. Ivi. - Sospensione dello statuto a tempo indeterminato , 291. — Rigori e strettesae , 292. — Instanze de'costituzi-mali per riavere lo statuto, 316 e seg - Rigori ivi. - Lamenti per la voce sparsa d'una lega commerciale cogli stati alemanni, 317.

- Concordato con Roma, 318 e seg. - Clamott per questo concordato , 320. - Dichiarazione de ministri di stato ai vescovi, 521. --Maggiori poteri conferiti ai prefetti, 322 - Persecusioni per opinioni religiose, ivi e seg. - Altro debito di dodici milioni col banchiere Bastogi, 521 - Mostre di parsimonia. ive - Rinvigorimento della porenaz ecclesiastica, 342 e seg - Vnei e seandolt per la discordia fra il Boccella e gli altri ministri e per la caduta del primo , 330. - Bando non del tutto eseguito ai fuorusciti italiant per causa dell'aggressione fatta al Baldasseroni, 531. - Runessa per decreto la pena di morte, ivi -Accrescimento di poteri ai prefetti, ivi. - Giuilizio di perduellione pei fatti del 1819, ivi e seg. - Scao-

doli per questo giodizio, 353.

Toscana (corte di) Dispostissima sopra ogni altra a voler la lega italiana. Ii. 22. — Protesta contro l'arrivo degli Spagnouli, III. 118

Toscana (granduca di). Accomiata nonse miliaie per la guerra, II, 116 e seg.

Toscani milia e), avanzano lentamente in Lomba dia per mancanza di provvisioni , II , 115 .- Potevano prender Mantova, ivi - Accolti treddamente a Modena, t16 - Si raccozano a Mirandola, 117. --Loro pessimo ordinamento, 141 e sen - Hanno ordine de accampaisi sotto Mantova , 149. - Loro searamurcie sotto Mantova, 160. - Aceampati alie Grasie, 207, - Loro del-oli fortificasioni, 205 e seg. -Non vogliono più per comandante aupremo il general d'Arco Ferrari, ivi. - Vincono gli austriaci il giorno 13 maggio, ivi e seg. - Mostrano dismiline nel seguitarli, 200. - Assaliti dagli Austriari a Cortatone e Montanara il 22 maggio, 217 .- Loro onorevole resistenza, ivi. - Danno che ne ebbero, 219 - Facilitaco la vittoria di Goito. 251. - Si ritirano a Bres-ia in grau disordine, (el - Trattati amorevolmente das Bresciani, ivi -Rientrano ne'loro confini dopo l'armistraro Salasco, 352 - Loro disordine, ivi .- Non fedeli ad alenno, 111, 259 — Non riducibili a buona disciplina, ivi

Toscani, non autiano punto la seconda guerra di Lombardia, III, 293 e seg. Tost, commissario. L. 217.

Tosti cardinale, Suo diseorso al gene-

rale Quilinot, IV, 112 e seg. — Trame orrahil dei settari della turannide nello Stato romano, III, 272 e aeg. Trapani S.-l evamento e festeggiameo-

Trapani S. l evamento e festeggiameoto popolare, 1, 339 e seg. — Resistenza del castello, ivi. — È preso dal popolo, 341.

Trasteverini. I più a romoreggiare per l'enculuca del 29 aprile 1848, II, 171 e seg

Trattati fra Anstria e Piemonte pel transito del sale, <u>I.</u> 201. — Di commereso fra il re di Sardegna, e i cantoni sviascri, il papa e la Toscana, <u>207</u>,

Tregna co' Messinesi, 11, 459. — Rotta in mal punto, 111. 290. — Stipulata fra Vittorio Emanuele II e Radeisky dopo la giorosta di Novaria, 237. — Patti di questa tregua, ivi. — Fra i Francesi e 1 Romani per la venuta di Lesseys. 1V, 51

Treviso. Si solleva, 11, 73. — Si arrende agli Austriaci, 269. Tribunali napoletani, come acconciati

per gudieare gli aecusati di maesta, 1V. 241.

Tricol-re (landiera). Concessa in Napoli prima che altrove, 1, 281.

TRICCHENA (Francesco). Imprigionalo, 1, 404.

TRINCI (Restituto: Propone in Parlamento il governo provvisorio, III, 190.

Triunvirato toscano. Suo manifesio all'Europa, III, 260 e seg. Troya (Carlo) Presidente del nuovo

ministero napoletano, II, 87. — Sue qualità, ivi. Taotti (Antonio) geoerale. Svillaneggiato dal popolo genovese, II, 403.

Si offre per istalico, 111, 227.

Resiste all'ingresso degli Austriaci a
Mortara, 326.

Tumulti Vedi i nomi delle città dove

accadevano Tupputi marchese). Costretto a fuggire da Napuli, IV, 228.

Turbazioni per quistioni di riordinamento di Stati 11, 300.

Turbolenze romane, sotto la repubblica, 272 e seg. Turbolenze del maggio 48. Vedi Parigi, Vienna Berlino, Napoli. Tuncnia aoto (generale). Consigliere

segreto della corte napoletana, IV,

Tuncorri (sacerdote). Difende la proposta Siccardiana, IV, 263.

#### U

UBALDINI (capitano), vifiuta di dere le chiavi della polveriera, III, 127, ---

Uarari (degli) Vincenaco, fatto ministro della guerra, 11, 28. — Sua vita e meriti, ivi. — 6i ritira dal minastero nel marao 48, 85 — Nuovamente ministro dell'avori pulblici, 87 — Non puo fare il bene, 88. Utine, libera dagli Austriaci, 11, 73.

Uffici, perchè tanto agognati oa'cambiamenti di Stato, II, 36. — Vantaggio dell'essera a tempo, 275 — Copidità per easi, III, 200 e seg

UGDULANA (Ğregorio) 1, 345.
ULLOA, seguita il Pepe oltre Po, 11, 241.
— Valente ufficiale napoletano, 271.

— Colomello uno del consiglio di delea a Venezia, III, SI. — Conduce I nostri nella sostità di Gastra, SI. — Riviesce il Pepe dall'alabandonare la difeas dell'estuario, 422. — Eletta comandante del forte di Marghera in loco del l'acolucci, IV, 523. alabandonaria cella resistensa di Marghera, 91. — Fatto generale, ha il comasodo dell'toda di S. condo, D. J. — Lon dei tre per socondo, 93. — Uno dei tre per socondo, 93. — Uno dei tre per socondo, 93. — tatto generale, ha utte le cose della genera, 96.

Ungheresi, si zollevano, 11, 480. -Sconfitti, IV, 197.

Ungheria, comincia a commoversi, 11,53

Unità italiana. Vedi Congiura, e Napoli (regno di). — Setta con questo nome, 1V, 177 e seg. — Come aervisse di materia a peraccuzioni e giudiai nel regno di Napoli, 178.

Uast to (chreo), spione austriaco con veste di massimano, 11, 193 e seg. Unso (d') ministro, 1, 307. — Sostiene il partito della resiatenza, loi. — Chiamato al governo, 1V; 177. Usznom, ambazciadore di Prussia, 1; 172.

#### v

VALLLANT (generale francese). Sopriotende ai lavori di espugnazione, IV, 113. — Suo merito, tvi. — Ricompenae che ne ebbe, tvi.

Valeggio. Campeggiata debolmente e tardamente da' nostri, 11, 343.

VALENTINI (coote). Uno dei tre per amministrare la teaoreria romana, III, 414. Valentini (villa). Presa da' Fraocesi. IV.

Valentini (villa). Presa da Fraocesi, IV, 111, VALENTINI (monsignore). Mandato al

general Oudioot, IV, 15. — Mal ricevuto, ivi. VALSNEASCA (piemontese). Si distingue

oci combattimenti della sollevazione milanese, 11, 60. Varzato (Lorenzo). Accusa i ministri,

1:1, 28, 3% — E causa del ritiro del Golli dal miniatero, 29%. — Commissione ch'ebbe per Toscana, 307. — Per Roma, 309 VABN. (Cosimo). Presidente della Camera

dei deputati mandato a Gaeta amhasciatore al principe. 1V, 15. — Sua morte ed onori fattigli, 317. Vannicat.i (cardinale). Sua contrarietà alle riforme. 1, 51. — Contraria la

inatituaione della guardia civica, 61.

— Corre pericolo nell'aprile del 48, 11, 175. — Suo arrivo'a Roma come uno de' rappresentanti del papa, 17, 173.

Vannucci "(Atto). Mandato a Roma a

rappresentare il goverou toscano, III, 199. Velletri. Battaglia e scoufitta de' Napole-

tani, IV, 56. VELLUCC: (Lorenzo) Malmenato dai birri, IV, 228. — Carcerato, Ivl.

Venenucci (Giovanni). Compagnu de' Bandiera, I, 283. Veneto (regno). Sgombrato dagli austriaci

Veneto (regno). Sgomhrato dagli austriaci fino all' Adige, 11, 73. Venezia. Primi aegni di movimenti, I,

249.— Si sommove, II, 67.— Si domanda la acarcerazione di Manin e Tommaaeo, ivi.— Il mostrarai delle mllizie austriache per sedare, accre-

sce il commovimento, ivi. - Si domanda di armare i cittadini ed è concesso, wi - Si divulga che l' imperadore ha data la Costituzione, 68. - Breve allegrezza, ivi - Sollevazione nell' arsenale, ivi e seg - Si proclama la repubblica, 21 -Granite allegressa e lesta, ivi e seg. - Profusione di decreti del primo governo provenerso, 72 - Vi proveco susurioni d'ogni parte, 114. - Fomiti di civile discordia, ivi. - Sue forze e condizioni militari nel giueno del 48 . 272 e seg. È assediata per mare, 273, - Insufficienta de' provvedimenti militari terrestri e marittimi, 308 Dispute per la unione col Piemonte e Lombardia, ivi e seg -Dehole goveroo per parte di Carlo Alberto, 351. - suo misero stato, 386 e seg - Suhlogli e clamori alla nuova dell'armistizio Salasco, 338 e seg. - Rimulazione di Stato fatta dai repubblicani nell'agosto del 48. 359 e seg. - Si raguna il nuovo parlamento, 391. - Si crea una dittatura di tre, ivi. - Si domanda soccurso alla repubblica francese, ivi - Cericoli per terra emaggiormente per mare, ivi e seg. - Suo stato infelicissimo nell'agosto e settembre 48, 465 e seg. - Suo coraggio a sopportare taoti mali, 169 .- Abbandouata das Premontesi, 470. - Ricomucramento dell' assedio marittimo. ivi e seg - Consiglio di difesa. 111, M. - Numero e condizione delle milizie di terra e di mare, 81. - Penuria del daoaro, e modi di provvederlo ivi e seg - Ricomparsa della flotta Sarda, 90. - Giore intempestive, ivi. - Nuove gravezze per supplire al bisogno del danaro, ivi. - Alsbandono in che si ritrova, fri. - Si convoca il nuovo parlamento, 92. - Arti diplomatiche per sospendere i combattimenti, ivi. - Peste e distrazioni dalle cose della guerra, wi e seg. - Nuove e maggiori fortificazioni , 93 - Carila usata nella cura de' feriti, 91, - Rinnovamento del Parlamento , 151. - Misera condizione di questo paese, 152 - Agitazioni civili, 284 -Effetti produttivi dalla nuova della sconfitta de'Piemontesia Novara 440. - Fervore pubblico nel sostenere la

eootinuazione della guerra, 311. -Nuovo assalto, 421 - Apparecchi a resistere, 4:22 - Maocanza di soccorsi pecuniari, \$23 - Alihandonata da tutti, pure oon cede. 424. - Come le cose volgessero agli estremi, IV , M. - Difficoltà di espugnarla, iri. - Ricominciamento della guerra, Kå e seg - L'assedio si stringe maggiormente, 23 - Seguitano le illusioni 91. Demolizione del ponte sulla laguna, ni e seg - Migliora la condizione della difesa, 92. -Mornior zioui popolari. 97 e seg. -Secondo campeggramentu 9h e seg. - Feroce combat imento da ambe le parti. 22. - Fervori e devozioni del popolo ivi e seg - Scoppio di magazzini di polveri , 100, - Mancanza negli assediati dei priocipali mezzi di difesa, 103. - Tre scoppi replicate di polveriera, ivi - Sospetti di tradimento, lei - Penuria di viveri, wi. - Negligenza de' rettore, ivi e seg - Impossibilità di onorevole accordo, 101. - Continuazione della guerra, 183 .- Combattımenti quasi nulli per mare, ivi e seg - Pestileum, 187. - Mennogne sparse, we e seg - Coofcrmazione del voto del Consiglio per la resistenza . Lax - Bombardamento della città, ivi e seg - Sorpresa ed eroica virtu de' cittadioi, 122 e seg - Petizzone di accordo, 190 - Furori de' partigiani della resistenza estrema ivi. - Assalto al cardinal Patriarca, ivi - Danni prodotti dal continuo bombardare degli Austriaci. 191 e seg - Tolleranza de' mali, 192 .-Segni di pubblico coraggio, ivi. -Mortalità prodotta dalla fame e dalla peste ivi e seg. - Dimostrazioni di pubblica pieta, 193 e seg. - Dittatura assoluta conferita al Manin per provvedere agli estremi pericoli della patria, 194. - Tumulti e ingarbughamenti. ivi e seg. — Aumento di furore nel booihardamento, 196. — Rappiccamento di pratiche d'accordo colla corte austriaca, ivi. -Nuova della sconfitta degli Ungheri, 197. - Maggiore scoramento, ivi. - Voglia generale di capitolare, svi. - Presenta la più straoa attitudine e imagine di morte, 198 - Circostauze tumnituose che accompagnano le pratiche della capitolazione eol nemico, ivi e seg — Ristorazione imperiale, 201. — Allegrie comandate, ivi. — Mestizia vera, ivi. — Lieta accoglienza fatta all'imperatore,

326.

Veneziani. Non sanno usare l' oceasione di creare valide forze di terra e di mare, II, 111 e seg. - Chiedono soccorso a Carlo Alberto, al re di Napoli, alla Svizzera, 113. - Pregano il generale Durando a entrare lasco, 387 e seg. - Deliberano di difendersi , 388. - Loro prieghi e lameoti per aver soccorsi dai Francesi , 471. - Loro condizione militare al ricominciare della seconda guerra di Lombardia, 111, 295 e seg. - Loro apparecchi all'annunzio del ricominciamento della guerra, 303 e seg. ---Loro coraggiosa risposta alla iotimazione di Haynau, 341. - Festeggiano l'aoniversario della loro rivolusione, tel. - Loro magnanima risoluzione, 342 — Come potevano aver ragione di resistere , lvl. - Cominciano a sentire i cattivi effetti dell'assedio , IV , 87. - Propongono di desistere dalla difesa purehe la loro eittà fosse renduta lihera, 26 .- Loro deliberazione a continuare la resistenza, 104. - Distendono maggiormeute i loro lavori di fortificazione, 185 e seg. -

VENTURGE Giuseppe). Fatto cavaliere,

Vanusino. Notato socio della Unità Itatiana, IV, 230. Vanzi (A.) Uno del governo provvisorio

di Livorno, II, 414. Vencillo. Intendente, I, 348. Vencana, I, 318.

Vazotat. Ainto di Ulloa, IV, 93.

VERNEY. Valoroso, II, 63.

Verona, descritta, 11, 201. — Non si solleva all'appressarsi de'Piemontesi, come si sperava, 200. Vescovi del Piemonte. Loro indirizzo al

Secato contro le leggi Siccardiane, IV, 265. — Loro richiami al papa, 274.

Vescovi toscani. Si rivolgono alla S. Sede pel concordato, IV, 321.

Vaspignani (moosigoore). Minaceia di sconunica il preside di Orvieto, III, 272.

VIAL (generale). Incrudelisce in Palermo, 1, 304. — Chiamato a consulta dal comandante supremo de Maio, 1, 332.

VIALE (monsignore). Nunzio a Vienua, I, 136. — Serve alla eausa austriaca, I, 473.

Vicenas. Sua descrisione, 11, 214 e ag.

— Assaltata fetocemente dagli Adastriaci e difesa gagliardamente dai nostri, 212. — Di cuovo assalita, 265 e seg. — Gagliarda resistena, 266. — Impossibilità di reggersi, ivi.

— Capitola, 267.

Vicerè di Milano, pubblica un bando benigno dopo fatti atroei, I. 256. Vienne in rivoluzione, II, 53. — Vien proclamata la Costituzione, 54. — Nuova sollevazione nel maggio del

1848, 216. — Nuovi tumulti, 479 e seg — Sollevazione sanguinosa del 6 ottobre, 481. — Moti compressi, III, 42.

Vienna (corte di). Sua prudenza, III, 136. — Sua arte e prudenza nel fatto delle ristorazioni, 139. VIGNALE (napoletano) Ministro di gra-

zia e giustigia, 11, 87. — Sue qualità, 88. VILLA. Condannato allo Spielberg, 1, 247

e 318.
VILLACI (Pietro). Giustiziato, I, 282.
VILLAFIORITA I, 318.
VILLANARINA (Pas di) Emanuele. Sua

gara eon Solaro della Margheitta, I, 2018 e 182. — Mostra d'intelinare alle riforme, 2015. — Mioistto Sua triposta ai Genovesi, chie denti riforme, 2115. — Remosso dal ministro, 2117. — Ministro Sardo in Toscana, invita gli altri ministri esteri a trasferiras a S. Stefano. III, 233 — Offre al granduca ospitalità in Piemonte a nome del re, 238. Villani armati che si rovesciano sopra Firenze nella ristorazione del 12 aprile, 111, 397, 399.

VILLAROI Oronzo). Stipendiato di Polisia, IV, 179.

VILLAROSA (duca di). Imprigionato, 1, 316. VINCENTI (Giovanni). Ministro di polizia in Lucca. 1, 118 — Non riesce a

in Lucca, 1, 118 — Non riesce a tenere il piè in due staffe, ivi. Viota (siciliano). Patto ministro di grazia e giustizia, 11, 448.

VIOLANTZ (Domenico). Vicario di Rieti, I. 125. VITALE. Condannsto a morte, I. 273.

VITI (Eugenio). Uno del governo provvisorio di Livorno, III, 403. VITOLO (Giacomo). Agente di polizia,

IV, 179.
VITTORIA (Gaetano) Spione ribaldo, IV,
179.

VITTORIO EMANUELE I. Tenero de' vecchi ordini, I. 189 e seg. VITTORIO EMANUELE II. Tratta in per-

sona con Radetzky, Il I, 337 - Giura la Costituzione, 317. - Sno discorso per la nuova convocasione del parlamento piemontese, IV, 159 e seg - Manda oratori in Milano per trattare la pace coll'Anstria, 160. -Suo merita di aver conservato lo Statuto, 241.-Soprannominato re galantuomo, ivi - Suo generoso bando alla nazione, ivi e seg - Interpretazioni maligne, 253. - Lodato di rispetto ai giuramenti, 267 - Timore ch' egli non ai voltasse, 269. - Sua fermezza e lealtà, ivi. - Suo discorso nella nuova sessione del Parlamento, 275. - Sue lodi, 276. - Solo a osservare il giuramento della Costituzione, 3\$1. - Si atteggia a maggior prindenza, úri -Fa un trattato di commercio coll'Austria, ivi. - Suo nuovo e molto semplice discorso nel ricominciarsi l'annuale discussione del Parlamento del 1852, 341.

Vocchikni (sergente). Condannato amorte, 1, 196.

Volontari. Mala prova che fanno nel Veneto ai primi d'aprile I 558, II, 1184. — Loro esercito indisciplinato e tumuluario accossamento nella prima guerra del 58, 145 e seg — Errore di ordinarli come le milizie stanziali, 416. — Loro infelice successo nel

BANALLI. -- 1

Tirolo, 152 e seg. — Loro disordinata disciplina, ivi. Volta. Aspro combattimento, 11, 346.

#### W

WALEVSKY, ministro francese in Toacana, IV, 63. WARD (Tommaso), mozzo di stalla, I,

104. — Fatto ministro del tesoro dal duca di Lucca, ivi.

Walden generale austriaco, come argomenta la vittoria dell'Austria dalle nostre divisioni, II, 153. — Mandato ad occupar Bologua, 371. — Si ritira colle sue genti oltre Po, 373. — Sua intimazione ai <u>Venezioni</u> 385. — Mandato in Ungheria, III, 339.

WERBER, svizzero, si distingue a Vicenza, 11, 267. WERKLEIN, diviene strumento di ladro-

neggi e di perfidie nel governo di Parma, 1, 111. — Si sottrae con fatica al furor popolare, 112. Wenn, capitano polacco, suo coraggio,

WERN, capitano polacco, suo coraggio, IV, 112 e seg. Wessembero, ministro austriaco, sua

risposta al mediatore inglese, 11, 231.

Whig, ministero inglese, odiato dai
nemici della costituzione, IV, 257.—
Cade, 340.

Wimpress, suo editto per mantenere

ustraria, ano cidilo per maintente della seconda quarta, III, 303.— Analta Caule, 335.— Si ritira, te.—Creato comondate della cidi. di Parma, 103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——103.——10

WINDISCHORATZ, apparecchia un esercito in Boemia, II. 480. — Comprime i moti di Vienna, III, 42. WISEMAN, cardinale, IV, 259.

WISFEARK (F.) generale, conduce i Napoletani a combattere contro ai Romani, 1V, 46. Waatislavv. Comanda il primo corpo dell'esercito austriaco nella prima

guerra del 48, 11, 146.

#### -

ZACCHI (P. C.), uno degli ambasciadori livornesi al governo di Firenze, II, 415.

ZAMBECCARI (Livio), conduce una legione di Bolognesi, II, 77. — Sua imperizia nel comando d'Ancona, IV, 78. — Si nasconde, 126.

IV, 78.—Si nasconde, 126.

ZAMBIANCHI, sua natura e vita, IV, 43
e seg.—Sue crudeltà, 44.—Sue
devastazioni, 55.

ZAMBONI, colonnello romano, capitano di ventura, II, 143. — Forma un reggimento, detto Zamboniani, ivi. — Corre al papa per persuaderlo a

fare le concessioni al popolo, 526.

— Carcerato dal popolo, III, 105.

Zamboniani, soldati dello Stato romano, III, 105. — Fanno tumulto in

Roma, ivi e seg. ZANNETTI (Ferd), promove la sottoscrizione per la guardia civica, L. 164. - Primo chirurgo al campo toscano, II, 248 .- Rifinta il ministero dell'istruzione pubblica, 485. Non accetta il grado di uno del governo provvisorio, III, 191. - Uno del consiglio per riordinare la milizia cittadina, 210.-Eletto generale della guardia civica di Firenze, ivi. - Sue qualità, ivi. -Minaccia deporsi dal grado di comandante della guardia civica, 260. — Sua parte di paciero nel constitto fra Livornesi e Fiorentini dell' 11 aprile, 385 e seg. - Non disposto a secondare in tutto il Guerrazzi, 388 .- S'unisce col Taddei , 389. - Raduna i capi della milizia cittadina, 391. — Designato di entrare nel governo, 391. — Accompagna il Guerrazzi a Belvedere, 397. -Costretto a deporsi dalla guardia civica, IV, 17 - Rimanda la insegna del Merito, 149. - È casso dal ruolo de' professori, ivi.

ZANNINI (Dionisio), uno de' promotori a Venezia per l'unione al Piemonte, 305 e seg.—Preside a Macerata.
 Sua lode, III, 123.

ZANNOLINI, rinunzia al governo di Ancona, III, 21. — Uno degli oratori del municipio bolognese per capitolare, IV, 59.

ZENNARI veneziano, uno del governo provvisorio, II, 72.

ZEN (Eugenio), morto per la patria, II, 72. ZICHY, comandante militare a Venezia,

11, 62. — Sua debolezza, ivi e seg.
— Sua mite natura, 70. — Capitola
co' Veneziani, ivi e seg. — Sottoposto
a nn consiglio di guerra, 71.

Zuccui, difensore di Palmanova nell' aprile del 48, II, 154. - Sua vita e meriti, ivi. - Comandante nella cittadella di Palmanova. Suo nobile contegno, 270 e seg. — Man-dato a sostegno della città di Brescia, 365. - Eletto ministro della guerra, 434. — Odio contro di lui, tvi e seg. — Va a Bologna a comprimere i moti democratiei , b14 e seg. — Suo contegno col Garibaldi, b15. — Bigori usati, 516. - Sua lettera al conte Rossi, ivi. - Uno de' commissari del papa, III . 6. - Partigiano del sistema costituzionale, 7 -- Come il suo nome serva di divisione ai moderati, 21 e seg. - E accusato di traditore, 22. - Chiamato a Roma, ricusa di andare, ivi. - Va a Gaeta, 23. -Trattenuto per via nell' andare a Gaeta, 52 - Suoi ordini alla milizia, 105. - Suo ordine al generale Latour, 125. - Accusato di tradimento, 128 .- Sue vane prove di sollevare le popolazioni in favor del papa, 225. - Gridato traditore dai Romani, ivi .- Sua guerra brigantesca nella provincia di Frosinone. IV , 57

ZUCCHINI (Gaetano), senatore a Bologna cerca sedare la popolazione irritata per l'enciclica del 2º aprile, 11, 177.—Eletto della Gionta di Stato, 111, 23.—Rinunzia, 25.

FINE DEL VOLUME QUARTO ED ULTIMO

KA4 2002615

## Errori e rettificazioni.

| Pag | lin.  |                    |                           |
|-----|-------|--------------------|---------------------------|
| 12  | 31    | sua comarissioni   | spe commissioni           |
| 21  | 30    | civili; il         | civils, II                |
| 27  | 8     | per restitairli    | per restituirle           |
| 111 | 28    | avrebbe consentito | avrebbero consentito      |
| 39  | 29    | e cole             | e che cose                |
| 67  | 33    | il Boccella        | del Boccrila              |
| 111 | 36    | il generale        | del generale              |
| 98  | 19    | gravitsimo         | Vanissim?                 |
| 135 | 6     | acesttata          | gecellate.                |
| 142 | 5     | to cni, liberata   | in cui la loro patria lib |
| 181 | 32    | ministro il Poerio | ministro regio il Poerio  |
| 182 | 27-28 | deputati           | deputati al Parlamento    |
| 183 | 15    | forze russe        | ermi russo                |
| 217 | 25    | ripetere           | ricenoscere               |
| 227 | 37    | al pepolo          | nel popolo                |
| 274 | 20    | milizia civilo     | la mitiria civile         |
| 283 | 13    | pomina             | eleziona                  |
| 707 |       | espitteres.        | annid to                  |



#### Nuove pubblicazioni.

Terza edizione riveduta dall'Autore.—Volume se ed ultimo. 7
Leggende istoriche italiane, di Olivo Gabardi-Brocchi.

Dell'Arte interica, di Agostino Mascardi, Trattati cinque, pubblicati per cura di Adolfo Bartoli. — Un volume. . . 7

## Sotto il torchio.

## EPISTOLARIO DI GIUSEPPE GIUSTI

COMPILATO

### DA GIOVANNI FRASSI

E PRECEDUTO DALLA VITA DELL'AUTORE.

Due volumi, col fac-simile d' un abbozzo poetico.

## PROSE DI GIUSEPPE GIUSTI

CON ALCUNE POESIE INEDITE

PUBBLICATE PER CURA DI GIOVANNI FRASSI.

Un Volume.

### BACCOLTA COMPLETA

DELLE

# POESIE EDITE ED INEDITE DI GIUSEPPE GIUSTI

Un volumetto in-64°.

Questa edizione economica comprenderà anche le Poesie che saranno pubblicate nel volume annuzziato di sopra, e che sono proprietà esclusiva dell'editore.

Ottobre 1859







